STATO MAGGIORE ESERCITO UFFICIO STORICO



# DIARIO STORICO DEL COMANDO SUPREMO

VOLUME III (1.1.1941 - 30.4.1941)

TOMO II

ALLEGATI

# STATO MAGGIORE ESERCITO UFFICIO STORICO

# DIARIO STORICO DEL COMANDO SUPREMO

VOLUME III (1.1.1941 - 30.4.1941)

> TOMO II ALLEGATI

a cura di Antonello Biagini e Fernando Frattolillo

### PROPRIETÀ LETTERARIA

Tutti i diritti riservati.
Vietata la riproduzione anche parziale senza autorizzazione.

© BY UFFICIO STORICO SME - ROMA 1989

# TOMO I: DIARIO STORICO

|                   |                                         | Pag. |
|-------------------|-----------------------------------------|------|
| Nota introduttiva |                                         | III  |
| 1 gennaio 1941    |                                         | 4    |
| 2 gennaio 1941    |                                         | 9    |
| 3 gennaio 1941    |                                         | 15   |
| 4 gennaio 1941    |                                         | 21   |
| 5 gennaio 1941    |                                         | 29   |
| 6 gennaio 1941    |                                         | 37   |
| 7 gennaio 1941    |                                         | 45   |
| 8 gennaio 1941    |                                         | . 53 |
| 9 gennaio 1941    |                                         | 59   |
| 10 gennaio 1941   |                                         | 69   |
| 11 gennaio 1941   |                                         | 79   |
| 12 gennaio 1941   |                                         | 89   |
| 13 gennaio 1941   |                                         | 97   |
| 14 gennaio 1941   |                                         | 105  |
| 15 gennaio 1941   |                                         | 111  |
| 16 gennaio 1941   | *************************************** | 117  |
| 17 gennaio 1941   |                                         | 123  |
| 18 gennaio 1941   |                                         | 129  |
| 19 gennaio 1941   |                                         | 135  |
| 20 gennaio 1941   |                                         | 141  |
| 21 gennaio 1941   |                                         | 149  |
| 22 gennaio 1941   |                                         | 157  |
| 23 gennaio 1941   |                                         | 163  |
| 24 gennaio 1941   |                                         | 171  |
| 25 gennaio 1941   |                                         | 179  |
| 26 gennaio 1941   |                                         | 187  |
| 27 gennaio 1941   |                                         | 195  |
| 28 gennaio 1941   |                                         | 203  |
| 29 gennaio 1941   |                                         | 211  |
| 30 gennaio 1941   |                                         | 219  |
| 31 gennaio 1941   |                                         | 227  |
|                   |                                         |      |
| 1 febbraio 1941   | *************************************** | 233  |
| 2 febbraio 1941   |                                         | 241  |
| 3 febbraio 1941   |                                         | 249  |
| 4 febbraio 1941   |                                         | 255  |
| 5 febbraio 1941   |                                         | 261  |
| 6 febbraio 1941   |                                         | 267  |

|    |          |              |                                         | rag. |
|----|----------|--------------|-----------------------------------------|------|
| 7  | febbraio | 1941         |                                         | 273  |
| 8  | febbraio | 1941         |                                         | 279  |
| 9  | febbraio | 1941         |                                         | 285  |
| 10 | febbraio | 1941         |                                         | 293  |
| 11 | febbraio | 1941         | 1801 - 3                                | 301  |
| 12 | febbraio | 1941         |                                         | 307  |
| 13 | febbraio | 1941         | TIOL sign                               | 313  |
| 14 | febbraio | 1941         | That are                                | 321  |
| 15 | febbraio | 1941         |                                         | 327  |
| 16 | febbraio | 1941         |                                         | 335  |
| 17 | febbraio | 1941         |                                         | 341  |
| 18 | febbraio | 1941         |                                         | 349  |
| 19 | febbraio | 1941         |                                         | 355  |
| 20 | febbraio | 1941         | *************************************** | 361  |
| 21 | febbraio | 1941         |                                         | 367  |
| 22 | febbraio | 1941         |                                         | 373  |
| 23 | febbraio | 1941         | 4 1034 200                              | 379  |
| 24 | febbraio | 1941         | Table on a                              | 385  |
| 25 | febbraio | 1941         | LINE SALE                               | 389  |
| 26 | febbraio | 1941         | LIMEL AND                               | 395  |
| 27 | febbraio | 1941         |                                         | 401  |
| 28 | febbraio | 1941         | TATEL CO.                               | 407  |
|    |          | :e =: 2.5.10 | TID I son                               |      |
| 1  | marzo 19 | 941          | 1601                                    | 413  |
| 2  | marzo 19 |              | 1001                                    | 419  |
|    | marzo 19 |              | i i i i i i i i i i i i i i i i i i i   | 425  |
| 4  | marzo 19 |              |                                         | 431  |
|    | marzo 19 |              |                                         | 437  |
|    | marzo 19 |              | 1001 == 8                               | 443  |
|    | marzo 19 |              |                                         | 449  |
|    | marzo 19 |              | AUL de                                  | 457  |
|    | marzo 19 |              |                                         | 463  |
|    | marzo 19 |              |                                         | 469  |
|    | marzo 19 |              |                                         | 475  |
|    | marzo 19 |              |                                         | 481  |
|    | marzo 19 |              |                                         |      |
|    | 650      |              |                                         | 489  |
|    | marzo 19 |              |                                         | 497  |
|    | marzo 19 |              |                                         | 505  |
|    | marzo 19 | 0.00         |                                         | 511  |
|    | marzo 19 |              |                                         | 517  |
|    | marzo 19 |              |                                         | 523  |
| 19 | marzo 19 | 941          |                                         | 529  |

TOMO I 477

|           |        |                                         | Pag. |
|-----------|--------|-----------------------------------------|------|
| 20 marz   | o 1941 |                                         | 537  |
| 21 marz   | o 1941 |                                         | 545  |
| 22 marz   | o 1941 |                                         | 551  |
| 23 marz   | o 1941 |                                         | 557  |
| 24 marz   | o 1941 |                                         | 563  |
| 25 marz   | o 1941 |                                         | 569  |
| 26 marz   | o 1941 |                                         | 557  |
| 27 marz   | o 1941 |                                         | 583  |
| 28 marz   | o 1941 |                                         | 589  |
| 29 marz   | o 1941 |                                         | 595  |
| 30 marz   | o 1941 |                                         | 601  |
| 31 marz   | o 1941 |                                         | 609  |
|           |        |                                         |      |
| 1 aprile  | 1941   |                                         | 617  |
| 2 aprile  |        |                                         | 625  |
| 3 aprile  |        |                                         | 631  |
| 4 aprile  |        |                                         | 639  |
| 5 aprile  |        |                                         | 645  |
| 6 aprile  |        |                                         | 653  |
|           | 1941   |                                         | 661  |
| 8 aprile  |        |                                         | 669  |
| 9 aprile  |        | ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) | 677  |
|           |        |                                         | 685  |
| 10 aprile |        |                                         | 693  |
| 11 aprile |        |                                         | 701  |
| 12 aprile |        |                                         |      |
| 13 aprile |        |                                         | 709  |
| 14 aprile |        |                                         | 717  |
| 15 aprile |        |                                         | 725  |
| 16 aprile |        |                                         | 733  |
| 17 aprile |        |                                         | 743  |
| 18 aprile |        |                                         | 751  |
| 19 aprile |        |                                         | 761  |
| 20 aprile |        |                                         | 771  |
| 21 aprile |        |                                         | 787  |
| 22 aprile |        |                                         | 793  |
| 23 aprile |        |                                         | 805  |
| 24 aprile |        |                                         | 815  |
| 25 aprile | 1941   |                                         | 823  |
| 26 aprile |        |                                         | 831  |
| 27 aprile | 1941   |                                         | 839  |
| 28 aprile | 1941   |                                         | 847  |
| 29 aprile | 1941   |                                         | 855  |
| 30 aprile | 1941   |                                         | 863  |

### TOMO II: ALLEGATI

|           |    |          |               |        |          |   | Pag. |
|-----------|----|----------|---------------|--------|----------|---|------|
| Documento | 1  | Allegato | 58            | ( 1.   | 6.1941)  |   | 3    |
| Documento | 2  | Allegato | 112           | ( 3.   | 1.1941)  |   | 6    |
| Documento | 3  | Allegato | 151           | (30.1) | 12.1940) |   | 8    |
| Documento | 4  | Allegato | 257           | (27.   | 1.1941)  |   | 14   |
| Documento | 5  | Allegato | 264 Bis       | ( 6.   | 1.1941)  |   | 19   |
| Documento | 6  | Allegato | 398           | (6.    | 1.1941)  |   | 25   |
| Documento | 7  | Allegato | 449           | ( 9.   | 1.1941)  |   | 27   |
| Documento | 8  | Allegato | 455           | (10.   | 1.1941)  |   | 29   |
| Documento | 9  | Allegato | 464           | (10.   | 1.1941)  |   | 33   |
| Documento | 10 | Allegato | 465           | (10.   | 1.1941)  |   | 35   |
| Documento | 11 | Allegato | 470           | ( 9.   | 1.1941)  |   | 38   |
| Documento | 12 | Allegato | 584           | (12.   | 1.1941)  |   | 52   |
| Documento | 13 | Allegato | 585           | (12.   | 1.1941)  |   | 54   |
| Documento | 14 | Allegato | 586           | (12.   | 1.1941)  |   | 56   |
| Documento | 15 | Allegato | 587           | (12.   | 1.1941)  |   | 59   |
| Documento | 16 | Allegato | 671           | (13.   | 1.1941)  |   | 64   |
| Documento | 17 | Allegato | 677 Bis e Ter | r (14. | 1.1941)  |   | 65   |
| Documento | 18 | Allegato | 681           | (14.   | 1.1941)  |   | 67   |
| Documento | 19 | Allegato | 681 Bis       | (14.   | 1.1941)  |   | 69   |
| Documento | 20 | Allegato | 709           | (13.   | 1.1941)  |   | 71   |
| Documento | 21 | Allegato | 711           | (15.   | 1.1941)  |   | 73   |
| Documento | 22 | Allegato | 762           | (16.   | 1.1941)  |   | 75   |
| Documento | 23 | Allegato | 767           | (16.   | 1.1941)  |   | 76   |
| Documento | 24 | Allegato | 786 Bis       | (17.   | 1.1941)  |   | 78   |
| Documento | 25 | Allegato | 822           | (17.   | 1.1941)  |   | 81   |
| Documento | 26 | Allegato | 823           | (13.   | 1.1941)  |   | 82   |
| Documento | 27 | Allegato | 857           | (18.   | 1.1941)  |   | 84   |
| Documento | 28 | Allegato | 869           | (19.   | 1.1941)  | , | 86   |
| Documento | 29 | Allegato | 870           | (19.   | 1.1941)  |   | 87   |
| Documento | 30 | Allegato | 898           | (20.   | 2.1941)  |   | 88   |
| Documento | 31 | Allegato | 911           | (20.   | 1.1941)  |   | 91   |
| Documento | 32 | Allegato | 912           | (20.   | 1.1941)  |   | 93   |
| Documento | 33 | Allegato | 913           | (20.   | 1.1941)  |   | 95   |
| Documento | 34 | Allegato | 969           | (21.   | 6.1941)  |   | 96   |
| Documento | 35 | Allegato | 1016          | (22.   | 1.1941)  |   | 97   |
| Documento | 36 | Allegato | 1017          | (1.    | 6.1941)  |   | 98   |
| Documento | 37 | Allegato | 1018          | (22.   | 1.1941)  |   | 99   |
| Documento | 38 | Allegato | 1110          | (20.   | 1.1941)  |   | 104  |
| Documento | 39 | Allegato | 1113          | (24.   | 1.1941)  |   | 106  |
|           |    |          |               |        |          |   |      |

томо и 479

|           |    |          |          |      |          |              | Pag. |
|-----------|----|----------|----------|------|----------|--------------|------|
| Documento | 40 | Allegato | 1114     | (24. | 1.1941)  |              | 108  |
| Documento | 41 | Allegato | 1115     | (24. | 1.1941)  |              | 111  |
| Documento | 42 | Allegato | 1208     | (26. | 1.1941)  |              | 115  |
| Documento | 43 | Allegato | 1209     | (26. | 1.1941)  |              | 116  |
| Documento | 44 | Allegato | 1295     | (27. | 1.1941)  |              | 119  |
| Documento | 45 | Allegato | 1299     | (28. | 1.1941)  | ·            | 120  |
| Documento | 47 | Allegato | 1396     | (30. | 1.1941)  |              | 122  |
| Documento | 48 | Allegato | 1399     | (30. | 1.1941)  |              | 131  |
| Documento | 49 | Allegato | 1404     | (30. | 1.1941)  |              | 152  |
| Documento | 50 | Allegato | 165      | (4.  | 2.1941)  |              | 154  |
| Documento | 51 | Allegato | 226      | ( 5. | 2.1941)  |              | 162  |
| Documento | 52 | Allegato | 261      | ( 6. | 2.1941)  |              | 164  |
| Documento | 53 | Allegato | 269      | ( 6. | 2.1941)  |              | 167  |
| Documento | 54 | Allegato | 270      | (9.  | 2.1941)  |              | 168  |
| Documento | 55 | Allegato | 310      | (7.  | 2.1941)  |              | 170  |
| Documento | 56 | Allegato | 405      | (9.  | 2.1941)  | A            | 172  |
| Documento | 57 | Allegato | 452      | (10. | 2.1941)  |              | 173  |
| Documento | 58 | Allegato | 453      | (10. | 2.1941)  |              | 175  |
| Documento | 59 | Allegato | 454      | (10. | 2.1941)  | A            | 176  |
| Documento | 60 | Allegato | 632      | (14. | 2.1941)  | F            | 178  |
| Documento | 61 | Allegato | 633      | (14. | 2.1941)  |              | 179  |
| Documento | 62 | Allegato | 737      | (16. | 2.1941)  |              | 181  |
| Documento | 63 | Allegato | 796      | (17. | 2.1941)  |              | 182  |
| Documento | 64 | Allegato | 854      | ser  | nza data | A            | 186  |
| Documento | 65 | Allegato | 864      | (19. | 2.1941)  | A.30.1       | 189  |
| Documento | 66 | Allegato | 895      | (14. | 2.1941)  | ************ | 191  |
| Documento | 30 | Allegato | 898      | (20. | 2.1941)  |              | 88   |
| Documento | 67 | Allegato | 907      | (20. | 2.1941)  | F            | 195  |
| Documento | 68 | Allegato | 935 с    | (21. | 2.1941)  |              | 196  |
| Documento | 69 | Allegato | 935 d    | (fe  | b. 1941) | ·            | 198  |
| Documento | 70 | Allegato | 940      | (21. | 2.1941)  | A            | 201  |
| Documento | 71 | Allegato | 942      | (21. | 2.1941)  | F            | 203  |
| Documento | 72 | Allegato | 943      | (21. | 2.1941)  | A            | 205  |
| Documento | 73 | Allegato | 981      | (22. | 2.1941)  | 7            | 207  |
| Documento | 74 | Allegato | 1018     | (23. | 2.1941)  | Aufullaum    | 221  |
| Documento | 75 | Allegato | 1021     | (23. | 2.1941)  |              | 223  |
| Documento |    | Allegato |          | (24. | 2.1941)  | M. S         | 225  |
| Documento | 77 | Allegato | 1083     | (9.  | 4.1941)  | F            | 226  |
| Documento |    | Allegato |          | (25. | 2.1941)  |              | 229  |
| Documento |    | Allegato |          | (25. | 2.1941)  |              | 231  |
| Documento |    |          | 1107 Bis |      | 2.1941)  | A            | 232  |
| Documento |    | Allegato |          |      | 2.1941)  |              | 00.  |

|           |     |          |        |    |        |          | Pag.    |
|-----------|-----|----------|--------|----|--------|----------|---------|
| Documento | 82  | Allegato | 1169   |    | (11.   | 2.1941)  | <br>236 |
| Documento | 83  |          | 1225   |    | -10    | 2.1941)  | <br>240 |
| Documento | 84  | Allegato | 34 B   | is |        | 3.1941)  | <br>242 |
| Documento |     | Allegato | 62     |    |        | 3.1941)  | <br>245 |
| Documento |     | Allegato | 71     |    |        | 3.1941)  | <br>247 |
| Documento |     | Allegato | 112    |    | ( 3.   | 3.1941)  | <br>249 |
| Documento |     | Allegato | 159    |    | ( 4.   | 3.1941)  | <br>251 |
| Documento |     | Allegato | 204    |    | ( 5.   | 3.1941)  | <br>252 |
| Documento | 90  | Allegato | 247    |    | ( 6.   | 3.1941)  | <br>254 |
| Documento | 91  | Allegato | 248    |    | ( 6.   | 3.1941)  | <br>256 |
| Documento | 92  | Allegato | 289    |    | ( 6.   | 3.1941)  | <br>258 |
| Documento | 93  | Allegato | 305    |    | (7.    | 3.1941)  | <br>260 |
| Documento | 94  | Allegato | 306    |    | (7.    | 3.1941)  | <br>261 |
| Documento | 95  | Allegato | 307    |    | (7.    | 3.1941)  | <br>265 |
| Documento | 96  | Allegato | 359    |    | (8.    | 3.1941)  | <br>265 |
| Documento | 97  | Allegato | 361    |    | (9.    | 3.1941)  | <br>266 |
| Documento | 98  | Allegato | 391    |    | (9.    | 3.1941)  | <br>267 |
| Documento | 99  | Allegato | 394    |    | (25.   | 2.1941)  | <br>269 |
| Documento | 100 | Allegato | 394    |    | (24.   | 2.1941)  | <br>274 |
| Documento | 101 | Allegato | 402    |    | (8.    | 3.1941)  | <br>291 |
| Documento | 102 | Allegato | 485    |    | (11.   | 3.1941)  | <br>293 |
| Documento | 103 | Allegato | 486    |    | (11.   | 3.1941)  | <br>294 |
| Documento | 104 | Allegato | 581    |    | (13.   | 3.1941)  | <br>296 |
| Documento | 105 | Allegato | 582    |    | (13.   | 3.1941)  | <br>300 |
| Documento | 106 | Allegato | 625    |    | (14.   | 3.1941)  | <br>302 |
| Documento | 107 | Allegato | 666    |    | (15.   | 3.1941)  | <br>304 |
| Documento | 108 | Allegato | 696    |    | (15.   | 3.1941)  | <br>307 |
| Documento | 109 | Allegato | 782    |    | (18.   | 3.1941)  | <br>310 |
| Documento | 110 | Allegato | 796    |    | (18.   | 3.1941)  | <br>312 |
| Documento | 111 | Allegato | 895    |    | (21.   | 3.1941)  | <br>316 |
| Documento | 112 | Allegato | 963 T  | er | (23.   | 3.1941)  | <br>310 |
| Documento | 113 | Allegato | 976    |    | (23.   | 3.1941)  | <br>319 |
| Documento | 114 | Allegato | 977    |    | (23.   | 3.1941)  | <br>321 |
| Documento | 115 | Allegato | 981    |    | (23.   | 3.1941)  | <br>326 |
| Documento | 116 | Allegato | 1053   |    | (25.   | 3.1941)  | <br>328 |
| Documento | 117 | Allegato | 1092   |    | (26.   | 3.1941)  | <br>334 |
| Documento | 118 | Allegato | 1118 B | is | (27.   | 3.1941)  | <br>336 |
| Documento | 119 | Allegato | 1265   |    |        |          | <br>337 |
| Documento |     |          |        |    | (30.3) | 32.1941) | <br>338 |
| Documento |     |          |        |    |        | 3.1941)  | <br>339 |
| Documento |     | _        |        |    |        | 4.1941)  | <br>340 |
| Documento | 123 | Allegato | 1314   |    | (31.   | 3.1941)  | <br>342 |

томо II 481

|           |     |          |          |               |                                         | Pag. |
|-----------|-----|----------|----------|---------------|-----------------------------------------|------|
| Documento | 124 | Allegato | 1315     | (31. 3.1941)  |                                         | 343  |
| Documento | 125 | Allegato | 200      | (4.4.1941)    |                                         | 344  |
| Documento | 126 | Allegato | 254      | (5. 4.1941)   |                                         | 346  |
| Documento | 127 | Allegato | 454      | (8. 4.1941)   |                                         | 348  |
| Documento | 128 | Allegato | 670      | (12. 4.1941)  |                                         | 348  |
| Documento | 129 | Allegato | 724      | (13. 4.1941)  |                                         | 352  |
| Documento | 130 | Allegato | 726      | (13. 4.1941)  |                                         | 354  |
| Documento | 131 | Allegato | 777      | (14. 4.1941)  | *************************************** | 357  |
| Documento | 132 | Allegato | 814 Bis  | (17. 4.1941)  |                                         | 359  |
| Documento | 133 | Allegato | 836      | (15. 4.1941)  |                                         | 363  |
| Documento | 134 | Allegato | 845 Ter  | (15. 4.1941)  | **********                              | 365  |
| Documento | 135 | Allegato | 1019 Ter | (18. 4.1941)  | ***********                             | 367  |
| Documento | 136 | Allegato | 1047     | (19. 4.1941)  |                                         | 369  |
| Documento | 137 | Allegato | 1189     | (21. 4.1941)  | ***********                             | 371  |
| Documento | 138 | Allegato | 1205     | (21. 4.1941)  |                                         | 373  |
| Documento | 139 | Allegato | 1224     | (22. 4.1941)  |                                         | 375  |
| Documento | 140 | Allegato | 1267     | (22. 4.1941)  | ***********                             | 377  |
| Documento | 141 | Allegato | 1326     | (23. 4.1941)  |                                         | 379  |
| Documento | 142 | Allegato | 1327     | (Aprile 1941) |                                         | 381  |
| Documento | 143 | Allegato | 1329     | (2, 4.1941)   | ***********                             | 383  |
| Documento | 144 | Allegato | 1360     | (22. 4.1941)  |                                         | 384  |
| Documento | 145 | Allegato | 1373     | (24. 4.1941)  | ***********                             | 386  |
| Documento | 146 | Allegato | 1427     | (24. 4.1941)  | **********                              | 389  |
| Documento | 147 | Allegato | 1548     | (27. 4.1941)  |                                         | 392  |
| Documento | 148 | Allegato | 1680     | (29. 4.1941)  |                                         | 394  |
| Documento | 149 | Allegato | 1733     | (30. 4.1941)  | **********                              | 395  |

#### NAME OF THE

3.1

## **DOCUMENTI**

# DOCUMENT

THE PART OF THE PA

#### DOCUMENTO N. 1

#### ALLEGATO 58 AL DIARIO STORICO

Graziani, Governatore Generale della Libia, Comandante Superiore Forze Armate Africa Settentrionale, a Cavallero, Capo di Stato Maggiore Generale.

Prot. n. 1 R/mo Pers.

1 gennaio 1941

Oggetto: Situazione militare in Cirenaica.

Il prolungarsi della sosta delle operazioni in Marmarica se ha concesso un certo respiro alla nostra organizzazione difensiva, non ha tuttavia modificato la situazione generale che conserva nella sostanza tutto il carattere di gravità cui ho accennato nei miei rapporti precedenti.

Essa, infatti, si presenta nei termini seguenti:

1) PIAZZA DI BARDIA — presidiata da quattro divisioni con circa 45.000 uomini e 430 pezzi di vario calibro — dal 20 m/m al 149/35.

La cinta fortificata ha un perimetro di 32 chilometri, di cui circa 20 protetti da ostacoli anticarro. La situazione logistica *oggi* può dirsi ancora soddisfacente, in quanto i viveri sono sufficienti per un mese, con congrue dotazioni di munizioni.

I rifornimenti, però, diventano ogni giorno più difficili: i nostri motovelieri cui è affidato tale servizio, sono controllatissimi dalla costa (specie fra Marsa Lucch e Ras Azzaz) e soggetti alle offese del naviglio sottile nemico che incrocia al largo e che blocca praticamente il porto di Bardia. In questi ultimi giorni ben 5 motovelieri non sono giunti a destino. Da terra la piazza è completamente circondata. Rifornimenti via aerea – a parte l'esiguità dell'apporto – non sono possibili perché l'unico campo (Menastir) è fuori della cinta. Nell'interno di questa vi è un solo campo di fortuna dove possono atterrare solo apparecchi da ricognizione e da caccia.

In complesso, la piazza ha forze sufficienti per contrastare un attacco nemico, ma non ha la possibilità di azioni manovrate fuori della cinta e quindi, a scadenza più o meno lunga, è destinata a cedere non fosse altro per esaurimento.

2) PIAZZA DI TOBRUCH — è in condizioni sensibilmente inferiori a quella di Bardia. Il perimetro è di 54 chilometri circa, di cui solo una ventina protetti da ostacolo anticarro (artificiale e naturale).

È presidiata da soli 27.000 uomini con 300 cannoni dei vari calibri (dal 20 m/m al 149/35). La densità dell'occupazione della cinta è quindi assai debole.

Le piccole colonne celeri che si è riusciti a lanciare fuori per contrastare l'attività esplorativa dei mezzi meccanizzati nemici, non possono che avere scarsissima efficienza e limitato raggio d'azione.

Inoltre, vengono a sottrarre mezzi di fuoco a quelli assai scarsi di cui la piazza dispone.

- 3) Settore di Giarabub la situazione è ben nota, per averne comunicati i dati ieri l'altro.
- 4) Zona di schieramento derna Berta El Mechili Funzione delle truppe dislocate in questa zona è di arrestare con la manovra dei nuclei mobili appoggiati a zone di ostacolo ed a punti fortificati l'eventuale penetrazione verso il Gebel cirenaico e la piana di Bengasi.

Le forze che si sono potute raccogliere sono ancora molto esigue – all'incirca una divisione rinforzata da qualche gruppo di artiglieria e la brigata corazzata – e di efficienza limitata per scarsa mobilità dipendente dai pochi automezzi disponibili. La brigata corazzata ha di veramente efficienti appena 25 carri M/13.

Ho dovuto dislocarla a El Mechili, con nuclei esploranti ad Ain el Gazala e Tmimi, essenzialmente per metterla in condizioni di contrastare eventuali infiltrazioni nemiche ad ovest di Tobruch. Naturalmente ben poco potrebbe fare contro un attacco a massa di mezzi meccanizzati. Né ho potuto spingerla avanti per agire in concorso con le truppe di Tobruch, per non togliermi l'unico mezzo di manovra nella zona di El Mechili da cui si minaccia direttamente Bengasi.

5) Organizzazione difensiva del gebel cirenaico e degli sbocchi sulla piana di bengasi

Sto dando corso all'organizzazione difensiva del Gebel cirenaico mediante la creazione, nei punti di obbligato passaggio e di vita, di piccoli presidi fissi e mobili, incaricati di contenere, ingabbiare e distruggere eventuali infiltrazioni di mezzi meccanizzati nemici. Questa organizzazione fa capo al "Comando zona militare di Baros", affidato ad un valorosissimo ufficiale praticissimo dei luoghi e di guerre coloniali, il colonnello Piatti dal Pozzo.

Ho già accennato anche alla creazione del settore copertura di Bengasi, incaricato di presidiare saldamente gli sbocchi del Gebel sulla piana bengasina: uadi Bacur, Regima e Sceleidima.

Anche questa organizzazione è già a buon punto.

#### 6) Organizzazione difensiva del sud cirenaico

In relazione alla eventualità di operazioni provenienti da Siwa, è stata potenziata la difesa di Agedabia (mediante l'assegnazione di un gruppo da 75/27, oltre a due batterie da 100/17 che già vi erano dislocate) nonché degli sbocchi da Marada sulla litoranea, ad El Agheila e ad ovest.

Lo schieramento nemico, quale risulta alla data di oggi, è riportato nella carta qui allegata.

È particolarmente minacciosa la dislocazione della 7ª Divisione corazzata, che potrebbe preludere ad un eventuale movimento avvolgente della piazza di Tobruch. È anche preoccupante la mancanza di notizie di un elemento di tale di visione, l'11° reggimento ussari (tutto di autoblindo) che nelle operazioni sin qui svolte, ha sempre costituito la punta dell'armata nemica. Mentre ieri risultava in zona Gambut, nella notte è stato sostituito dalla brigata corazzata (tutta di carri armati) e si è spostato non si sà dove. In questa situazione, poiché una puntata in forze sulle retrovie di Tobruch non potrebbe essere contrastata dall'esiguo nucleo esplorante di Ain el Gazala e potrebbe perciò avere gravissime conseguenze, ho disposto l'invio, ad Ain el Gazala, di tutto il 10° reggimento bersaglieri e del V battaglione M/13, che partono stanotte da Bengasi.

Ho dovuto prendere questa decisione – che priva dell'unica riserva – per impedire che il nemico tagliasse le comunicazioni fra Tobruch e Derna e soprattutto piombasse sui campi di aviazione di Ain el Gazala e Tmimi – dove sono dislocate gran parte delle forze della 5ª Squadra – e che sono i soli campi oramai rimasti dai quali i nostri aerei possono partire per essere presenti nel cielo di Bardia.

Da quanto precede appare evidente come l'attuale situazione, malgrado tutti gli sforzi, malgrado tutte le previdenze, siamo costretti a subire passivamente le iniziative del nemico, esclusivamente per la mancanza di una poderosa massa di forze corazzate per contrattaccare.

Se oggi noi disponessimo di tale elemento potremmo agire ancora controffensivamente dalla fronte Tobruch – El Adem verso Bardia e schiacciare contro la difesa di questa le forze nemiche che assediano la piazzaforte. Se questo elemento di forza non giungerà in tempo il nemico minaccia di sommergere le piazze di Bardia e Tobruch con 70.000 uomini circa e 700 cannoni. E l'ultima speranza di salvezza della Libia sarà affidata alle poche truppe che si batteranno tra Derna, Berta e El Mechili.

Questa crudele realtà sento il bisogno di rappresentare e rammentare perché la sosta attuale non induca a ricadere nel falso ottimismo che da più sintomi traspare vada stabilendosi nella opinione pubblica della Madrepatria. È superfluo aggiungere che la consegna fra Bardia - Tobruch e per tutti, è quella di non cedere fino all'ultimo e di durare.

#### DOCUMENTO N. 2

#### ALLEGATO 112 AL DIARIO STORICO

Promemoria di Amè, Capo dei Servizi Informazioni Militari, a Capo di Stato Maggiore Generale

3 gennaio 1941

Oggetto: Germania - Concentramento truppe tedesche in Romania (fonti varie attendibili).

Le forze tedesche attualmente dislocate in Romania ammontano, dopo il recente trasporto di una nuova divisione corazzata di cui è stata data notizia, a circa 70-75 mila uomini, e comprendono:

- una divisione corazzata dislocata nella zona di Arad Temesvar (confine jugoslavo);
- una divisione mista corazzata-motorizzata dislocata parte in Moldavia e parte in Valacchia;
- unità varie dipendenti dall'aeronautica (artiglieria contraerea reparti d'aviazione ecc;) dislocate a Bucarest e nella zona petrolifera.

Il Comando Superiore delle Forze Armate (O.K.W.) tedesche ha informato il Regio Addetto Militare a Berlino che nei prossimi giorni verrà iniziato il trasporto in Romania, attraverso l'Ungheria, di oltre diciotto divisioni per le quali è previsto l'impiego di circa duemila treni, in ragione di cinquanta al giorno.

Secondo notizie di altra fonte attendibile, questi convogli sarebbero avviati, almeno in parte, nel Banato e verso Costanza.

L'O.K.W. ha inoltre comunicato quanto segue:

- per il successivo passaggio di queste forze in Bulgaria verranno gittati due grandi ponti sul Danubio, la cui costruzione richiederà da due a tre settimane e sarà iniziata a fine gennaio, salvo impedimenti derivanti dal ghiaccio.
- le operazioni verso la Tracia greca non potranno cominciare prima dell'inizio di marzo.
- è prevista la costituzione di una forte protezione verso la Turchia mediante unità corazzate.

L'O.K.W. ha infine espresso l'opinione che le voci già diffuse dalle agenzie di informazioni straniere circa il prossimo concentramento di ingenti

forze tedesche in Romania, il successivo affluire di queste forze e il gittamento dei ponti sul Danubio, costringeranno certamente la Grecia ad alleggerire la sua pressione sul fronte albanese.

Il Servizio Informazioni Militari osserva:

- Le comunicazioni fatte dall'O.K.W. confermano quanto già si conosceva circa l'intenzione germanica di condurre operazioni importanti nei Balcani, appena le condizioni stagionali le consentiranno.
- Mentre fino a qualche giorno fa il numero di divisioni preventivato per questa impresa era di dieci, improvvisamente ora lo si raddoppia. Il fatto si può spiegare con la necessità di osservare non soltanto la Turchia (nucleo corazzato del quale si è fatto cenno) ma anche l'U.R.S.S. (nucleo di Costanza) e la Jugoslavia (nucleo del Banato).
- La direttrice generale d'attacco sarà probabilmente quella nord-sud e presupporrà, quindi, il passaggio attraverso la Bulgaria. La visita attuale dei ministri bulgari a Vienna può essere un prodromo delle trattative relative. L'intenzione confermata di gettar ponti sul Danubio del resto conferma questa supposizione.
- L'inizio delle operazioni è previsto per il prossimo marzo, tenuto conto del tempo preventivato per il gittamento dei ponti e della necessità di attraversare per intero la Bulgaria, sfornita di rete ferroviaria adeguata all'entità dei movimenti.

Nel fare delle ipotesi, a questo riguardo, sono tuttavia da tener presente le possibili reazioni dell'avversario e quindi, sia l'eventualità d'uno sbarco britannico a Salonicco, sia quella d'una mossa offensiva turca in Bulgaria, fatti entrambi per prevenire l'attacco tedesco.

Queste eventualità potrebbero ovviamente far precipitare le cose.

#### DOCUMENTO N. 3

#### ALLEGATO 151 AL DIARIO STORICO

Amedeo di Savoia, Vicerè d'Etiopia, Comandante Superiore delle Forze Armate Africa Orientale Italiana, a Comando Supremo, Stato Maggiore Generale.

Prot. n.45/S

Addis Abeba, 30 dicembre 1940

Oggetto: Direttive per la difesa dell'Impero.

Numerose persistenti notizie ed indizi pressoché giornalieri confermano l'imminenza di un attacco in grande stile contro l'Impero.

Da quanto si può presumere non è illogico pensare che esso si inizierà con un attacco locale inteso alla conquista di Chisimaio. Contemporaneamente, o poco dopo, si sferrerà quello principale del Sudan.

Finora non si hanno ragioni per modificare, nei confronti di esso, le ipotesi formulate e rese note a codesto Comando Supremo con foglio 42/S del 16 dicembre.

Ho preso tutti i provvedimenti che ho ritenuti utili e che mi sono consentiti dalle condizioni complessive dell'Impero e nutro fiducia che si potrà reggere all'urto nemico.

Ma lo stato di fatto esistente nell'Impero – morale di molta parte delle truppe indigene; stato latente di ribellione della popolazione – crea una situazione militare diversa da quella che potrebbe verificarsi in uno scacchiere europeo. Qui o si regge in pieno o tutto finirà per crollare con progressione geometrica.

Ho ritenuto necessario considerare anche quest'ultima ipotesi perché, se per nostra sciagura dovesse verificarsi, i provvedimenti che si potrebbero prendere all'ultima ora e sotto l'assillo del precipitare della situazione sarebbero certamente tardivi, forse caotici, indubbiamente inefficaci.

Ho pertanto diramato *esclusivamente* ai miei diretti dipendenti le direttive di cui unisco copia (all. n. 1) che ho concretrato dopo matura riflessione e credo che, nella ipotesi considerata, possano fronteggiare la situazione sulla base di questa concezione basilare: "poiché salvare tutto l'Impero è impossibile, salviamo almeno le parti fondamentali di esso".

#### ALLEGATO 1 ALL'ALLEGATO 151

ALLEGATI

#### COMANDO SUPERIORE FORZE ARMATE DELL'AFRICA ORIENTALE ITALIANA — STATO MAGGIORE

#### Ufficio Operazioni

N° 335270 di prot. Allegato n. 1 Addis Abeba, 24 dicembre 1940

MASSAUA

Oggetto: Direttive per la difesa dell'Impero.

All'Eccellenza il Generale Pietro Gazzera

Comandante dello scacchiere Sud
All'Eccellenza il Generale Luigi Frusci

Comandante dello scacchiere Nord
All'Eccellenza il Generale Guglielmo Nasi

Comandante dello scacchiere Est
DEBRA MARCOS
All'Eccellenza il Generale Gustavo Pesenti

Comandante dello scacchiere Giuba
MOGADISCIO
All'Eccellenza il Generale Pietro Pinna

Comandante dell'Aeronautica dell'A.O.I.
ADDIS ABEBA

#### I - SITUAZIONE GENERALE

La situazione generale è caratterizzata:

All'Ammiraglio Comandante Superiore di Marina

- a) dalla progressiva, lenta diminuzione del nostro potenziale bellico per graduale consumo di risorse, per logorio truppe indigene, per diffuso malcontento fra le popolazioni per difficoltà economiche;
- b) dal rapido aumento, soprattutto in mezzi tecnici, delle forze nemiche e loro morale molto alto per successi su altri fronti da cui passaggio dall'atteggiamento difensivo a quello offensivo col vantaggio dell'iniziativa delle operazioni.

#### II - SCHIERAMENTO NEMICO

Notizie accertate danno contro di noi una forza valutabile dai 210 ai 230 mila uomini così ripartiti:

- da Mombasa al lago Rodolfo circa centomila uomini in condi-

zioni di attaccare tanto lo scacchiere Giuba quanto quello sud;

- $-\,$  dal lago Rodolfo al Nilo numero imprecisato (forse cinquemila) di elementi irregolari e di fuorusciti inquadrati da Inglesi;
- dal Nilo a Porto Sudan una massa di forza imprecisabile perché in continuo aumento valutabile dai cento ai centodiecimila uomini;
- $-\,$  ad Aden una massa dai dieci ai ventimila uomini in attesa, molto probabilmente, di tentare uno sbarco nel Somaliland oppure a Gibuti o entrambe le regioni.
- III Dobbiamo pertanto aspettarci in un tempo più o meno imminente:
- 1) Un attacco a fondo dal Nilo a Porto Sudan:

Sulle sue modalità esecutive si possono fare queste due ipotesi:

- a) attacco a fondo sulla direttrice di Gallabat-Gondar (primo obiettivo Gondar) sussidiato da due azioni concomitanti su Gubba-Uomberà a destra, e su Om Ager a sinistra; questo attacco sarebbe preceduto ed accompagnato da una azione dimostrativa sul fronte Om Ager (escluso) Monte Maman (compreso).
- b) attacco a fondo contro l'Eritrea sul fronte Tessenei M. Maman non primo obiettivo Agordat; questo attacco sarebbe sussidiato da quello su Gallabat in direzione Gondar e più tardi potrebbe essere rinforzato da un attacco su Karora-Cheren. Allo stato attuale delle cose, la prima ipotesi appare più probabile della seconda.

#### 2) Attacco a fondo contro il fronte sud

È probabile che esso preceda nel tempo l'azione precedente ma non si può neanche escludere che esso si svolga dopo la riuscita vittoriosa di essa.

Dallo schieramento del Kenya non si possono desumere le linee generali del piano avversario.

Come semplice induzione si può credere:

- a) un'azione sussidiaria El Uach Bardera e forse Lugh Ferrandi per creare un fianco difensivo e per interrompere la strada Mogadiscio Neghelli;
- b) in seguito attacco da sud e da ovest su Chisimaio per eliminare la possibilità di una nostra azione controffensiva sul loro fianco destro nel caso di attacco della fronte Mandera - lago Rodolfo.
- 3) Sbarco Somaliland-Gibuti, nel caso di sviluppo vittorioso dei due attacchi precedenti, con obiettivo Harar.

Non è neanche da escludere un'azione in Migiurtinia a scopo impegnativo.

#### IV - Nostre possibilità

Il rapporto numerico assoluto fra le nostre forze e quelle avversarie dà a noi una certa superiorità numerica; ma bisogna tenere conto:

- a) che una aliquota sensibile delle nostre forze è impegnata per tenere a freno la rivolta interna;
- b) che il nemico avendo l'iniziativa può fare massa dove vuole, e pur essendo complessivamente più debole potrà, nel punto voluto, raggiungere una schiacciante superiorità;
- c) che il nemico ci soverchia per carri armati, autoblindo, artiglieria autoportata, per autocarri, per armi antiaeree e per aviazione; cioé proprio là dove noi siamo più deboli per mancanza quasi assoluta di armi anticarro e antiaeree, per grande deficienza di carburante, gomme, per inferiorità quantitativa e qualitativa di apparecchi.

Noi possiamo contare sulle migliori capacità combattive delle nostre truppe e sul più alto valore della nostra aviazione.

d) che la quasi totalità delle nostre forze è costituita da truppe indigene ottime per l'attacco, meno buone per la difesa, irruenti non tenaci, facili allo sgomento se le cose si mettono male. Molte di esse sono costituite da elementi di fedeltà tutt'altro che provata, pronti ad abbandonarci, se non a rivoltarsi, quando avrebbero visto che la vittoria era degli Inglesi.

#### V - PROVVEDIMENTI PRESI

Convinto che il primo urto si sarebbe verificato al nord del Nilo e che, se fossimo riusciti a rintuzzarlo, anche sugli altri fronti l'offensiva avrebbe sostato dando qualche mese di respiro e forse consentendo di arrivare alla stagione delle pioggie, concentrai nel settore nord tutte le forze disponibili fiducioso che avrebbero resistito. Il generale Frusci sa che buona parte delle sorti dell'Impero è nelle sue mani. Egli ha fiducia; se terrà duro anche gli altri scacchieri potranno resistere; se egli sarà travolto tutto crollerà.

#### VI – DIRETTIVE PER L'AVVENIRE

Bisogna avere fiducia e sperare bene, ma è anche doveroso prospettarmi le ipotesi peggiori; se non si avvereranno tanto meglio, se si realizzeranno saremo preparati ad affrontarle.

Se noi fossimo sfondati dall'attacco nemico avremo contro non solo le popolazioni ribelli ma anche quelle oggi incerte che si butteranno sulle nostre retrovie rendendole impercorribili; molte delle nostre truppe indigene si sbanderanno durante la lunga ritirata. Non solo, ma perderemmo progressivamente tutto l'Impero per ridurci ad un unico ridotto centrale nel quale dovremmo concentrare tutta la popolazione bianca che non potremmo alimentare.

È pertanto assurdo pensare ad un fronte unico semicircolare progressivamente restringentesi sulla capitale.

Per evitare i mali di cui sopra è necessario formare in ciascuna delle più importanti regioni dell'Impero un ridotto nel quale ogni scacchiere dovrà resistere ad oltranza con i propri mezzi.

Si allega un lucido – da sovrapporre alla carta al 1:1 milione – dal quale appare *a puro titolo orientativo* l'andamento generale che potrebbero avere i ridotti di ogni regione: Eritrea, Amara, Goggiam, Dessiè, Scioa, Galla-Sidamo, Mogadiscio, Harar.

I Comandanti in indirizzo mi diranno entro il 10 gennaio p.v. il loro parere in materia con l'indicazione delle linee esterne e dei capisaldi dei ridotti e l'andamento della cintura del nucleo centrale. È sottinteso che a questi ridotti bisogna venire solo quando ogni difesa più ampia e più continua fosse materialmente impossibile.

VIII – In caso di attacco nemico le truppe di ciascun scacchiere dovranno impegnarsi a fondo per respingerlo non irrigidendosi nella difesa passiva di posizioni che potrebbero sempre essere accerchiate o sfondate, ma tenendo testa con poche forze per poi contrattaccare accanitamente sui fianchi. Ciò non è difficile perché risponde allo spirito delle nostre truppe, perché le strade utili sono poche e ben determinate, perché al nemico sono indispensabili molti automezzi, e distruggerli vuol dire fermarlo.

Il largo uso di interruzioni stradali e l'impiego su vasta scala dei pezzi da 65 in funzione anticarro saranno parte eminente della nostra tattica.

VIII – Mentre, verificandosi l'ipotesi che si considera, le truppe di terra saranno costrette a frazionarsi nei singoli ridotti e svolgervi azione isolata, l'aviazione continuerà ad avere un impiego accentrato in base agli ordini che darà all'Eccellenza Pinna di volta in volta. Decentrati invece resteranno i mezzi, sia per avere un maggiore contatto con i Comandanti di scacchiere che continueranno ad impiegare la rispettiva aviazione con le norme attuali, sia per non dover agglomerare i mezzi su pochi campi. Ciò non toglie che di volta in volta si possa far massa a favore di questo o di quell'altro scacchiere.

IX – Alla Marina oltre il compito attuale - molestare il traffico nel mar Rosso - competerà la difesa di Massaua.

X – Ove per assoluta prevalenza numerica dell'avversario non si potesse fermarlo al confine e se anche i successivi contrattacchi durante la sua avanzata non riuscissero, ciascun comandante di scacchiere provvederà a raccogliere tutte le forze utili nei ridotti di cui al n. VI, ed in essi e per essi resisterà ad oltranza anche se completamente circondato ed isolato.

In questi ridotti si raccoglieranno tutte le truppe regolari; le bande di sicura fedeltà resteranno fuori per agire sulle retrovie nemiche e per organizzare ed appoggiare l'azione analoga delle popolazioni restateci fedeli.

Tutta la popolazione nazionale dovrà essere raccolta nei ridotti. I comandanti di scacchiere provvedano fin d'ora e con le dovute cautele, per non destare un panico prematuro, a raccogliere nell'ambito del rispettivo ridotto tutte le risorse per vivere e combattere.

- XI Per conto suo questo comando provvede ad organizzare un ridotto centrale costituito da:
- una serie di capisaldi avanzati all'incirca nelle regioni di Dessiè Debra
   Berhan Ficcè Ambò Uolisò Moggio;
- una serie di capisaldi arretrati nelle regioni di Sendefà Sulultà Oletta
   Sabatà Acachi Ciaffe Densa;
- un ultimo ridotto costituito dalla attuale cinta di sicurezza di Addis Abeba.

XII – Nel dettare queste direttive ho voluto di partito preso considerare l'ipotesi per noi più sfavorevole, ma ciò non significa affatto che io la consideri fra le più probabili; semplicemente essa non è impossibile. Ma quand'anche avesse una sola probabilità su mille di verificarsi dobbiamo considerarla e predisporre tutto quanto è predisponibile perché, se per sciagura
dovesse verificarsi, animi e mezzi siano pronti a fronteggiarla.

XIII – Queste direttive si rivolgono esclusivamente ai comandanti in indirizzo.

Proibito darne comunicazione anche solo parziale a qualsiasi ufficiale od ente dipendente.

Esse servono esclusivamente per loro orientamento, perché studino fino d'ora le decisioni che dovranno prendere, perché possano attuare i provvedimenti esecutivi possibili senza gettare nelle truppe e nelle popolazioni il panico e senza che esse indeboliscano la resistenza che dobbiamo opporre al nemico sul confine lottandovi con tutta l'energia e con tutta la fede.

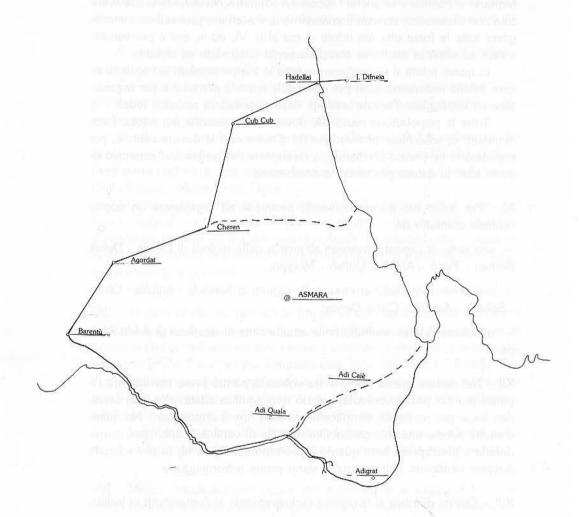

\_\_\_ \_ \_ Eventuale Raddoppio

ALLEGATO 2

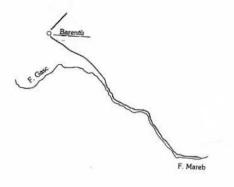

Axsum o Adua

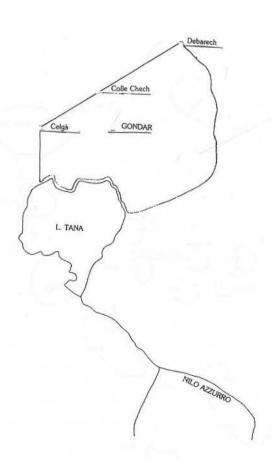

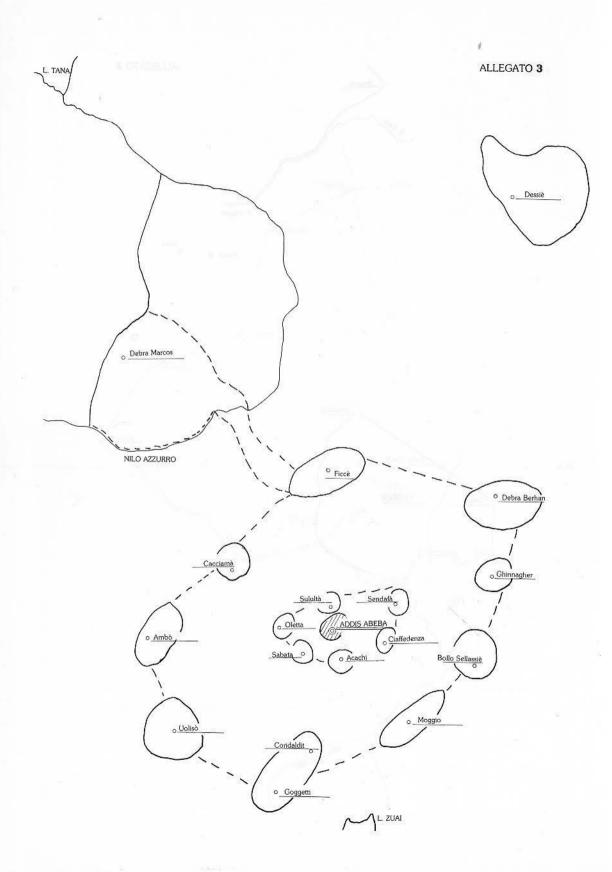



#### DOCUMENTO N. 4

#### ALLEGATO 257 AL DIARIO STORICO

Amedeo di Savoia, Vice Re d'Etiopia, Governatore Generale dell'Africa Orientale Italiana, Comandante Superiore delle Forze Armate, a Comando Supremo, Stato Maggiore Generale.

Addis Abeba, 27 gennaio 1941

Oggetto: Situazione nello scacchiere nord

- 1) Gli avvenimenti successivi all'inizio del ripiegamento dalla linea Cassala-Tessenei-Om Ager hanno confermato l'opportunità di esso e la sua tempestività. Se le truppe fossero restate ancora qualche giorno su quelle posizioni, sarebbero state distrutte e la strada Agordat-Cheren-Asmara si sarebbe aperta al nemico. Conferma di ciò si ha nel comunicato radio inglese del 24 corrente ore 21,30, mentre una riprova della tempestività si ha nel fatto del debolissimo intervento della aviazione nemica probabilmente ancora impegnata in Africa Settentrionale.
- 2) Tecnicamente il movimento è riuscito. Esso ci costò la perdita di parte della 41<sup>a</sup> Brigata con suo comandante generale Fongoli.
- 3) Il sacrificio della Brigata può rientrare nelle previsioni di operazioni del genere. La retroguardia è spesso destinata a sacrificarsi a favore del grosso della colonna. A parte ciò, due fatti intervennero a peggiorare la situazione: uno inevitabile, l'altro accidentale. Il primo dipende dal fatto che il nemico agisce esclusivamente con automezzi: carri armati, autoblindo e le cosidette "camionette". Queste sono le più numerose (furono contate a centinaia) e sono costituite da autocarri leggeri a otto ruote espressamente costruiti per muovere nel deserto, blindati tutto attorno, coperti da una rete metallica elastica contro le bombe a mano, che annulla l'unica arma efficace finora adoperata audacemente, ed armati con una mitragliatrice da 12 che agisce anche in tiro antiaereo. Equipaggio cinque persone; ogni macchina ha una radio telefono. Sono velocissime e, forti della loro invulnerabilità, molto intraprendenti. I battaglioni, preceduti dalle camionette, muovono esclusivamente in autocarro. Ne viene che noi non possiamo che contrapporre una manovra a cinque chilometri all'ora ed altra manovra a trenta chilometri. Anche se adoperando in tempo e di sorpresa riu-

sciamo a guadagnare un pò di spazio, immediatamente lo perdiamo per la maggiore velocità del nemico. Alla fine del secondo giorno di ripiegamento avevamo due tappe di vantaggio sul nemico: alla fine del terzo eravamo sopravanzati.

L'altra causa fortuita fu il mancato funzionamento della radio. È incidente frequente e grave dovuto alla vetustà del materiale che in condizioni normali di stabilità riesce ancora a funzionare, messo in movimento quasi sempre si guasta. Mancata la radio si cercò invano il collegamento con motociclisti; finalmente un ufficiale con una camionetta, presa in passato agli inglesi, riuscì a raggiungere la brigata, ma era troppo tardi.

4) Il ripiegamento ha provocato nei quadri un senso di amarezza e di sconforto (per quanto la necessità di esso fosse da tutti sentita) e nelle truppe indigene un senso di demolarizzazione. Vi contribuisce l'intraprendenza delle camionette inglesi e sopratutto il senso della nostra impotenza di fronte ad esse. Poiché esse puntano decise sulla nostra retrovia, costituiscono fonte di preoccupazione anche per i comandanti. Reagisco in tutti i modi a questo senso di smarrimento. Ho incominciato con ordinare che per ora non si faccia più un passo indietro. Retrocedendo ancora noi potremo tecnicamente migliorare la nostra situazione: ma questo vantaggio sarebbe scontato con una ulteriore depressione morale. Ho sostituito al comando di Agordat il generale Baccari con il colonnello Lorenzini, uomo solido, volitivo che ha un grande ascendente sugli ascari. Non trascuro anche i più piccoli elementi che possano tonificare gli animi. Se il nemico ci dà qualche giorno di respiro spero che la crisi sarà sorpassata.

Situazione attuale nei vari scacchieri e settori - Previsioni

Quanto è successo in questi giorni ha confermato in pieno tutte le nostre previsioni. Perciò la situazione pur presentandosi grave non ci sorprende.

A) Scacchiere nord: l'attacco a fondo è contro lo scacchiere nord e si sviluppa e si svilupperà in tre settori; presumibilmente:

Settore principale: a cavallo della strada Cassala - Agordat - Cheren - Asmara – prima fase (già avvenuta) nostro ripiegamento sulla congiungente Agordat-Barentù, tallonato dal nemico; seconda fase (in preparazione) avanzata ed ammassamento robusto di forze inteso all'accerchiamento di Agordat, azione meno a fondo contro Barentù per ributtarne le forze in direzione di Adi Ugri;

Settore di destra: se ottenuti questi risultati, azioni in forze da nord su due direttrici: costiera obiettivo Massaua; montana per convergere all'attacco di Cheren che sarebbe portato qualora fosse riuscito lo sfondamento di Agordat;

Settore di sinistra: direttrice Om Ager – valle del Tacazzè – azioni secondarie di agganciamento delle nostre due colonne che ripiegano da Om Ager e Uolcait per raggiungere la strada di Gondar-Adua.

Di fronte a queste previsioni ho dati i seguenti ordini (a partire da nord):

a) Settore nord (Karora): le truppe in posto (due brigate) non si muovano; rintuzzino tutti i più piccoli tentativi di infiltrazione nemica; difendano ad oltranza la direttrice di Cheren e in quanto possono (la fascia costiera larga trenta chilometri) la direttrice di Massaua.

L'ammiraglio Bonetti assume il comando di Massaua, fronte a terra e fronte a mare per impedire, organizzando tutte le forze di terra e di mare disponibili, l'attacco da terra e da mare di Massaua;

- b) Settore ovest (Agordat): resistenza ad oltranza ad Agordat e Barentù; intanto sto facendo affluire un reggimento granatieri a Cheren che con una brigata in posto mi deve chiudere assolutamente questa porta.
- c) Settore sud-ovest (Om Ager): le due colonne (provenienti da Om Ager e da Uolcait) risalgano la valle Tacazzè, raggiungendo la strada Gondar-Adua. Dopo di ciò la colonna generale Rizzo (tre battaglioni) proveniente dallo Uolcait resti a difesa della strada; la colonna tenente colonnello Postiglione (tre battaglioni) sarà portata ad Asmara come ultima riserva dello scacchiere nord.
- d) Settore Metemma: avevo già autorizzato il ripiegamento da Gallabat ad Ammanit Celgà che per ragioni di terreno e di strada (pista camionabile malagevole, infestata da ribelli) si presentava particolarmente laborioso e delicato. Ieri sera ho sospeso temporaneamente quest'ordine perché notizie certe mi dicono che gli inglesi, subodorando la cosa, hanno pronti in prima linea carri armati e camionette ed hanno rinforzato le truppe in posto con altri due btg. di nazionali inglesi. Perciò presume impossibile lo sganciamento di sorpresa. Mancando questa, il ripiegamento fatto subito molto probabilmente si tradurrebbe in un rovescio. Non appena possibile ritenterò l'operazione.
- B) Goggiam: la situazione è per ora calma di attesa dominata dal generale Nasi con l'aiuto di ras Hailù. Se dovessimo subire grossi rovesci tutto il Goggiam divamperebbe; non credo che l'incendio dilagherebbe in pieno sullo Scioa perché i capi locali combattono per sé e non per la gloria del Negus od a vantaggio degli Inglesi, ed i ribelli malvolentieri si allontanano di molto e per tempi lunghi dai loro paesi. Ad ogni modo, se la situazione dovesse precipitare parte delle forze di Nasi andrebbero a Gondar e

rinforzo di quel ridotto; il rimanente ripiegherebbe per Debra Marcos al Nilo, per impedire con l'aiuto del fiume, l'avanzata nemica dal Goggiam allo Scioa. Più a nord mi sforzerò di tenere aperta la strada Dessiè-Gondar per alimentare questo ridotto che nella peggiore delle ipotesi dovrebbe resistere ad oltranza per proprio conto.

C) Scacchiere sud - settore Sudan (dal Nilo al lago Rodolfo): è un settore di scarsa importanza e che molto difficilmente potrà essere investito con forze notevoli. In passato, di assoluta tranquillità, oggi dà segno di vita con formazioni di irregolari inquadrati da Inglesi, specialmente nella vallata di Acobo;

Settore Kenya: le truppe del Kenya sono molte; si possono valutare dai novanta ai centomila uomini, come sempre molto bene attrezzati. È certo che prima o poi entreranno in azione; presumo che il loro intervento attivo potrebbe avvenire dopo che si fossero assicurati il loro fianco destro, avendoci respinto fino al Giuba e avendo conquistato Chisimaio e quando altri successi al nord ed all'ovest ci avessero messi in dure difficoltà.

In previsione di ciò lo scacchiere sud ha lasciato lungo la linea di contatto con gli Inglesi deboli forze ed ha ritirato i grossi sul ciglione passante per Malca - Gubba - Arero - Iavello - Gundile - Meta - Amar Cocché, linea indubbiamente più idonea per la difesa.

- D) Scacchiere Giuba: tutto conferma le previsioni fatte. In un avvenire più o meno immediato gli Inglesi tenteranno di conquistare Chisimaio e di raggiungere la linea del Giuba. Non credo che vogliano spingersi ad est di questa linea sia perché essa è molto difficile da sorpassare sia perché l'unico obiettivo di importanza (Mogadiscio) è molto lontano. I tentativi di questi giorni a Diff ed a Colbio confermano l'intenzione di puntare su Chisimaio e danno fiducia nel contegno dei nostri dubat.
- E) Settore est: in questi ultimi giorni è cessata l'attività lungo la costa delle navi nemiche intesa più che altro a mantenere contatti con le popolazioni del Somaliland e ad assumere informazioni.

Questa calma può far credere che gli inglesi, compiuti i preparativi sperino di addormentarci con un periodo di inazione oppure che ai loro progetti abbiano trovata un'altra soluzione: quella di Gibuti.

Gibuti: la situazione può così riassumersi: il governatore ed il suo seguito immediato sempre fedele al Governo di Petain e perciò deciso ad opporsi agli Inglesi; popolazione e quadri inferiori sempre più orientati verso l'Inghilterra; la prima perché una occupazione inglese vedrebbe rifiorire i suoi traffici ed il benessere, i secondi per un accanito rancore verso l'Italia

e perché convinti che solo con una vittoria inglese saranno salve le sorti della Francia. Solo un notevole miglioramento della nostra situazione generale, che induca i Francesi a credere che i vincitori finali saremo noi, può temperare questo stato d'animo.

In particolare poi non mancano notizie, non ancora accertate, che possono far pensare che il governatore di Gibuti tenda a mettere il piede in due staffe. Si dice di contatti di ufficiali francesi ed inglesi a Tagiura; si può pensare che un riattamento di cavo Gibuti - Perim - Aden; si parla di esportazione clandestina di bestiame su Aden, si dice di rifornimenti di benzina inglese, di arruolamenti da parte dei Francesi nel Somaliland, ecc.

Tutte voci incontrollate che nel loro insieme devono far pensare. Ho provveduto per far vigilare da questa parte la situazione che è molto delicata e che potrebbe diventare critica perché se i Francesi passando dalla parte degli Inglesi, facessero testa di sbarco a questi, non so come potrei, in questi momenti, contenere un attacco in forze anche da questa parte.

Ho fatto tutto il giro dell'orizzonte e ovunque ho trovato ingombro di nuvole; oscure e dense di imminente bufera nell'Eritrea e nell'Amara; non ancora minacciose ma già esistenti nel Giuba - Kenya e a Gibuti.

Dopo sette mesi di assedio è chiaro che le nostre energie sono notevolmente diminuite sia nel campo materiale sia nel campo morale e tanto più sensibilmente se confrontate col potenziale inglese in continuo aumento. Questa sensazione si diffonde tanto fra i nazionali che fra gli indigeni dei quali, i fedeli tentennano, gli incerti passano dall'altra parte, i ribelli aumentano in baldanza.

Attaccato sui vari fronti, in mezzo ad una popolazione in parte ribelle e in parte infida, con truppe stanche e rammaricate per la grande deficienza di mezzi di ogni genere, il problema si fa di giorno in giorno più grave.

È certo che nel quadro generale della guerra le sorti dell'Impero si decidono in Europa, questo non alleggerisce né il nostro compito né la nostra responsabilità di fronte al Paese.

Devo impormi il pessimismo nelle mie previsioni come già in passato ma riconfermo il nostro sacro impegno: resistere fino all'ultimo.

### DOCUMENTO N. 5

## ALLEGATO 264 BIS AL DIARIO STORICO

Graziani, Governatore Generale della Libia, Comandante Superiore Forze Armate Africa Settentrionale, a Mussolini, Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato

Prot. n. 2 ris.mo per.

6 gennaio 1941

Allegato 1

Oggetto: Situazione militare dopo la caduta di Bardia

Faccio seguito al mio rapporto 1 riservatissimo personale in data  $1^\circ$  gennaio, diretto all'Eccellenza il Capo di Stato Maggiore, e al telegramma n. 01/156 op. di ieri.

La caduta di Bardia, malgrado l'eroico sacrificio delle truppe del generale Bergonzoli, per quanto prevista fin dall'11 dicembre, quando cioé si profilò nella mia mente il quadro completo degli sviluppi che avrebbe potuto avere l'offensiva nemica, ha vinto ancora una volta, in misura della impossibilità di resistere, con i mezzi e le armi di cui disponiamo, alla valanga di acciaio che il nemico ci oppone, sostenuta e potentemente coadiuvata da una aviazione e da una flotta aventi, in questo scacchiere, schiacciante superiorità.

Se Bardia, difesa da 45.000 uomini con oltre 400 cannoni, schierati su tutto il fronte, è stata sommersa completamente al terzo giorno dell'attacco, non è da pensare che Tobruch possa resistere meglio e più a lungo.

I ventisettemila uomini ed i trecento cannoni che ne presidiano i 56 chilometri della cinta, non possono infatti che ripetere l'eroico sacrificio dei difensori di Bardia.

Non è da pensare che l'avversario sosti nella sua spinta offensiva, che anzi da molti sintomi si deduce la tendenza ad accelerare il ritmo delle operazioni per liquidare al più presto la partita.

Fin da ieri, infatti, l'aviazione nemica ha esteso le sue esplorazioni fino alla zona di Cirene e di El Mechili. Da intercettazioni risulta già in corso lo schieramento verso ovest di tutta la 7ª Divisione corazzata, compresi gli elementi che hanno partecipato all'attacco di Bardia.

Stamane si è già iniziato l'investimento della piazza da parte dei mezzi corazzati nemici. Dopo di che i vari episodi del nuovo dramma sono facilmente prevedibili.

Stando così le cose, l'ultima partita dovrà essere giocata, a scadenza probabilmente molto prossima, nella zona compresa fra Derna-Berta e El Mechili.

Perché possiate valutare le nostre possibilità operative in questa eventualità, che oramai solo un miracolo o un potente diversivo su altri fronti potrebbe evitarci, vi preciso gli elementi di forze sui quali possiamo contare e sulla loro dislocazione.

Come già detto nel mio rapporto 1 ris.mo pers. e come meglio risulta dalle carte qui unite, le forze che a tutt'oggi è stato possibile schierare fra Derna-Berta e El Mechili, ivi compresi gli elementi distaccati da Ain el Gazala e Tmimi, ammontano complessivamente ad appena quindicimila uomini con 250 pezzi di artiglieria dal 10 m/m al 105/m/m - e 60 carri medi.

Con gli elementi in arrivo della 5ª Armata (quattro battaglioni mitragliatori, due gruppi da 75/27 ed una dozzina di batterie da 20, da 47/31 e da 05/17) e sempre che giungano in tempo, potremo mettere insieme ventimila uomini, 350 cannoni e 50 carri medi.

E questo è tutto, in quanto non è possibile trarre altre forze dalla 5ª Armata, già indebolita al massimo, né posso ancora fare assegnamento sul tempestivo afflusso di forze dalla Madrepatria.

Se voi ora date uno sguardo alle carte topografiche e vi soffermate a considerare la vastità della zona in cui queste truppe saranno chiamate ad agire, la natura del terreno e le vie di comunicazione, vi convincerete quanto sia arduo il compito loro affidato e come le speranze di arrestare in questa zona l'offensiva nemica siano assai tenui.

Voi rileverete, infatti, come la zona di ostacolo rappresentata dall'uadi Berra e dall'uadi Beddahach che lo prolunga verso ovest sia aggirabile a breve raggio, attraverso la striscia di facile percorribilità Martuba-Derna sfociante nella litoranea nord, ed a raggio più ampio, per l'altra zona di terreno relativamente facile che dal nord di El Mechili punta su Ghegab, abboccando sulla Litoranea meridionale.

Da El Mechili poi, per le piste predesertiche, si aggira tutto il Gebel e si sbocca su Bengasi.

Il terreno a occidente di Tmimi non è certo quello piatto e senza appigli della Marmarica e consente buone possibilità di manovra. Queste però, come è ovvio, sono proporzionate all'entità delle forze in campo.

Se nel punto o nel momento in cui si preannuncia l'attacco dei mezzi meccanizzati nemici, non riusciremo a realizzare una superiorità dei mezzi di fuoco e corazzati, è da ritenere probabile che questa ultima difesa, anche se manovrate e scaglionate in profondità vengano scardinate.

Ed allora la Cirenaica sarà perduta. Perché le organizzazioni arretrate – presidi della zona militare di Barce, sbarramenti del settore di copertura di Bengasi (Uadi Bacur - Regima e Sceleidima) e dei territori del sud cire-

naico (Agedabia - Gialo - Antelat) hanno poca consistenza - come potete rilevare dalla carta al 1:1.000.000 - e possono solo contrastare infiltrazioni di piccoli nuclei organizzati e non certamente un attacco in massa.

Pertanto, ripeto, la salvezza della Libia è affidata alle truppe schierate nel sistema Derna - Berta - El Mechili.

Di fronte ad essa l'avversario potrà concentrare – in brevi giorni, qualche settimana al massimo – truppe notevolmente superiori, imbaldanzite dal successo, alimentate dalle nostre stesse basi di Bardia e di Tobruch, e rincalzate da numerose riserve.

Se sono vere, come purtroppo lo sono, le notizie date dal Servizio Informazioni Militari, le forze inglesi in Egitto, ammontanti a ben 17 divisioni, hanno ricevuto e stanno ricevendo, da tutte le parti del mondo, rinforzi in mezzi corazzati e meccanizzati, tali da compensare largamente le perdite subite (vedasi riepilogo allegato).

Di fronte a questa nuova valanga di acciaio che avanza, che cosa potranno opporre i nostri 20.000 uomini con 350 cannoni e 60 carri?

Un altro aspetto della situazione che diventa di momento in momento più grave, deriva dalla proporzione fra i mezzi aerei contrapposti.

La 5ª Squadra aerea, dopo l'intenso, logorante sforzo sostenuto "non è più in grado di svolgere azioni offensive" come ha dichiarato ieri il suo comandante l'Eccellenza Porro. Essa non può mettere in linea oggi – fra caccia e bombardieri – che una ottantina di apparecchi, con caratteristiche notevolmente inferiori a quelli nemici. La massa di guesti – che secondo il bollettino del Servizio Informazioni Militari del 29 dicembre – ammonta a 700 apparecchi di prima linea e a 400 di riserva — senza contare quelli delle cinque navi portaerei dislocate in Mediterraneo – si accresce ogni giorno di più per l'afflusso di nuovi aerei, tutti dei tipi più moderni - come lo stesso Servizio Informazioni Militari segnala – altri 477 apparecchi sarebbero già arrivati o in arrivo in Egitto (come da riepilogo allegato). In questa situazione, mentre l'offesa aerea diventa ogni giorno più poderosa, si affievolisce per contro ogni possibilità reattiva della nostra aviazione. Per cui, quando si scatenerà l'offensiva su Tobruch – praticamente già cominciata – dovremo assistervi passivamente, anche nel cielo, oltre che per terra e per mare. Né la situazione potrà cambiare quando l'avversario si deciderà a procedere contro il sistema Derna - Berta - El Mechili.

Questa, o Duce, è la dura realtà, senza veli e senza attenuazione: quella realtà che a me è parsa e balzata innanzi dal primo giorno dell'offensiva nemica, per quelle leggi inesorabili che dominano la guerra del deserto, dove uno scardinamento iniziale del sistema non è rimediabile ed una disfatta è sempre totalitaria.

So che il mio telegramma 01/8818 del 12 dicembre ha provocato facili critiche da parte di molti, e mi ha procurato la faccia di chi avesse "perduto

la testa". Esso, al contrario, rappresentava una realistica visione del dramma che si sarebbe conseguenzialmente svolto. Se un mio ordine non avesse fatto si che le Divisioni "23 Marzo", "28 Ottobre", "Marmarica" e "Cirene" si sottraessero in tempo alla stretta nemica ritirandosi in Bardia, questa che era rimasta semplicemente presidiata da un velo di G. a F. sarebbe allora stata travolta immediatamente, e la marea dei mezzi corazzati nemici si sarebbe gettata su Tobruch appunto nelle giornate del 13 e 14. In quel momento da Tobruch a Bengasi non vi erano che nuclei di truppe e nessun altro sistema difensivo imbastito. Era dunque giusto che io parlassi di Tripoli quale estremo ridotto poiché da Bengasi a Tripoli ugualmente non esisteva alcuna difesa.

Oggi, come già illustrato sopra, le cose sono presso a poco le stesse. Scardinata Tobruch, vi è tuttavia una organizzazione difensiva in profondità che in unione ai lavori di mina, interruzioni etc., potrà *miracolosamente* forse arrestare l'avanzata nemica tra Derna e Berta, o in caso diverso ritardarla su Bengasi - Agedabia - *ma non più fermarla*. Tra Bengasi e Tripoli nulla più esiste di difese fisse e nobili se non il campo trincerato di Tripoli stesso.

Ripeto: rotta quindi la linea Derna-Berta, la Cirenaica deve da quel momento considerarsi perduta. Per parte nostra potete esser certo che si contrasterà il terreno palmo a palmo.

Lo spettacolo che in questi giorni stanno dando le truppe e le popolazionni dell'Africa Settentrionale è semplicemente commovente degno di essere additato all'ammirazione del mondo. Percorrendo le vie di questa terra bagnata da tanto generoso sangue italiano, Voi sentite lo spirito fiducioso di questo nostro popolo che, pur con l'animo stretto dall'angoscia, serenamente affronta ogni possibile ciò, ogni fatica, ogni privazione con piena comprensione del suo dovere, e attende con calma mirabile gli eventi. Mai l'ordine, la disciplina, la serenità sono stati più palesi e più sentiti come in questi giorni.

Concludendo, Duce, la salvezza della Libia è oggi legata alla volontà del nemico. Vorrà esso spingersi oltre Tobruch, o si arresterà volontariamente su questo obiettivo? Una volta raggiunto vorrà diluire i suoi contingenti d'Egitto nella conquista e mantenimento di tutta la Libia; o preoccupandosi di una eventuale complicazione balcanica, preferirà mantenere tutte le forze rivolte ad oriente? o ritardare e sospendere per il momentno l'avanzata in Libia per riprenderla a cose colà chiarite? A questi sottili fili del destino, Duce, ripeto, è oggi legata la sorte della Libia. E pertanto a noi non rimane che approfittare di ogni ora, di ogni giorno, di ogni mese (se a questo limite di tempo arriveremo) per consolidare le nostre posizioni nella linea Derna-Berta la quale potrebbe divenire realmente imprendibile ed insuperabile se invece di 20.000 uomini io potessi schierarvi quattro o

cinque divisioni munite di artiglierie mobili e di mezzi corazzati per potere al momento opportuno forse anche riprendere le mosse e rigettare il nemico oltre frontiera.

Queste forze io non posso trovarle più in Libia perché da Tripoli non si può più togliere nulla, anzi bisogna rifondere il tolto, per mettere quel campo trincerato in condizione di resistere ad una eventuale sorpresa da occidente. Esse dunque non possono che provenire dalla Madrepatria e su questo punto il mio giudizio si arresta per devolverlo allo Stato Maggiore Generale che di tutta questa vicenda, dal luglio in poi, ho tenuto minutamente e costantemente informato come risulta dagli atti di ufficio, sicché la genesi di causa ed effetto sarà difficilmente precisabile, e con essa il compito delle responsabilità sulle quali io Vi chiederò di inquisire iniziando dalle mie a suo tempo.

# ALLEGATO ALLA LETTERA N. 2 R/mo Pers. del 1 Gennaio 1941

# RIEPILOGO DELLE TRUPPE E DEI MEZZI SEGNALATI GIUNTI O IN ARRIVO IN EGITTO DAL 1/12 AL 6 GENNAIO

| SEGNALAZIONI DEL SERVIZIO<br>INFORMAZIONI MILITARI | Auto<br>mitragliatori | Autoblindo    | Carri<br>armati | Aerei    |
|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|----------|
| 6/XII) transitati da Irak                          | 50                    | 10            | 65              | isosi.   |
| 14/XII) sbarcati 15.000 Inglesi                    | damela.               | CONTRACTOR OF |                 | eki mari |
| 22/XII) sbarcati Porto Said                        | Sup Silul             | Milliamse     | 270             | b of     |
| 25/XII) probabile sbarco 1ª Divisione inglese      |                       | ogt.          | of our          | s, ale   |
| 31/XII) confermato sbarco 1ª Divisione australiana |                       | AND THE       |                 |          |
| - dal 29/12 al 4/1 affluirebbero.                  | Liver 1               |               |                 | 165      |
| 1/I) giunti 6000 Ebrei                             |                       |               | 50              |          |
| 3/I) attesi per 2 gennaio 20 piroscafi (quattro    |                       | 50            |                 | 172      |
| battaglioni, un reggimento artiglieria pe-         | less, m               | Charles of    |                 |          |
| sante, 3.600 Indiani)                              |                       |               |                 |          |
| - attesi per 12 gennaio 23 piroscafi (con          | u Les desert          | -             | 70              | 140      |
| 12.000 uomini)                                     |                       | 111=1111      |                 | Un de    |
| 4/I) in viaggio da Bassora 10.000 Indiani          | 200                   | 80            | 150             |          |
| 5/I) giunti Alessandria 8.000 Inglesi              |                       |               | 0100            |          |
| totali                                             | 250                   | 140           | 605             | 477      |

### DOCUMENTO N. 6

### ALLEGATO 398 AL DIARIO STORICO

Cavallero, Capo di Stato Maggiore Generale, Comandante Superiore delle Forze Armate Albania, a Mussolini, Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato

Prot. n. 0306 op.

6 gennaio 1941

Oggetto: Difesa dell'Albania settentrionale e del ridotto di Valona. Promemoria

Vi comunico, Duce, quanto finora attuato, in ottemperanza al Vostro telegramma 160051 in data 4 dicembre u.s., circa l'organizzazione a difesa della linea dello Shkumbini e del ridotto di Valona:

I) Studio: delle posizioni e dello schieramento;

## II) Lavori:

a) sulla linea dello Shkumbini (affidati alla 9ª Armata): si è data precedenza al settore Librazhd-Strebilova, in cui si stanno apprestando postazioni e reticolati.

Sbarramenti avanzati, rispetto al settore Librazhd, sono in corso di organizzazione a Qafë Thanë e a Qukës, dove ora si raccolgono in sosta le truppe ritratte dalla linea.

 b) sul settore di Valona (affidati alla 11<sup>a</sup> Armata): sono state compiute postazioni, scavi, reticolati, sbarramenti occasionali a Passo Logora: lavori in terra a Brataj e a Sella Ducati.

Maggiori lavori non sono stati possibili per indisponibilità di mano d'opera; quella, però insufficiente, di cui disponiamo, è impiegata su linee più avanzate e in lavori di manutenzione strade, indispensabili per alimentare la lotta.

## III) Forze:

a) linea dello Shkumbini
 Sono state destinate:

al caposaldo di Librazhd:

quattro compagnie mitraglieri, una batteria da 149/35, una batteria da 149/12, quattro batterie da 75/27 e

una batteria da 65/17

al caposaldo di Zgozhde:

una compagnia mitraglieri e due bat-

terie da 75/27.

al caposaldo di Strebilova:

una compagnia mitraglieri, un battaglione R.G.F. e due batterie da 75/

27.

Dei reparti anzidetti sono in posto tre compagnie mitraglieri e sette batterie a Librazhd e sono pronte ad essere trasferite da Miloti a Zgozhdë e Strebilova le quattro batterie. Degli altri reparti si attende l'arrivo. È in corso l'arrivo di complementi della G.a F. per completare il presidio dei caposaldi.

b) ridotto di Valona

sono attualmente schierati:

– a Passo Logorà:

237 battaglioni T.M. (c.do e due compagnie), una compagnia battaglioni camicie nere, due compagnie mitraglieri da posizione, una compagnia presidiaria, 24° battaglione artieri e due compagnie), due batterie da 75/27-906 da pos., una batteria

105/28 pos.

a Bratai:

due compagnie mitragliatrici da pos., una compagnia lavoratori e una compagnia artieri. Inoltre truppe mobili delle unità schierate nella zona.

IV) È stato infine compilato uno studio riservato per l'eventualità estrema che l'azione nemica dovesse spezzare la continuità di fronte delle due armate.

### DOCUMENTO N. 7

## ALLEGATO 449 AL DIARIO STORICO

Cavallero, Capo di Stato Maggiore Generale, a Mussolini, Capo del Governo, Primo Ministro - Segretario di Stato

Testo n. 0453/op.

Albania, 9 gennaio 1941

Offensiva nemica su fronte Klisura era da noi attesa e il comando in luogo aveva preso appropriate misure per sostenere l'urto offensivo. Ma il rinforzo della Divisione "Lupi di Toscana" non poteva, nonostante le tappe autocarrate e nonostante marcie forzate anche di notte, giungere in posizione prima di oggi.

Le truppe in luogo avevano il compito di tenere fino all'arrivo dei rinforzi.

Le forze ingenti spiegate dal nemico che compie quivi il suo massimo sforzo hanno prodotto cedimento Divisione "Julia" che ha trascinato seco altri reparti contigui così da mettere in pericolo la stessa Klisura.

Nel pomeriggio di oggi ho confermato personalmente al comandante settore tenere Klisura fino all'estremo avvertendo che nostro contrattacco si produrrà domani mattina.

Tutto ciò espongo per rappresentare fedelmente situazione e non assolutamente per drammatizzare perché presenza in sito della Divisione "Lupi di Toscana" che è ormai tutta intera sulla base partenza per contrattacco ha ridato animo a tutti e ritengo che contrattacco sarà certamente efficace perché domani per la prima volta il nemico si troverà di fronte il nostro urto compatto e alimentato in profondità.

Anche vallata e suoi fianchi saranno domani sbarrati con nuove forze.

Spero ristabilimento situazione. Si pone però problema di alimentare questa lotta sulla base di una ritirata controffensiva mentre non vi sono più riserve disponibili.

Potremmo in vero considerare come riserva la Divisione "Legnano" ma ciò comporterebbe abbandono programma offensiva da Valona ciò che non deve essere e comprometterebbe anche lo stesso assetto difensivo del settore Valona.

Ciò posto e tenuto conto che già abbiamo qui comando e reggimento artiglieria e aliquota servizi della Divisione motorizzata "Trieste" e che invio dei reggimenti fanteria della stessa Divisione è stato da noi differito per dare

passo ad altre esigenze, propongo urgente invio Valona detti reggimenti che trovansi in Puglie a mia disposizione pronti all'imbarco.

Divisione si riunirà nella piana di Berat dove già trovansi suoi altri elementi. Per autotrasporto fanteria provvederemo nonostante scarsità mezzi con autocarri in luogo.

Se questi tre reggimenti od altri verranno con urgenza che il caso richiede inviati, Berat potrà essere sicuramente tutelata anche di fronte azione prolungata del nemico.

Quanto alla nostra offensiva da Valona tutta pesata e considerata credo sarebbe giuocare d'azzardo sferrarla prima di avere chiarito situazione settore Klisura: ciò che potrà richiedere ancora qualche giorno.

### DOCUMENTO N. 8

## ALLEGATO 455 AL DIARIO STORICO

## Copia

### IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO

Caro Cavallero,

Vi mando copia di questa molto interessante relazione Marras. La conclusione è che bisogna precedere i Tedeschi nell'opera di annientamento della resistenza greca.

MUSSOLINI

Roma, 10 gennaio XIX

## **SEGRETO**

REGIA AMBASCIATA D'ITALIA BERLINO Ufficio dell'Addetto Militare Berlino, lì 4 gennaio 1941

Nr. 2648/A - Oggetto: Progettata operazione tedesca contro la Grecia.

AL MINISTERO DELLA GUERRA - Gabinetto ROMA

La nostra guerra contro la Grecia ha sorpreso e contrariato la Germania, perché ha intralciato lo svolgimento di trattative diplomatiche e di combinazioni a scadenza più o meno lunga destinate a sviluppare l'influenza tedesca nella penisola balcanica e ad assicurare al *Reich* una posizione egemonica in tutto il sud-est europeo. Per quel senso realistico della situazione che sempre ispira la politica tedesca, la sorpresa e la contrarietà sono state rapidamente dominate per agire positivamente a volgere la situazione a proprio vantaggio. Di qui l'idea, prontamente affermatasi, di un intervento militare contro la Grecia diretto anzi tutto a impadronirsi di Salonicco. La conferma di questa rapida determinazione si è avuta nelle conversazioni di

Innsbruk, durante le quali è risultato chiaramente che la decisione dell'intervento era stata già presa. In queste conversazioni il Maresciallo Keitel ha lasciato capire, in modo molto evidente, il desiderio che l'occupazione di Salonicco venisse lasciata alle forze tedesche, suggerendo anche che nelle future operazioni offensive italiane, la nostra ala sinistra, occupata Florina, si dirigesse verso sud.

L'interessamento per Salonicco costituisce la ripresa di vecchie aspirazioni mai abbandonate, e risponde a potenti interessi politici ed economici che spingono la Germania ad aprirsi uno sbocco verso il Mediterraneo. A questa ripresa – come ho messo in evidenza in passato – ha contribuito in larga parte l'arenamento delle operazioni contro l'Inghilterra, il quale ha condotto la Germania a rivolgere la sua attenzione al sud-est europeo e al bacino del Mediterraneo, modificando sensibilmente il suo atteggiamento politico e militare verso questo settore.

Mentre, infatti, inizialmente la Germania era partita dal riconoscimento del Mediterraneo quale piena sfera di influenza italiana, le idee al riguardo si sono venute gradatamente modificando verso una crescente ingerenza nelle questioni del Mediterraneo accentuatasi dopo i recenti avvenimenti militari italiani. Oggi si pronunzia chiaramente l'idea che anche per la Germania il Mediterraneo è una via indispensabile e che pertanto la Germania debba raccogliere la successione dell'Inghilterra almeno per quella parte che il Duce nel suo discorso lasciava all'Inghilterra ("il Mediterraneo è per noi la vita; per l'Inghilterra soltanto una via").

Non si perda di vista che occorre in molte circostanze nettamente distinguere il pensiero del Führer in un determinato momento dalle idee di vari ambienti dirigenti, espressione di grandi interessi economici e di correnti espansioniste largamente diffuse e sempre più accentuate, le quali vedono la "Neuordnung" europea come una funzione esclusivamente germanica nella sua sostanza. E queste correnti sostenute anche da elementi vicini al Führer non mancano di influenzare il pensiero di Hitler, il quale è in continua evoluzione.

L'importanza che assume per la Germania l'occupazione di Salonicco è evidente e spiega anche come il *Reich* intenda impedire l'intervento della Jugoslavia, il cui primo obiettivo sarebbe appunto l'occupazione di Salonicco.

Un'altra constatazione occorre fare per le considerazioni che ne conseguono e per i riflessi che essa può avere sulle operazioni.

La Germania mantiene finora ottime relazioni con la Grecia e questa a sua volta procura di evitare quanto possa provocare un intervento tedesco. Le voci circa alcune limitazioni che la Grecia avrebbe posto al concorso inglese appaiono confermate. Non è senza significato che l'Inghilterra si sia astenuta finora dal servirsi delle basi in territorio greco per agire contro

i pozzi di petrolio della Romania, ormai controllati dalla Germania. D'altra parte occorre considerare che:

- la Grecia, di fronte a un'offensiva germanica, si sentirà impossibilitata a resistere e sarà portata a cedere di fronte ai Tedeschi anziché agli Italiani; la politica tedesca è diretta a rafforzare questa convinzione;
- l'Inghilterra e Atene se ne rende conto non avrà la possibilità di difendere la Grecia peninsulare né ha l'intenzione di impegnarvi molte truppe, ma quasi esclusivamente aviazione prontamente disimpegnabile. Nessuna grande unità inglese è stata infatti inviata nella Grecia peninsulare. L'Inghilterra pensa invece di mantenere l'occupazione di Creta per i vantaggi che può trame per il controllo del Mediterraneo e per l'azione contro la Libia.

In questa situazione è lecita la domanda se i Greci, all'atto dell'offensiva tedesca, opporranno seria resistenza alle truppe germaniche o non piuttosto preferiranno limitarsi a una protesta o fare un simulacro di resistenza e lasciare via libera ai Tedeschi, mantenendo concentrate le forze nello scacchiere albanese per rallentare la nostra avanzata e farci precedere dalle truppe tedesche. Verrebbe così a mancare all'Italia la rivincita alla quale essa ha diritto. Ciò indipendentemente dalla considerazione che l'avanzata tedesca, condotta con forze prevalenti, bene armate e organizzate, sarà prevedibilmente molto rapida e quindi potrà precederci non soltanto nell'occupazione di Salonicco, ma anche in quella di Atene.

È da rilevare che il Comando Supremo tedesco, nel prendere in esame l'eventualità dell'invio di una divisione da montagna in Albania, ha espresso il desiderio che essa venga a momento opportuno riunita alle forze tedesche operanti su Salonicco.

Nella situazione ora prospettata si manifesta la necessità di tempestivi accordi politici e militari con la Germania, per coordinare le future operazioni offensive contro la Grecia e impedire che esse si svolgano da parte dei due alleati in modo indipendente. Gli svantaggi di questo mancato coordinamento sarebbero tutti per l'Italia. Aggiungo che il Comando Supremo tedesco è dell'opinione che basterà l'offensiva tedesca a risolvere la situazione in Grecia e che da parte dell'Italia sia sufficiente mantenere le attuali posizioni in Albania.

#### Riassumendo

- la Germania vuole occupare Salonicco;
- il rapporto delle forze e le condizioni del terreno lasciano presumere che l'avanzata tedesca sarà molto più rapida di quella italiana e che

perciò le forze germaniche potranno giungere fino ad Atene prima di quelle italiane;

- è possibile che la Grecia non intenda opporre seria resistenza alle forze tedesche e che essa preferisca l'occupazione tedesca a quella italiana;
- non è pertanto da escludere che la minaccia tedesca porti soltanto un limitato alleggerimento della fronte albanese;
- si prospetta l'opportunità di tempestivi accordi politico-militari per il coordinamento delle future operazioni offensive contro la Grecia.

### DOCUMENTO N. 9

### ALLEGATO 464 AL DIARIO STORICO

Amè, Capo del Servizio Informazioni Militari al Sottosegretario di Stato per la guerra, al Capo di Stato Maggiore Generale, al Capo di Stato Maggiore dell'Esercito

Roma, 10 gennaio 1941

Oggetto: Situazione nel Nord Africa francese.

- I) È stata ripetutamente segnalata, da buona fonte, la possibilità di un prossimo tentativo di sbarco degaullista in Tunisia. Analoghe voci sono state raccolte in Algeria. Tali notizie potrebbero anche essere intenzionalmente propagate dagli stessi ambienti responsabili del Nord Africa, allo scopo di ottenere ulteriori concessioni militari, sotto il protesto di poter disporre di forze sufficienti per opporsi a eventuali azioni dissidenti. Non si può tuttavia escludere la probabilità che tentativi dissidenti contro la Tunisia possano verificarsi, se si considerano obiettivamente i fatti seguenti:
  - la nostra situazione in Africa Settentrionale;
- l'eventualità di una rottura franco-germanica, che potrebbe indurre il Nord Africa a riprendere la propria libertà d'azione;
- la scarsa efficienza militare della Tunisia, diminuita ancora dalle accertate simpatie di molti militari per il movimento dissidente;
- la presenza attuale a Gibilterra di trasporti di truppa con incerta destinazione.
- II) In tutte le regioni del Nord Africa si continua a fare il possibile per conservare alle forze armate il massimo della loro efficienza, anche in deroga alle clausole di armistizio. L'azione per ottenere tale scopo non è fatto di iniziative personali, ma deriva da un piano meditato e coscientemente attuato con indirizzo unitario, sotto l'evidente impulso direttivo delle autorità responsabili. Rientrano in tale piano:
- le assunzioni a "titolo civile" di ufficiali e specializzati congedati, che vengono immessi nelle varie amministrazioni (ferrovie, intendenze militari, servigi dell'aviazione civile, reparti lavoratori, campi di giovinezza, scuole,

ecc.) in modo che siano sempre immediatamente disponibili;

- la costante esaltazione del valore militare francese;
- gli occultamenti di materiale bellico.

III) Parallelamente all'attività militare, si svolge un intenso lavorio tendente a saldare sempre più il Nord Africa alla madrepatria e a aumentare le caratteristiche "francesi" del territorio. In Marocco si lavora attivamente per sistemare gli smobilitati nella vita civile e si chiamano dalla Francia le famiglie di numerosi di essi, per inserirle nel Protettorato, allo scopo di "francesizzare" sempre più la regione. Nello stesso si tende alla graduale eliminazione di tutti gli stranieri che svolgono attività industriali e commerciali, si boicotta la mano d'opera straniera e si orientano le attività produttive verso il raggiungimento di una locale autarchia economica.

In Algeria, e più ancora in Tunisia, sono stati varati programmi di lavori pubblici a lunga scadenza, che dimostrano in modo indiretto ma evidentissimo la certezza nella futura integrità dell'Africa francese.

Tutta l'attività politica, militare, economica francese in Nord Africa è quindi intesa a conseguire, sotto la guida di Weygand, il massimo possibile di potenza, di compattezza e di organizzazione di quel territorio, in vista dei compiti, giudicati essenziali per la salvezza della Francia, che il futuro più o meno prossimo potrà riservargli.

## DOCUMENTO N. 10

### ALLEGATO 465 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari. Promemoria per il Sottosegretario di Stato per la guerra, per il Capo di Stato Maggiore Generale, per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, per il Ministero Africa Italiana (Ufficio militare), per il Comando Superiore Forze Armate Africa Orientale Italiana.

10 gennaio 1941

Allegato n. 1 specchio

Oggetto: Situazione forze nemiche ai confini dell'A.O.I. e intendimenti offensivi britannici.

Sudan

Durante il mese di dicembre u.s. risultano affluiti a Porto Sudan circa novemila uomini tra Inglesi, Indiani ed Australiani. Ai primi del corrente mese inoltre hanno fatto scalo nei porti sudanesi 11 piroscafi dei quali 8 di grosso tonnellaggio probabilmente carichi di truppe. È da ritenere pertanto che le forze dislocate nel Condominio si aggirino attualmente sui 120 mila uomini.

Nel mese di dicembre u.s. si sono effettuati movimenti di reparti che hanno determinato:

- un rilevante aumento di forze nella zona a nord di Cassala ove risultano concentrati circa 12.000 uomini;
- un aumento degli effettivi dislocati in zona Ghedaref-Gallabat che attualmente raggiungono la cifra di circa 20.000 uomini;
- la costituzione di due importanti riserve ad immediata portata delle forze schierate nella zona a nord di Cassala: una di circa 10.000 uomini dislocata ad Atbara (nei pressi del centro ferroviario di Ed Damer) e l'altra di 20 - 25.000 uomini in zona Porto Sudan ed una riserva generale di 10.000 uomini a Cartum:
- un modesto alleggerimento di forze nella zona di Khashm el Girba
  Sarsareib ove risultano concentrati non più di 4500 uomini.

L'esame dello schieramento attuato dall'avversario (vedi schizzo allega-

to) autorizza a presumere che le previste prossime operazioni offensive contro le nostre posizioni dell'Impero (vedi promemoria del 12 dicembre u.s.) debbano interessare principalmente le direttrici Cassala - Cheren - Asmara-Massaua - e quelle che dalla zona Ghedaref-Gallabat conducono nella regione del Tana, dove si sta svolgendo attiva propaganda tra i Capi ribelli ed i simpatizzanti.

#### Aden

Alla progettata prossima offensiva contro il nostro Impero dovrebbero anche concorrere le forze presenti ad Aden con tentativi di sbarco sulle coste somale e probabilmente a Gibuti dove sempre attiva è la propaganda inglese. Le forze britanniche attualmente presenti nella Piazza di Aden sono valutate ad oltre 25.000 uomini.

## Kenya

Il continuato afflusso di rinforzi in uomini e materiali, la rinnovata attività aerea e le recenti ricognizioni offensive sul fronte somalo, sono indizi che fanno ritenere molto probabile l'inizio di prossime azioni offensive anche su questo scacchiere condotte contemporaneamente a quelle provenienti dal Sudan. Attualmente le forze britanniche concentrate nel Kenya si aggirano sui 100.000 uomini oltre a contingenti inglesi, canadesi e indiani valutati complessivamente circa 20.000 uomini in corso di sbarco o ancora in navigazione.

Indizi vari fanno ritenere che l'inizio della offensiva contro la nostra Africa Orientale Italiana sia molto prossimo. Buona fonte infatti segnala che lo Stato Maggiore britannico è convinto di potere impossessarsi rapidamente della base di Tobruch, ritenuta ancora pericolosa per le comunicazioni col Mediterraneo orientale. Appena ottenuto ciò e prima ancora, forse, di marciare su Derna e Bengasi, la cui importanza è soltanto morale, lo stato maggiore stesso rivolgerebbe i suoi sforzi contro l'A.O.I., dopo avere spostato in quella direzione parte della aviazione che ora opera in Cirenaica.

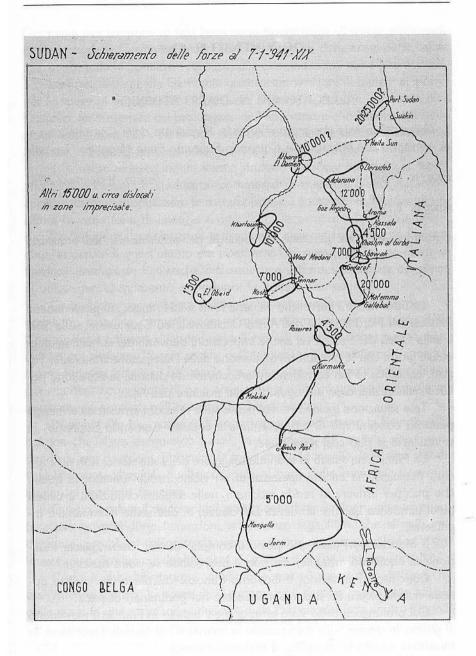

## **DOCUMENTO N. 11**

## ALLEGATO 470 AL DIARIO STORICO

Grossi, Generale designato d'Armata, Presidente della Commissione di Armistizio con la Francia, a Comando Supremo Stato Maggiore Generale

Prot. n. 9758

Torino, 9 gennaio 1941

Allegati 1 (\*)

Oggetto: Situazione generale nei riguardi dell'applicazione dell'armistizio con la Francia

Le informazioni pervenute da varie fonti sulla Francia, sui possedimenti francesi del Nord Africa e dell'Africa Occidentale ed Equatoriale, sulla Siria e sulla Costa dei Somali ed anche impressioni derivanti dai contatti avuti in questi giorni con le più autorevoli persone della Delegazione francese a Torino, concordano nel considerare particolarmente delicata la situazione politico-militare francese nei riguardi delle potenze dell'Asse.

Tale situazione incide notevolmente sulle relazioni armistiziali e ritengo pertanto conveniente di rappresentarla a codesto Comando Supremo. In sintesi essa si può così riassumere.

La Francia ha subito la sconfitta maggiore della sua storia: non ne è ancora persuasa, ha ancora speranza di un vicino risollevamento, fa quello che può per arrivare al *redde rationem* nelle migliori condizioni e tiene i piedi (tendenza Laval e tendenza De Gaulle) in due staffe (Germania e Inghilterra).

Il Maresciallo Pètain si è posto il compito di mantenere questa situazione di equilibrio instabile; ma non è prevedibile se potrà riuscirvi.

Conclusosi l'armistizio, il Governo francese calcolava che questo potesse durare alcuni mesi per poi sboccare nei preliminari di pace.

Col prolungarsi dello stato armistiziale il disagio in Francia è aumentato di giorno in giorno; allo stato attuale la finanza e l'economia barcollano; la situazione interna si complica; il malumore cresce.

L'unità economica dello stato è spezzata dalla linea di demarcazione tra Francia occupata e Francia libera. Le trattative intercorse tra Francia e

<sup>(\*)</sup> Da pag. 48 a pag. 51 sono stati riprodotti alcuni documenti, recanti una data posteriore, contenuti nella busta dell'allegato 470.

Germania per sopprimere tale linea sono finora fallite di fronte alle condizioni poste dalla Germania (controllo delle persone, delle cose, delle valute ecc. ecc. a tutte le frontiere - censura sulle comunicazioni con l'estero, ecc.).

La Francia paga alla Germania quattrocento milioni di franchi al giorno per le spese di occupazione: 12 miliardi al mese. Cifra che la Francia dice di non poter sostenere col prolungarsi dell'armistizio e con l'economia nelle attuali condizioni. Ma v'ha di più. Con questi miliardi introitati la Germania acquista in Francia tutto ciò che può ed il paese ne soffre.

Il Governo tedesco inoltre mira a sfruttare le risorse francesi a suo profitto facendo lavorare l'industria (commesse di materiali bellici, esplosivi, ecc.), cerca di monopolizzare le materie prime, i combustibili liquidi e di utilizzare le varie fonti di energia.

La caduta di Laval ha certo raffreddato i rapporti tra Francia e Germania. Tendenza di quest'ultimo era di attrarre l'ex nemica nella sua orbita in funzione antinglese; fors'anche a farsene una subordinata alleata nel senso di utilizzarne, al momento opportuno, la flotta e l'aviazione.

Certo è che vari colloqui politici avvennero tra Francia e Germania; e non sono mancate comunicazioni a questa Commissione, da parte della Commissione tedesca, di attendere dall'esito di questi colloqui nuove direttive su cui regolare l'applicazione dell'armistizio. Nel frattempo l'atteggiamento tedesco è stato di favorire la Francia nell'accoglimento delle richieste per ottenere concessioni di navi e di aeroplani, in deroga alle clausole armistiziali, ed aumenti nell'Esercito del Nord Africa.

Di fronte alle forti correnti di opposizione, manifestatesi in Francia sulla politica che stava eseguendo Laval, la Germania sta, quanto pare, rivedendo le sue posizioni. E mentre si sono strette le maglie della rete che divide la Francia libera da quella occupata, si parla della eventuale invasione totale del territorio francese.

Questo è infatti il discorso del giorno nella Francia libera, mentre si rinfocolano e si estendono, le reazioni, le tendenze degaulliane che, se nella madrepatria verrebbero soffocate da una occupazione tedesca, esploderebbero invece nei possedimenti di oltremare al verificarsi di una simile eventualità.

Certo è che difficilmente, qualunque siano i mezzi di pressione che essa intende mettere in opera, la Germania può sperare, nello stato attuale delle cose, in una spontanea adesione della Francia alla lotta contro l'Inghilterra. Nemmeno la flotta francese, provata ad Orano ed a Dakar, sembra abbia l'animo preparato a combattere contro la ex alleata.

De Gaulle rappresenta oggi una tendenza diffusa e che va diffondendosi: è lo spirito nazionalista francese che si ribella alla sconfitta. Non è palese una energica opera di parte del Governo di Pétain per infrenare tale tendenza. Si prendono alcuni provvedimenti, anche per dimostrare la volontà di mantenere leale atteggiamento verso i vincitori; ma su molti fatti si lascia correre. Così sui casi di reclutamento clandestino ad opera di agenti inglesi, sulla propaganda interna a mezzo di manifestini, fogli volanti, ecc., sulla stessa dissidenza dei territori dell'Africa Equatoriale, contro la quale il Governo francese – pur avendone i mezzi, non ha, o ha soltanto debolmente, reagito.

La situazione in Tunisia, Algeria e Marocco risente solo in parte di quella della Madrepatria. Essa è infatti fortemente influenzata dalla impossibilità per le potenze dell'asse di far sentire su quei territori una pressioene immediata, sia dalla notevole consistenza delle forze armate concesse per il Nord Africa che consentono di parare ad ogni eventualità.

Weygand può disporre oggi di un esercito di 120 mila uomini e di una forza aerea di circa mille aeroplani di ogni tipo; la flotta, con il "gruppo Strasburgo", può far sentire all'occorrenza il suo peso nel Mediterraneo.

Nel complesso il Nord Africa è in grado di far fronte alle minacce inglesi ed anche di svolgere, qualora ne sia il caso, nei confronti delle potenze dell'Asse una azione che, se finora è stata ispirata ad assoluto lealismo al Governo Pétain, potrebbe domani rendersi indipendente fino a propendere per l'Inghilterra.

Weygand sembra avere bene in pugno l'Africa settentrionale ed anche l'occidentale: si oppone al degaullismo; ma non nasconde nel contempo una netta tendenza a resistere di fronte ad ulteriori vincoli che gli si volessero imporre sulla base delle clausole armistiziane.

Situazione particolare si prospetta invece in Siria, ove la propaganda filo-britannica e degaulliana è aggravata dalla minaccia incombente dell'occupazione inglese, forse aiutata dai turchi. Per fronteggiare tale minaccia i francesi, da noi in ciò favoriti, si sforzano di preparare truppe e mezzi. È nota l'opera di De Gaulle e del suo luogotenente – Cartoux – per preparare un movimento nelle terre del Levante.

A Gibuti sembra che l'energico intervento del Governo di Vicky, dietro nostre sollecitazioni, abbia alquanto risanato l'ambiente dell'anglofilia ben palese alla conclusione dell'armistizio. Anche questa colonia però non è immune dalla propaganda britannica e degaulliana alla quale si aggiunge la minaccia di sbarco inglese, contro la quale il governo locale è stato posto in condizioni di reagire, e sembra anche che ne abbia la ferma volontà. Il che non può escludere del tutto qualche sorpresa, della quale si preoccupa (o sembra preoccuparsi) il Governo francese, che ha chiesto, proprio in questi giorni, a questa Commissione di rinforzare gli armamenti di quella colonia che invece dovrebbe essere completamente smilitarizzata (vedasi foglio 9728 del 9 corrente indirizzato a codesto Comando Supremo).

Prospettata così la situazione generale, quale risulta dagli elementi, in possesso di questa Commissione, è necessario di considerare l'atteggiamento da seguire nell'applicazione dell'armistizio.

La Convenzione del 24 giugno ha in effetti subito numerose varianti, in senso favorevole alla Francia, con le numerose concessioni accordate, sia pure a titolo temporaneo.

Forse addivenire alla compilazione di un protocollo aggiuntivo che – fermi i risultati raggiunti e ferme le concessioni fatte – fissi l'interpretazione data alle varie clausole e stabilisca un *modus vivendi* per l'attuale stato armistiziale che si prolunga sine die, appare utile.

Ma, come ovvio, ciò non può derivare che da preliminari accordi con la Germania e da direttive politiche che esulano dalla mia competenza.

Queste direttive potranno precisarmi la linea da seguire nell'ulteriore applicazione dell'armistizio, per la quale esprimo l'avviso che non convenga attualmente procedere con rigorosa intransigenza, considerate le reazioni che si potrebbero manifestare.

### ALLEGATO 1 ALL'ALLEGATO 470

## COMMISSIONE ITALIANA DI ARMISTIZIO CON LA FRANCIA

#### **PROMEMORIA**

sulle questioni concrete da trattare e definire e su quelle da chiarire in ordine all'applicazione della Convenzione d'armistizio italo-francese.

1) Deroghe alla convenzione d'armistizio e concessioni accordate alla Francia per assicurarne l'efficienza militare in funzione antinglese.

In seguito ai fatti di Orano e di Dakar e in relazione allo sviluppo della situazione generale, l'applicazione delle clausole militari della Convenzione d'armistizio ha subito ampie deroghe, che consistono essenzialmente:

- nella concessione di cospicue forze terrestri per l'Africa del Nord (esercito transitorio fissato sulla base di 120 mila uomini);
- nella concessione a mantenere armato oltre alle forze di mare previste dalla Convenzione – il forte gruppo navale dello Strasburgo;
- $-\,$  nella concessione a mantenere in efficienza una forza aerea di rilevante entità, che supera attualmente i  $100\,$ apparecchi tra Francia metropolitana e Africa;
- $-\,$  nel rinviato disarmo di difese costiere e di apprestamenti militari delle piazzaforti marittime;
- nel mantenimento in efficienza quasi integrale delle forze della Costa Francese dei Somali;
- nella costituzione di un notevole presidio per i territori del Levante.
   Sono inoltre in esame rinforzi richiesti per la difesa della Corsica.

Tutte queste autorizzazioni vennero accordate in via temporanea e col preciso impegno da parte francese di difendersi efficacemente da qualunque azione bellica britannica.

L'Italia ritiene che con tale forze la capacità difensiva francese sia assicurata contro qualsiasi eventualità.

È tendenza attuale della Francia di presentare altre richieste, basate sempre sulla funzione anti-inglese; ne è esempio quella recente di un aumento delle forze aeree che sarebbero assolutamente sproporzionate allo scopo.

Occorre bloccare nuove richieste, fissare definitivamente l'entità delle forze concesse – che costituiscono, specie nel Mediterraneo, un notevole peso nel bilancio generale della situazione militare – e stabilire con chiari

impegni quali debba essere l'apporto di tale forze contro mire britanniche.

Si ritiene anche opportuno che, a seguito di così ampia concessione, venga riconosciuto il diritto all'Italia ed alla Germania di un controllo operativo sull'impiego delle forze autorizzate; controllo che potrebbe esplicarsi sia con gli organi armistiziali attualmente in posto, sia con nuovi organi da istituire presso le sedi di comandi, nelle basi navali, negli aeroporti militari.

## 2) Ordinamento militare della Francia metropolitana

a) Si nota l'attuazione, da parte francese, di disposizioni non aderenti all'"ordinamento dell'esercito di transizione" concretato dalla C.T.A. in accordo con la C.I.A. Ad esempio: eccedenze di sottufficiali, differenze di organici, presenza di numeroso personale civile nei corpi, costituzione di organi direttivi e di stabilimenti dei servizi non previsti dal progetto.

Si ritiene opportuna un'esatta verifica e un controllo concorde.

- b) È da fissare la fisionomia e la legittimità di formazioni para-militari o a carattere militare, quali i "groupements de jeunesse", le formazioni di lavoratori, quelle a carattere politico e quelle di smobilitati.
- c) L'Italia reputa opportuno l'allontanamento dalle zone adiacenti alla frontiera alpina delle formazioni di coloniali e di lavoratori coloniali ancora esistenti nella Francia metropolitana.
- d) È conveniente esaminare la possibilità di addivenire ad un minore addensamento delle forze dell'esercito di transizione nelle zone sotto controllo italiano, specie nelle regioni di Grenoble, Chambery, Frejus e Draguignan.

# 3) Disarmo navale

- a) La Francia ha depositato nelle stesse basi navali gli accessori essenziali delle apparecchiature, delle armi e munizioni appartenenti alle navi disarmate. Tale disposizione concessa temporaneamente per necessità di ordine pratico nei riguardi delle possibilità di immagazzinamento deve essere ora risolta nel senso di allontanare dalle basi tali armi, munizioni e materiali, per ottenere l'effettivo disarmo delle forze navali non autorizzate. La Francia resiste, adducendo vari motivi, all'applicazione di tali provvedimenti. Si ritiene opportuna un'azione concorde.
- b) Resistenza della parte francese è stata anche notata nella definizione delle tabelle numeriche del personale della Marina (comandi, ufficio, batterie costiere e servizi). Le disposizioni impartite dalla C.I.A. a questo riguardo hanno finora subito proroghe di applicazione. Sarebbe desiderabile un'azione da parte anche della C.T.A.

c) Sembra necessario rivedere l'autorizzazione concessa per l'esecuzione dei lavori occorrenti alla conservazione in efficienza delle navi da guerra. Tale autorizzazione consente alla Francia di mantenere e, anzi, di rimettere in efficienza tutte le navi da guerra comprese quelle danneggiate nei fatti di Orano e Dakar. Ne risulterà che alla fine della guerra la Francia riavrà in piena efficienza l'intera sua flotta. Si potrebbero evitare i lavori di ripristino limitando l'autorizzazione ai soli lavori di conservazione.

## 4) Consegna di armi, munizioni e materiali.

La consegna di armi, munizioni e materiali a titolo di garanzia – prevista dall'articolo X della Convenzione italo-francese di armistizio – è stata effettuata solo parzialmente. Molto materiale è stato riunito nei depositi soggetti a consegna dopo il primo trasporto in territorio italiano.

L'Italia ha ora in progetto la richiesta totale delle armi, munizioni e materiali passibili di consegna, sia esistenti nella Francia metropolitana, sia accantonati nei depositi in costituzione nell'Africa Settentrionale.

Chiede l'appoggio della Germania in questa questione, qualora la Francia sollevi opposizioni, tale consegna vale per l'Italia a parziale garanzia del notevole riarmo della Francia, autorizzato come detto sopra — in funzione antinglese.

5) Appartenenza di alcuni tipi di armi, munizioni e materiali al gruppo passibile di consegna di cui all'art. X.

La Francia ha negato finora l'appartenenza di armi, munizioni e materiali della Marina e dell'Aeronautica al gruppo soggetto alla consegna; interpretando in senso restrittivo la dizione dell'articolo X della Convenzione italo-francese e sostenendo la tesi della sua applicabilità alle sole unità dell'esercito.

L'Italia esige che armi, munizioni e materiali menzionati nell'articolo X ed appartenenti ad unità della Marina e dell'Aeronautica vengano accantonati nei depositi soggetti a consegna. La questione è di importanza preminente soprattutto per affrettare il disarmo effettivo delle piazze-forti militari marittime e delle batterie costiere al quale la Francia ha finora frapposto ostacoli applicando misure assolutamente inadeguate.

## B) QUESTIONI DI CARATTERE POLITICO

## Degaullismo

La propaganda più o meno aperta a favore della dissidenza De Gaulle è andata sempre più accentuandosi sia nella Francia metropolitana, sia nelle colonie ed in specie nell'Africa del Nord.

Pur ritenendo che tale propaganda non rappresenti allo stato attuale un pericolo grave ed imminente nei riguardi del Governo Petain, si rileva come lo stesso governo non ponga energicamente in atto tutti i mezzi a sua disposizione per stroncarla.

Essa rappresenta una tendenza filo-britannica, contraria alle potenze dell'Asse, il cui estendersi non può essere ulteriormente tollerato per le gravi conseguenze che ne potrebbero derivare, specie nei territori dell'Africa del Nord.

I provvedimenti finora presi dal Governo francese sono stati limitati e perciò inadeguati: è da rilevare come la stessa azione di De Gaulle su Libreville sia stata effettuata senza che il Governo francese intervenisse in qualche modo.

Si ritiene pertanto necessario di sollecitare dal Governo francese un'azione improntata a massima energia e di esaminare la possibilità di una dichiarazione comune dei Governi italiano e tedesco con la quale, senza pregiudizio di eventuali sanzioni immediate, venga far riserva di esaminare alla fine del conflitto la posizione di quei territori sui quali la Francia, potendolo, si è dimostrata incapace di intervenire per impedire l'azione propagandista delle forze anti-Asse.

Conviene inoltre considerare l'opportunità di richieste a titolo di riparazione, del danno derivante all'Italia ed alla Germania dallo sbarco di Libreville.

Tali richieste potrebbero consistere nel pagamento di una indennità o nella cessione di unità della flotta mercantile francese.

## C) QUESTIONI DI CARATTERE GIURIDICO

## 1) Personale delle Delegazioni italiane di controllo

L'Italia non ha fissato finora alla Francia particolari disposizioni nei riguardi del personale delle Delegazioni di controllo e del funzionamento delle Delegazioni stesse.

In seguito ad inconvenienti, di una certa gravità, verificatisi, la C.I.A. intende ora precisare quanto segue:

- a) libertà di stabilimento del personale delle Delegazioni, e cioé diritto della C.I.A. di stabilire qualitativamente e quantitativamente il personale necessario sia per l'esercizio del controllo in esecuzione della Convenzione di armistizio, sia eventualmente per il controllo operativo di cui è fatto cenno al capo A):
  - b) inviolabilità delle persone;
  - c) immunità di giurisdizione civile e penale;

- d) soggezione esclusiva del personale degli organi di controllo alle leggi ed autorità italiane;
  - e) inviolabilità della sede degli organi di controllo;
- f) libertà di istituire i collegamenti ritenuti necessari per il funzionamento delle Delegazioni di controllo, e pertanto facoltà di:
  - istituire servizi aerei;
  - impiantare stazioni r.t. proprie;
- usufruire dei servizi postali, telefonici, telegrafici, radiotelegrafici francesi;
- comunicare in cifra o in chiaro, con ogni mezzo e con libero uso della lingua italiana;
- trasmettere in esenzione di censura plichi sigillati con bollo della C.I.A.;
- g) libertà di circolazione con ogni mezzo su tutto il territorio sotto controllo (senza necessità di speciali permessi delle autorità francesi);
- h) immunità fiscale e pertanto esenzione da visita doganale di bagagli spedizioni diretti ad organi o personale della C.I.A.F.;
- i) libertà di comunicazione con le autorità francesi locali sia direttamente, sia a mezzo degli organi francesi di collegamento.

Per l'imposizione delle predette clausole la C.I.A. chiede l'accordo e l'appoggio della C.T.A.

## 2) Salvacondotti

In relazione a quanto detto sopra, la C.I.A. ritiene necessario fissare una nuova procedura per il rilascio dei salvacondotti ai membri delle Delegazioni di controllo.

La Delegazione francese presso la C.I.A. – alla quale i salvacondotti erano finora sottoposti per il visto – ha frapposto, specie in questi ultimi tempi numerose difficoltà, a questa forma di ostruzionismo ha assunto ora l'aspetto di pretesa ad esercitare un controllo qualitativo e quantitativo sul personale appartenente agli organi armistiziali italiani.

La C.I.A. intende affermare il diritto di disporre come ritiene più opportuno per l'invio di detto personale e chiede di stabilire, in accordo con la Germania, l'applicazione di una procedura unilaterale per il rilascio dei salvacondotti, con esclusione di ogni visto da parte francese.

Quanto sopra potrebbe essere subordinato al caso che la Francia non dia formale assicurazione di desistere dall'attuale forma di ostruzionismo.

## D) QUESTIONI DI CARATTERE ECONOMICO

## 1) Pagamento di indennità da parte della Francia.

La Convenzione di armistizio fra Germania e Francia prevede il rimborso alla Germania delle spese di occupazione.

In base a detta clausola la Germania ha riscosso una indennità giornaliera di 400 milioni di franchi ridotta ultimamente a 300 milioni.

Per il protrarsi dello stato armistiziale e per l'impoverimento derivante alla Francia anche dalla emissione di speciale moneta germanica di occupazione, si verifica una continua diminuzione del potenziale economico della Francia, che fa prevedere, a lungo andare, una situazione fallimentare o quasi.

In tali condizioni non sarebbe possibile all'Italia di ottenere alla fine del conflitto indennizzi o rimborsi di spese.

Sembrerebbe opportuno, in base agli articoli XXIII della Convenzione armistiziale italo-francese e XXII di quella germano-francese, che prevedono l'armonizzazione delle due convenzioni di armistizio – provocare una dichiarazione comune italo-tedesca che sancisca l'estensione all'Italia del beneficio del rimborso delle spese di occupazione.

L'ammontare di tali spese dovrebbe essere fissato anche sulla base delle misure che l'Italia è costretta a prendere nel territorio metropolitano e coloniale in vista di un possibile intervento per sedare moti di dissidenza in territorio francese.

## 2) Percentuale di acquisto sul traffico marittimo francese.

È stato fissato dalla Germania nella misura del 50% sul traffico marittimo francese nei porti sotto controllo tedesco.

Analoga disposizione è stata prevista dall'Italia per alcune merci e prospettata alla Delegazione economica francese.

L'Italia attende l'appoggio della Germania, in questa sua richiesta, nel caso di opposizione francese.

## 3) Controllo sulla distribuzione delle materie prime in Francia.

È già attuato dalla Germania.

Viene richiesta una partecipazione italiana al predetto controllo su tutto il territorio francese libero o almeno nelle regioni ad est del Rodano.

Tale richiesta sarà oggetto di trattative in una riunione prevista prossimamente tra l'Eccellenza Giannini ed il Capo della Delegazione economica tedesca signor Clodius.

## COMANDO SUPREMO STATO MAGGIORE GENERALE

Op./1a

15 gennaio 1941

## EVENTUALE OCCUPAZIONE TOTALE TERRITORIO FRANCESE METROPOLITANO

Nella eventualità si debba procedere – di comune intesa con la Germania – alla occupazione completa del territorio francese metropolitano, occorrerebbe definire:

- limiti della rispettiva occupazione (dovrebbe essere a noi assegnata la zona di nostro controllo sino al Rodano);
- poiché le truppe tedesche sono in più favorevoli condizioni per una rapida avanzata (mezzi-viabilità) esse dovrebbero occupare inizialmente anche una parte della zona a noi riservata, ove verranno successivamente sostituite dalle nostre truppe.

Accordi particolari sarebbero poi presi tra gli Stati Maggiori per definire:

- linea da raggiungere inizialmente dalle truppe italiane che dovrà essere precisata in relazione alle possibilità delle nostre unità al momento dell'attuazione della occupazione, e varierà quindi in conseguenza della nostra graduale rimobilitazione;
  - accordi per la occupazione delle basi navali;
  - accordi per l'azione della aeronautica durante il movimento;
  - accordi per i collegamenti durante il movimento;
- accordi circa le risorse delle zone da occupare, specie nel caso che in talune zone di nostra pertinenza si abbia una prima occupazione germanica.

15 gennaio 1941

### ARMISTIZIO CON LA FRANCIA

La situazione attuale della Francia e delle sue colonie è rappresentata nel foglio 9758 della C.I.A.F..

Occorrerebbe definire con la parte germanica l'atteggiamento da seguire nei riguardi della Francia, in ordine essenzialmente:

- alle continue richieste di aumento delle forze concesse (in particolare mezzi aerei, forze della Corsica e del Nord Africa);
  - al disarmo navale;
- all'ulteriore consegna dei materiali di cui all'art. X della Convenzione, che potrebbe essere chiesta a garanzia del notevole riarmo concesso;
  - all'atteggiamento verso i dissidenti di De Gaulle;
- all'estensione all'Italia del rimborso delle spese di occupazione (in analogia a quanto è fatto per la Germania).

Le singole questioni sono ricordate nel promemoria (allegato 2). Riveste particolare importanza, nella attuale situazione delle nostre Forze Armate, la possibilità di trarre il massimo possibile beneficio dai materiali bellici ancora in Francia.

Sarebbe inoltre necessario prevedere, in accordo con la Germania, le sanzioni necessarie pel caso la Francia contravvenga all'armistizio o si opponga a nostre richieste.

COPIA

Torino lì 16 gennaio 1941

## PROTOCOLLO DELLA SEDUTA TRA GLI ESPERTI DELLE COMUNICAZIONI TEDESCHI ED ITALIANI TENUTA A TORINO IL 16 GENNAIO 1941

1) Gli esperti delle comunicazioni tedeschi ed italiani convengono nel ritenere che sarebbe sommamente desiderabile imporre alla Francia un controllo più efficace sulle sue comunicazioni.

Tenendo conto che le rispettive convenzioni di armistizio non rendono possibile detto controllo, ritengono che sarebbe opportuno negoziare con la

Francia mediante concessioni anche in altri campi pur di raggiungere lo scopo predetto. Ove tale via non riuscisse si potrebbe, applicando alla lettera le rispettive convenzioni, cercare di rendere sempre più difficile alla Francia la possibilità di comunicare liberamente. In merito a quanto sopra gli esperti delle comunicazioni tedeschi ed italiani si manterranno in contatto fra di loro per concretare i relativi provvedimenti da sottoporre sempre all'approvazione dei loro superiori.

2) Gli esperti delle comunicazioni tedeschi ed italiani concordano anche sulla necessità che le due Commissioni di Armistizio abbiano una propria rete di comunicazione con le Delegazioni dipendenti ubicate in territorio francese d'oltremare e pertanto consiglieranno di impiantare al più presto le necessarie stazioni radiotelegrafiche con operatori tedeschi ed italiani in territorio francese d'oltremare. I collegamenti via filo necessari dovranno essere forniti dalla Francia o questa dovrà mettere a disposizione la propria rete a filo e i cavi ove fosse necessario.

#### Ufficio Comunicazioni

14 gennaio 1941

#### **PROMEMORIA**

Argomento: Controllo delle comunicazioni francesi.

- 1) La convenzione di armistizio non consente un controllo efficace delle comunicazioni francesi per i seguenti motivi:
- a) Non prevede in modo esplicito il controllo delle vie di comunicazioni a filo.
- b) Limita la possibilità di controllo delle comunicazioni via radio solo al territorio metropolitano e a quello dell'Africa del Nord, la Siria e la Costa Francese dei Somali.
- 2) In relazione a quanto sopra la Francia può comunicare, come ritiene più opportuno, via filo con tutti i suoi possedimenti e con l'estero ed inoltre può far sempre pervenire ovunque comunicazioni radiotelegrafiche potendo il traffico radiotelegrafico, che apparentemente si svolge fra due corrispondenti, essere in realtà destinato ad altro ente provvisto soltanto di apparecchio ricevente.

3) La situazione si è aggravata ulteriormente con la concessione data alla Francia per iniziativa tedesca di valersi nelle comunicazioni radiotelegrafiche di codici non depositati.

- 4) Allo stato attuale quindi vi sono le seguenti possibilità:
- c) negoziare con la Francia mediante lo scambio di altre concessioni, che potrebbero interessare anche altri campi, ulteriori possibilità di controllo delle comunicazioni.
  - d) revocare la concessione di cui al precedente n. 3.
- f) attenendosi, agli articoli VI e XVIII della convenzione di armistizio imporre alla Francia un efficace controllo sulle comunicazioni che interessano le piazze forti e le basi navali citati nel primo di detti articoli e di tutti gli aeroporti.
- 5) Le soluzioni di cui alle lettere d) ed f) non risolverebbero però integralmente il problema, tuttavia consentirebbero in misura non trascurabile di esercitare un controllo sulle comunicazioni francesi.

#### DOCUMENTO N. 12

## ALLEGATO 584 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari. Promemoria per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito

12 gennaio 1941

Oggetto: Germania - Progettata operazione tedesca contro la Grecia (Regio Addetto Militare a Berlino).

Nei riguardi della progettata operazione tedesca contro la Grecia, il Regio Addetto Militare a Berlino prospetta quanto segue:

- la nostra guerra contro la Grecia ha sorpreso e contrariato la Germania intralciandone l'attività destinata a sviluppare l'influenza tedesca nella penisola balcanica e ad assicurare al Reich a scadenza più o meno lunga una posizione egemonica in tutto il sud-est europeo;
- in un intervento armato contro la Grecia con obiettivo principale
   Salonicco la Germania ha visto il mezzo per volgere a proprio vantaggio
   la nuova situazione. Fin dal novembre scorso nelle conversazioni di Innsbruck è risultato chiaramente che tale determinazione era già stata presa;
- interessamento tedesco per Salonicco costituisce non soltanto la ripresa di vecchie aspirazioni, mai abbandonate, ma anche l'espressione di potenti interessi politici ed economici che spingono la Germania ad aprirsi uno sbocco verso il Mediterraneo. L'idea che anche per la Germania il Mediterraneo è una via indispensabile, si va sempre più accentuando in molti ambienti dirigenti tedeschi, i quali non mancano di influenzare il pensiero di Hitler;
- di fronte ad un'offensiva germanica la Grecia si sentirà impossibilitata a resistere e sarà portata a cedere di fronte ai Tedeschi anziché agli Italiani. Non è quindi da escludere che essa continui a mantenere concentrate le proprie forze nello scacchiere albanese per rallentare la nostra avanzata e farci precedere dalle truppe tedesche. In ogni caso il rapporto delle forze e le condizioni del terreno lasciano presumere che l'avanzata tedesca sarà molto più rapida di quella italiana e che i Tedeschi potranno quindi precederci non soltanto nell'occupazione di Salonicco ma anche in quella di Ate-

ne. Da rilevare infine che il Comando Supremo tedesco è dell'opinione che basterà l'offensiva tedesca a risolvere la situazione in Grecia e da parte dell'Italia sarà sufficiente mantenere le attuali posizioni in Albania;

— in tale situazione il Regio Addetto a Berlino ravvisa la necessità di tempestivi accordi politici e militari con la Germania per coordinare le future operazioni offensive contro la Grecia e impedire che esse si svolgano da parte dei due alleati in modo indipendente.

Gli svantaggi di questo mancato coordinamento sarebbero tutti per l'Italia.

## **DOCUMENTO N. 13**

### ALLEGATO 585 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari (Colonnello di Stato Maggiore Cesare Amè) Promemoria per il Capo di Stato Maggiore Generale.

Roma, 12 gennaio 1941

Oggetto: Jugoslavia - Situazione politico-militare.

Il Ministro della guerra jugoslavo, Gen. Pésic, ha inviato il 31 dicembre u.s. l'Addetto Militare germanico ad un colloquio per sondare le intenzioni tedesche verso la Jugoslavia in relazione ai noti concentramenti di forze germaniche a Temesrar.

La risposta generica che detti provvedimenti, di carattere prudenziale, non interessavano la Jugoslavia, ha apparentemente soddisfatto il generale Pésic, il quale ha marcato, per sua parte, naturalmente esagerandole, le misure di smobilitazione decretate dalla Jugoslavia quasi a porre in luce la più volte conclamata aderenza del suo Paese alla politica dell'Asse.

I particolari del colloquio, ora noti, integrati dalle notizie finora pervenute sui vari provvedimenti militari jugoslavi, permettono di prospettare la sequente visione d'assieme della situazione.

Evitate le incognite di un colpo di testa contro l'Italia mediante il collocamento a riposo del generale Nédic, il Principe Reggente, preoccupato dalla grave crisi economica interna, iniziava – tramite il proprio consulente tecnico, Gen. Pésic – una organica riduzione delle misure militari. Le rivendicazioni bulgare inopportunamente riaffermate alla Scupĉina, ed il desiderio di non farsi sorprendere in Albania da successi totali greci, ritenuti dapprincipio imminenti, provocano però, a breve distanza, la mobilitazione del Gruppo Armate del sud (frontiera bulgara - greca - albanese), mobilitazione che però avveniva, in gran parte, a spese delle rimanenti armate.

Chiaritasi la situazione, intervenuto il patto coll'Ungheria, considerata l'Italia fortemente impegnata in Albania ed in Africa, osservato l'apparente disinteresse germanico agli avvenimenti in contrapposto alla vigilante attenzione russa verso i popoli slavi, gli ambienti politici di Belgrado ritennero che la situazione avesse posto automaticamente la Jugoslavia in posizione preminente nei Balcani, tanto da poter giudicare e seguire gli avvenimenti dall'alto. Contribuivano a rafforzare tale persuasione le blandizie della pro-

paganda britannica e la convinzione che l'Italia, considerata sempre il principale avversario potenziale, avesse, alla prova dei fatti, dimostrato una insospettata impreparazione bellica.

Nel complesso un senso di sicurezza quasi spavaldo che indusse a reali misure di smobilitazione e ad una improbabile contrazione della forza alle armi (oggi, probabilmente sui 500.000 uomini) consigliata quest'ultima, oltre tutto, dall'incalzare dell'inverno specie nelle regioni montane di confine.

L'improvviso affluire di forze germaniche, potentemente armate, in vicinanza della frontiera romena-jugoslava ha rappresentato per Belgrado l'imprevista comparsa di un pericolo imminente, addensatosi proprio lungo la linea d'operazioni più diretta, più sensibile e meno munita. Ha significato inoltre un'indubbia manifestazione di forza di quell'Asse che molti ritenevano ormai incrinato.

La reazione jugoslava, per ora, è evidentemente dominata dallo stupore e dalla volontà di evitare complicazioni. Poche e prudenti le contromisure militari alla frontiera romena. Ostentata calma degli ambienti responsabili, i quali affettano di credere che la mossa germanica riguardi solo la Grecia e la Turchia, ma in realtà è assai diffuso il timore che l'Asse possa e voglia chiedere libertà d'azione per le proprie truppe.

In quest'ultimo caso non è possibile far previsioni sull'atteggiamento jugoslavo: può darsi che l'ambiente politico possa accedere ad eventuali richieste, convinto che ogni resistenza apporterebbe certo maggiori danni che benefici (nessuno si illude sulla reale amicizia della Bulgaria e dell'Ungheria). L'incognita è rappresentata dall'ambiente militare, indubbiamente, più che orgoglioso, gonfio di se ed ora, più che mai, avverso all'Italia.

Da alcuni sintomi si deduce intanto che è in atto un prudente rafforzamento alla frontiera giulia (rimasta la più protetta), ungherese (recentemente pressoché sguarnita) e bulgara; come si è detto, finora di poco conto le contro misure alla frontiera romena. Atteggiamento quindi di attesa che non esclude però la previsione di dover scendere in campo.

Ha, infine, una indubbia importanza il fatto che l'Addetto Militare germanico ha accentuato, in colloqui confidenziali, il suo risentimento per la doppiezza della politica jugoslava e che la pressione germanica su Belgrado, già forte, si accentuerà ora ancor più perché si appoggia sulla realtà delle proprie forze già schierate.

### ALLEGATO 586 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari (Colonnello di Stato Maggiore Cesare Amè)
Promemoria per il Capo di Stato Maggiore,
per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

Roma, 12 gennaio 1941

Oggetto: Forze militari gaulliste.

Secondo i dati di cui è in possesso questo Servizio, le forze militari di cui può disporre il generale De Gaulle nei vari teatri d'operazione possono essere così valutate:

## I - GRAN BRETAGNA

# a) Forze terrestri

All'inizio del movimento dissidente, le Forze francesi degaulliste in Inghilterra ammontavano a circa 3.000 uomini. Successivamente è giunta la notizia che nell'Irlanda del Nord sono dislocati reparti imprecisati composti di elementi stranieri, in gran parte francesi. È noto inoltre che in Gran Bretagna esistono tuttora, riuniti in vari campi di concentramento, circa 30.000 Francesi e Norvegesi, tra i quali viene svolta un'attiva propaganda degaullista, sembra con scarsi risultati.

# b) Forze navali

Due navi da battaglia, due esploratori, due cacciatorpediniere, sei torpediniere, cinque sommergibili, nove avvisi e naviglio minore vario.

Le suddette unità hanno equipaggi ridotti, e sono riunite, in massima parte, nei porti di Plymouth e Portsmouth.

# c) Forze aeree

Le Forze aeree, di cui può direttamente disporre il generale De Gaulle, non superano, secondo i dati in possesso di questo Servizio, i cinquanta apparecchi con relativi equipaggi. È probabile che altri piloti francesi siano inquadrati nella R.A.F..

# II - EGITTO

### a) Forze terrestri

Le Forze francesi "libere" ammontano a: una brigata fanteria motorizzata (tre reggimenti), e un battaglione di marinai.

Le Forze suddette, come è noto, partecipano alle operazioni britanniche contro la Cirenaica.

## b) Forze navali

Una nave da battaglia, quattro incrociatori, tre cacciatorpediniere e un sommergibile.

Le suddette unità, riunite nel porto di Alessandria, non hanno equipaggi francesi.

#### III - GIBILTERRA

Sono segnalati, a Gibilterra alcuni reparti coloniali francesi (Annamiti) di piccole entità.

# IV - AFRICA EQUATORIALE FRANCESE

# a) Forze terrestri

Le forze francesi già esistenti nell'Africa Equatoriale Francese, ed ora probabilmente passate agli ordini del Gen. De Gaulle ammontano a:

— cinque battaglioni fanteria (tre nel territorio del Ciad, uno a Libreville e uno a Bangui)

- formazioni indigene varie.

All'atto del suo sbarco a Libreville (Gabon) il generale De Gaulle avrebbe inoltre disposto di circa tremila uomini (Francesi, Spagnoli, fuoriusciti, Polacchi, ecc.).

Successivamente è giunta notizia, da buona fonte, che le forze degaulliste dell'Africa Equatoriale Francese ammonterebbero complessivamente a cinque - settemila uomini.

Recentemente il generale de Larminat, Alto Commissario dell'Africa francese libera, nell'annunziare che l'Africa Equatoriale Francese ha ripreso la guerra a fianco della Gran Bretagna, ha dichiarato che nuovi battaglioni indigeni sono in corso di costituzione nel territorio del lago Ciad. Si può quindi presumere, senza tema di discostarsi di molto dalla realtà, che le forze di cui il generale De Gaulle può disporre in Africa Equatoriale Francese si aggirino, complessivamente, sulla cifra di circa diecimila uomini, in prevalenza indigeni.

Parte di tali truppe sarebbe in cammino verso uno dei fronti africani (Egitto o Sudan).

b) Esistono tre avvisi nel porto di Libreville.

### V - POSSEDIMENTI FRANCESI D'OCEANIA

Hanno aderito al movimento De Gaulle, sin dal suo inizio, la Nuova Caledonia e le Nuove Ebridi (queste ultime sono, com'è noto, un condominio franco-britannico). Le forze militari delle colonie suddette sono trascurabili.

In conclusione, le forze militari del movimento De Gaulle sono valutabili, complessivamente su tutti i teatri d'operazioni, a: 25-30.000 uomini, trentotto unità da guerra di vario tipo e cinquanta aerei.

### **DOCUMENTO N. 15**

### ALLEGATO 587 AL DIARIO STORICO

Ministero della Guerra S.I.M.

n. Z/3732 di prot.

Roma, 12 gennaio 1941

Oggetto: Grecia - Richiesta di aiuti alla Gran Bretagna

#### ALL'UFFICIO INFORMAZIONI ALBANIA

POSTA MILITARE 22-A

Il S.I.M. è venuto in possesso, da ottima fonte, del seguente brano di lettera che il generale Metaxas avrebbe inviato al proprio ministro a Londra.

Il Servizio Informazioni Militari, senza garantime l'autenticità, ritiene il documento molto attendibile.

"...grazie all'attività dei servizi inglese e greco, la Grecia non è stata colta alla sprovvista. Le nostre forze armate hanno adempiuto al loro compito, giustificando la fiducia che in esse avevano risposta; non solo hanno liberato il suolo patrio dall'invasore, ma sono anche riuscite, con slancio e spirito di sacrificio insuperabili, a sfondare ovunque le difese nemiche ed a sferrare un'offensiva generale che con manovre aggiranti, ha costretto l'avversario ad abbandonare posizioni di gran valore strategico.

Come ho esposto al ministro di Sua Maestà britannica, in armonia con il piano generale delle operazioni e d'accordo con sir Wavell e col generalissimo Fevzi Çakmak, ordini sono stati impartiti ai comandi delle armate operanti in Albania di non interrompere l'offensiva, insistendo soprattutto nei movimenti d'infiltrazione e nelle manovre d'accerchiamento per non dar tempo al nemico di riordinare le sue forze e per prevenire un contrattacco generale italiano; queste disposizioni sono state prese nonostante le tremende fatiche che le nostre truppe hanno dovuto sopportare durante più di trenta giorni di azioni offensive, malgrado il ritardo con cui viveri e rifornimenti giungono talvolta alle truppe di montagna e malgrado le scarse nostre disponibilità di riserva con cui colmare i vuoti lasciati da morti, feriti, ammalati e dai reparti stremati dalla stanchezza che bisogna rimpiazzare.

L'offensiva continuerà quindi verso ed oltre Valona come pure in direzione di Elbasan ed oltre tale località, allo scopo di sloggiare il nemico dalla vallata del fiume Shkumbini, che costituisce un'ottima linea di resitenza e ciò prima dell'arrivo di importanti rinforzi italiani. Sua Maestà il Re ed io abbiamo espresso al ministro britannico la profonda riconoscenza della nazione, che apprezza il valore dell'aiuto delle Forze armate britanniche, l'importanza dei rifornimenti, delle artiglierie e delle munizioni inviate, della cooperazione dell'arma aerea ed in modo speciale dell'assistenza incalcolabile prestata dalla flotta inglese che, con il suo dominio del Mediterraneo, non consente al nemico di far affluire sulle nostre coste ed isole rinforzi in numero tale da rendere impossibile l'impiego di tutte le nostre forze armate sul teatro delle operazioni albanesi.

Il comando interalleato confida che, tanto la battaglia di Valona quanto quella di Elbasan, saranno vinte e che queste vittorie saranno decisive per le sorti dell'Albania.

Il generale Wavell mi ha telegrafato promettendomi che, per agevolare il compito del nostro esercito in Albania, avrebbe iniziato una serie di operazioni in Egitto, nel Sudan e nel Kenya, accompagnate da energiche azioni aeree contro l'Italia, la Libia, l'Africa Orientale Italiana, il Dodecaneso e l'Albania.

Mi ha telegrafato pure sir Cunninghan, Comandante della flotta interalleata del Mediterraneo, assicurandomi che sarebbero state rafforzate le due squadre navali inglesi operanti nelle acque greche e promettendo l'invio di rinforzi navali e aerei, nonché di truppe fresche verso il Dodecaneso italiano che, in previsione di un attacco generale contro queste isole nella prossima primavera, sarà ora completamente isolato e bloccato.

Per tutto questo, la nazione ellenica è e sarà eternamente riconoscente alla Gran Bretagna, ciò che vi prego di ripetere ai signori Churchill e Halifax anche a nome di Sua Maestà.

Sebbene quindi la situazione militare si presenti favorevole per noi, nubi scure si addensano sull'orizzonte politico e ci infondono gravi preoccupazioni per l'avvenire.

La minaccia sembra venire indirettamente dalla Germania poiché la notizia della firma segreta di un accordo di non aggressione fra l'Ungheria e la Jugoslavia è interpretata come il preludio dell'adesione completa della Jugoslavia all'Asse Roma-Berlino.

Su questo punto delicatissimo ho voluto, con l'approvazione di S.M., attirare l'attenzione di tutto il governo di S.M. britannica ed ho convocato oggi alle ore 10, in udienza speciale, l'Ambasciatore britannico. Gli ho fatto presenti tutti gli sforzi intrapresi già da tempo da noi, quanto dalla Turchia, per convincere la Jugoslavia ch'essa è una vittima predestinata dall'aggressione e che la cosa migliore per lei sarebbe di unirsi a noi per la difesa della causa comune.

Il Governo jugoslavo, sempre esitante a contrarre impegni con noi, ha abbandonato ora ogni riserva e specialmente dopo l'evoluzione della politica romena verso l'Asse, si è risolutamente dichiarato per una collabora-

zione con le Potenze dell'Asse.

Quattro messaggi vennero indirizzati al signor Zvetkovich ma è stato risposto sempre in forma evasiva alla nostra domanda circa le reazioni jugoslave in caso che la Germania, uscendo dalle incognite del suo atteggiamento nei riguardi della guerra italo-greca, dovesse assumere l'iniziativa diplomatica; è stato soltanto riaffermato il desiderio che la Jugoslavia ha di vivere in pace con i suoi vicini.

Data l'incerta situazione, ho consigliato a Sua Maestà il Re di rivolgere un appello al Principe Reggente Paolo di Jugoslavia, esortandolo a non permettere che un tentativo d'assassinio della Grecia venga compiuto attraverso il territorio jugoslavo, invocando la vecchia fratellanza d'armi e ricordando il sacrificio supremo dei soldati greci, caduti nel 1918 sul suolo serbo per la salvezza e la grandezza della Serbia.

Il giorno 3 corrente il Reggente jugoslavo rispose a Sua Maestà in termini molto cortesi, assicurando cha la nazione intera desidera il benessere e la felicità della Grecia, ma sottolineando allo stesso tempo la posizione delicatissima in cui si trova la Jugoslavia, la quale non vede altra via d'uscita che la cooperazione con l'Asse; offre poi i propri servizi per la mediazione fra Grecia e Italia.

Ho spiegato a sir Charles che tutto ciò indica chiaramente che la Jugoslavia non intende di opporsi al transito delle truppe germano-italiane e ciò, malgrado il fatto che la Jugoslavia ha attualmente un milione e mezzo di uomini sotto le armi.

Ho aggiunto che è pertanto molto probabile un intervento tedesco inteso a salvare dalla sconfitta e dall'annientamento le due armate italiane in Albania.

Gli ho poi dichiarato che, facendo affidamento sulla resistenza jugoslava e sulla neutralizzazione della Bulgaria da parte turca, abbiamo virtualmente spogliato di truppe la Macedonia, alimentando con queste forze la nostra offensiva in Albania, ciò che del resto è ben noto al Governo inglese.

Mentre l'energico avvertimento turco e la promessa greco-turca che a guerra vittoriosamente ultimata si sarebbe definita la questione dello sbocco bulgaro nell'Egeo hanno per il momento completamente neutralizzato la Bulgaria, il vero pericolo minaccia ora dalla Jugoslavia.

Nelle frequenti riunioni con lo Stato Maggiore inglese è stato affermato che le esigenze proprie costringono gli Inglesi a contenere i loro aiuti, nei primi tre mesi dall'inizio delle ostilità italo-greche, entro il limite massimo di ventimila uomini al mese; materiali e viveri passano invece più agevolmente, dato che la perdita di qualche trasporto di materiale può essere sopportato molto più facilmente che la perdita di vite.

Tutto dipende quindi per noi dal fattore tempo.

Ho anche spiegato all'Ambasciatore inglese che speriamo di conclu-

dere la campagna in Albania entro il mese di febbraio e forse anche prima, purché i Tedeschi non inizino la loro azione prima dell'epoca; terminate le operazioni in Albania, un minimo di trecentocinquantamila uomini ed il grosso delle artiglierie potrebbero venir inviati sullo scacchiere macedone.

Ho fatto però presente, allo stesso tempo, che le nostre informazioni fanno prevedere come imminente la mossa germanica che dovrebbe appunto prevenire l'annientamento delle due armate italiane in Albania.

Per questa ragione ho chiesto al Governo inglese d'intensificare gli aiuti in uomini, aviazione, artiglieria da campagna e carri pesanti adatti per le vallate e pianure della Macedonia; per suggerimento del Presidente Ismet Inonu ho insistito anzi sulla necessità di portare gli aiuti a quarantamila uomini al mese e di sferrare una violenta offensiva in Egitto.

Ho fatto notare all'ambasciatore che il nostro Governo intende attenersi scrupolosamente al patto firmato e s'impegna pertanto a non concludere con l'Italia una pace oppure un armistizio senza il consenso del Governo inglese, ma che proprio per questa ragione desidera che gli siano assicurati i mezzi per resistere alla nuova aggressione che si delinea.

Ho anche informato il mio interlocutore delle notizie pervenuteci da Ankara secondo cui il Governo turco non è in grado di aumentare i suoi invii di materiale e d'artiglieria; Ankara ci ha trasmesso poi informazioni pervenute dalle ambasciate degli Stati Uniti a Roma, Berlino, Sofia, Budapest e Mosca, secondo le quali i piani dell'Asse consisterebbero nello smembramento completo della Turchia, con eventuale spartizione del territorio fra Russia, Germania e Italia. Stando sempre alle stesse fonti, la Germania mirrerebbe a stabilire il suo controllo sugli stretti dei Dardanelli, l'Italia otterrebbe il protettorato sui vilajets di Smirne, Ayvalik ed Adalia, mentre la Siria, con l'aggiunta del distretto di Hatay, passerebbero sotto il controllo misto italo-franco-germanico; la Russia, finalmente, si annetterebbe i distretti di Kars, Erzerum e Trebisonda e la Turchia centrale con Ankara verrebbe ridotta a stato vassallo turco, sotto protettorato tedesco.

Pur ignorando come il signor Molotov ha accolto le proposte tedesche, ci sembra che malgrado il miglioramento subentrato nelle relazioni turco-sovietiche grazie all'attività del nuovo Ambasciatore sovietico ad Ankara, Vinogradov, non ci sia da far assegnamento su di un aperto aiuto della Russia sovietica, almeno fino a tanto che le sorti della guerra non volgeranno decisamente contro l'Asse. Su questo punto sir Charles mi ha detto ch'egli personalmente è convinto che l'allontanamento da Ankara di Terentiev, amico personale di von Papen e fautore fanatico del patto germano-russo, deve essere interpretato come un successo personale di sir Knatchbull.

Concludendo, siamo tutt'e due d'avviso che soltanto positivi successi che gli alleati riportassero in Albania, nel Dodecaneso, in Egitto ed in Abissinia, indurrebbero l'U.R.S.S. a prestarci una più attiva collaborazione.

Ciò premesso, vi prego di far presente il nostro punto di vista a Churchill ed a lord Halifax, insistendo particolarmente sulla necessità d'invio di truppe britanniche in Grecia".

### ALLEGATO 671 AL DIARIO STORICO

Guzzoni, Sottocapo di Stato Maggiore Generale, a Cavallero

Prot. n. 5442 op.

13 gennaio 1941

Oggetto: Collaborazione italo-tedesca.

Riferimento ai telegrammi 5306 del 10 c.m. e 5383 dell'11 c.m., ed alle copie della nota presentata dall'*Oberkommando der Wehrmacht* e della risposta di questo Stato Maggiore Generale trasmesse con il notiziario di ieri.

Secondo notizie dell'addetto militare, mentre l'*Oberkommando der Wehrmacht* sta approntando una divisione da montagna, altre forze potranno essere approntate dopo l'esito delle ricognizioni e l'accertamento, d'accordo con codesto Comando, della possibilità di assicurare i rifornimenti.

Secondo l'*Oberkommando der Wehrmacht* le Forze tedesche in Albania dovrebbero essere tenute in riserva per il caso di necessità. Il loro compito sarebbe quindi quello di alleggerire il nostro gruppo di armate quando passerà all'offensiva allo scopo di aprire da ovest la stretta a W. di Salonicco e facilitare l'attacco frontale delle Forze tedesche operanti dalla Bulgaria.

In un prossimo incontro col Führer, il Duce discuterà il piano di azione italo-tedesco in Grecia i cui estremi saranno quindi comunicati a codesto Comando Superiore Forze Armate per suo orientamento e per le predisposizioni che ne conseguiranno.

### DOCUMENTO N. 17

### ALLEGATO 677 BIS E TER AL DIARIO STORICO

Comando Supremo Stato Maggiore Generale, a Superesercito, Supermarina, Superaereo

Prot. n. 5406 op.

14 gennaio 1941

Allegati n. 2(\*)

Oggetto: Concorsi germanici.

Si trasmette copia di appunto presentato dall'Addetto Militare germanico (all. 1) e della risposta di questo Stato Maggiore Generale (all. 2).

COPIA

Allegato 1

DEUTSCHE BOTSCHAFT
Der Militar-Attächè

Rom, den 10 gennaio 1941

ar. 19/41 g.Kdos.

Segreto

Al Comando Supremo Stato Maggiore Generale - Roma

Per incarico dell'Alto Comando delle Forze Armate germaniche mi permetto di comunicare quanto segue:

— Il Führer ha disposto l'approntamento di una unità germanica provvista con carri armati, adatta per il rinforzo della difesa della Tripolitania. Tale unità, facendo seguito alla div. cor. e mot. italiana, potrebbe essere trasferita nella Tripolitania ove il Comando italiano lo ritenesse ancora desiderabile.

<sup>(\*)</sup> L'allegato n. 2 non è stato rinvenuto

- Verrà approntato, in primo luogo, una divisione alpina germanica per il trasferimento in Albania. Altre forze sono previste se dalle ricongnizioni da parte di ufficiali dell'Esercito germanico e dalle loro consultazioni con il Comando Superiore italiano in Albania risulterà che il servizio logistico anche per forze germaniche più ingenti sarà assicurato oltre a quello per le divisioni italiane. Tali forze germaniche servirebbero quale massa di manovra in Albania per il caso di nuovi periodi di crisi. Il loro compito principale, però, sarebbe di facilitare poi all'Esercito italiano l'offensiva.
- Al X Corpo Aereo Tedesco rimarrà destinata, quale base principale, la Sicilia. Esso, però, avrà anche il compito di approntare delle basi di appoggio nella Tripolitania per poter essere impiegato anche contro le basi navali inglesi sulla costa della Cirenaica. Sarà necessaria la dichiarazione di una zona sbarrata fra la Sicilia e la costa africana settentrionale, onde ottenere la piena efficacia del X Corpo Aereo Tedesco e per evitare incidenti politici che potrebbero nascere da possibili attacchi contro navi neutrali. Tali navi dovrebbero passare per lo stretto di Messina.
  - Ufficiali germanici giungeranno fra poco in Albania in volo.

Si prega di mettere a loro disposizione tutti i mezzi per le loro ricognizioni e di dare loro tutte le informazioni necessarie da parte del Comando Italiano in Albania.

### DOCUMENTO N. 18

### ALLEGATO 681 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari. Promemoria per il Capo di Stato Maggiore Generale, per il Capo di Stato Maggiore Generale dell'Esercito

14 gennaio 1941

Oggetto: Germania - Preparativi militari tedeschi

La Germania continua ad approntare la maggior quantità possibile di truppe e di materiali in vista delle svariate esigenze che potrebbero presentarsi nella prossima stagione operativa e dell'eventualità di un notevole prolungarsi della guerra. I richiami alle armi – sia di elementi di classi giovani, sia di elementi non ancora istruiti di classi anziane – si sono, in questi ultimi tempi, intensificati.

La forza alle armi si mantiene sui 210 mila ufficiali e quattro milioni e mezzo di uomini: è però da notare che un milione e 300 mila uomini chiamati alle armi all'inizio della guerra sono già stati congedati perché appartenenti a classi molto anziane e che circa venti divisioni dislocate nell'interno del *Reich* sono transitoriamente ridotte ai soli quadri perché il personale è stato inviato in licenza per esigenze dell'economia nazionale.

Per quanto la Germania si sia proposto come principio fondamentale quello di evitare la guerra contemporanea su due fronti, all'atto pratico si trova oggi costretta a ripartire le sue forze fra varie fronti, in parte in attività e in parte in potenza. Attualmente la Germania deve infatti provvedere alle seguenti esigenze:

- operazioni contro l'Inghilterra Immobilizzano una massa di 30 ÷
   35 divisioni (Maresciallo von Bock) tenute pronte e in continuo addestramento per le future operazioni di sbarco;
- Francia occupata Assorbe un'altra massa di almeno trenta divisioni;
- fronte russo La Germania vi si mantiene in istato di vigilanza armata essendo il contegno russo giudicato molto equivoco. Le forze dislocate in Polonia vengono valutate a circa 45 divisioni.

Lo Stato Maggiore tedesco calcola di mettersi in condizioni, in avvenire, di intervenire rapidamente contro la Russia – ove si rendesse necessario – con una massa di 130 divisioni;

- scacchiere scandinavo In Norvegia sono dislocate nove divisioni con funzione prevalentemente antisovietica. Sulle coste dello Jutland, e specialmente sulla parte settentrionale, sono state sistemate batterie costiere destinate ad ostacolare l'accesso nemico allo Skagerrak. È da ritenersi che anche l'isola di Bornholm nel Baltico sia stata organizzata a difesa;
- scacchiere balcanico È in corso il trasporto in Romania delle divisioni destinate alle operazioni contro la Grecia.

Altre divisioni sono tenute a portata per eventuali nuovi sviluppi.

Sullo spirito aggressivo del nemico non si nutrono — in Germania — dubbi, specie per quanto riguarda l'aviazione. In previsione di un'azione aerea inglese sempre più intensa sul territorio del *Reich*, a partire dalla prossima primavera, viene attualmente estesa verso l'est l'organizzazione contraerea dei principali centri demografici ed industriali e si procede con ritmo assai intenso alla costruzione di numerosi nuovi ricoveri per la popolazione civile.

### DOCUMENTO N. 19

### ALLEGATO 681 BIS AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari. Promemoria per il Sottosegretario di Stato per la Guerra, per il Capo di Stato Maggiore Generale, per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito

Roma, 14 gennaio 1941

Oggetto: Atteggiamenti del generale Weygand

A seguito promemoria pari oggetto del 24 dicembre u.s. (allegato).

Buona fonte comunica che il generale Weygand, in occasione del suo recente viaggio in Tunisia, si è recato anche a Sousse dove ha tenuto rapporto, separatamente, alle autorità civili, agli ufficiali in congedo ed agli ufficiali in servizio. A questi ultimi, il generale Weygand ha rivolto un'allocuzione di carattere nettamente diverso da quella del noto discorso pronunciato in precedenza a Tunisi.

Risulta infatti che egli avrebbe dichiarato:

- armistizio non significa pace: questa è sempre lontana e la guerra non ha ancora detto l'ultima parola;
- è quindi dovere di tutti gli ufficiali di tenersi pronti, e tener pronti i loro reparti, per qualsiasi appello della Patria;
- La Francia di Pètain non abbandonerà il suo impero e resisterà nel modo più conveniente, ad una eventuale mutilazione del suo territorio;
- non si deve dare troppa importanza agli avvenimenti di Orano e di Dakar che, per quanto dolorosi, sono stati imposti dalla guerra: al posto degli Inglesi forse anch'egli avrebbe agito nello stesso modo.

Il generale avrebbe concluso il discorso affermando di dipendere soltanto dal Maresciallo Pètain, dal quale "solo" riceve ordini.

Le dichiarazioni suddette, se confermate, possono significare che:

- il discorso antibritannico pronunziato da Weygand a Tunisi sia stato imposto dal Governo di Vichy, od almeno consigliato allo scopo di sopire ogni sospetto sull'attività del generale in Nord Africa;
  - i numerosi ufficiali in congedo presenti siano stati convocati a sen-

tire il discorso perché questo avesse la massima diffusione, giungendo così sicuramente a conoscenza della nostra delegazione d'armistizio;

- il generale Weygand è quindi sempre anglofilo, e di lui occorre diffidare fortemente;
- il generale Weygand è sempre avverso ai membri civili del Governo, ma è in pieno accordo con il Maresciallo Pètain, del quale si deve perciò anche diffidare.

Viene infine segnalato da altra fonte che negli ambienti francesi della Tunisia si è convinti che il generale Weygand, qualora lo ritenesse indispensabile per la salvezza dell'impero, non esiterebbe ad accordarsi con il generale De Gaulle, il cui movimento può essere intanto utilmente sfruttato per conservare ed accrescere le forze militari del Nord Africa, sotto il pretesto di dover difendere il territorio contro eventuali tentativi dissidenti.

encre l'herence elle maloche d'ename à l'artific de Sim colò let éte é in

### DOCUMENTO N. 20

### ALLEGATO 709 AL DIARIO STORICO

Il Generale italiano presso il Quartiere Generale delle Forze Armate germaniche, a Comando Supremo Stato Maggiore Generale.

Prot. n. 26/A

Berlino, 13 gennaio 1941

Oggetto: Promemoria

Trasmetto per conoscenza l'unita nota compilata su richiesta del Regio Ambasciatore come base per una comunicazione al Regio Ministero degli Esteri.

# NOTA

I trasporti militari tedeschi verso la Romania proseguono con ritmo intenso e, benché qualche deficienza ferroviaria da parte ungherese imponga, almeno per ora, un piccolo rallentamento, è da presumere che nella 1ª quindicina di marzo le Forze tedesche saranno in condizione di iniziare le operazioni contro la Grecia, attraverso la Bulgaria.

Queste forze sono costituite da reparti agguerriti, bene armati ed equipaggiati e comprendono unità da montagna atte a superare facilmente la regione di frontiera greco-bulgara e unità corazzate e motorizzate atte a procedere rapidamente dopo il superamento della fascia montana.

Tutto quindi lascia prevedere che il successo delle operazioni tedesche sarà molto rapido. Si aggiunga che molto probabilmente i Greci si rassegneranno all'avanzata tedesca, oppponendo una resistenza puramente formale o anche non opponendo alcuna resistenza alle truppe germaniche. È pertanto da ritenere che queste potranno avanzare più celermente delle nostre forze, le quali dovranno superare la resistenza della grande massa dell'esercito greco. Si verificherebbe così il fatto che le nostre forze verrebbero ad affrontare il compito principale, alleggerendo considerevolmente l'azione germanica, ma venendo a perdere quella funzione principale che esso deve avere nell'abbattimento della Grecia, per il ristabilimento del proprio prestigio. È invece evidente che la guerra contro la Grecia non potrebbe conlcudersi positivamente per l'Italia se le venisse a mancare la possibilità di

ottenere la rivincita cui ha diritto e assumere perciò, almeno in determinate direzioni, la parte di primo piano che ad esse spetta.

Questa situazione non può essere risolta se non intervengono chiari e tempestivi accordi per la condotta delle operazioni i quali potrebbero ad esempio assicurare ai tedeschi l'occupazione di Salonicco ma garantire in pari tempo alle nostre forze la parte principale per lo svolgimento delle operazioni rimanenti, sempre assicurando il necessario concorso tedesco contro le forze greche, la cui massa, come già accennato, continuerà molto probabilmente a gravitare contro le nostre forze.

Questi accordi richiedono una preventiva intesa di carattere politico, la quale, a mio parere, deve basarsi su una chiara e franca esposizione alla parte tedesca delle evidenti ragioni di prestigio che impongono questa linea di condotta. Sede appropriata per tali accordi sarebbe quella del previsto incontro del Duce col Führer. Ritengo che da parte tedesca non mancherà la necessaria comprensione, particolarmente da parte del Führer il quale è molto sensibile alle considerazioni di prestigio, mentre da parte militare potrebbe prevalere il desiderio di assumere una parte di primissimo piano e sfruttare rapidamente fino in fondo il successo per proprio conto, indipendentemente dal fatto che al nostro esercito sarebbe riservato il compito più difficile.

Assicurando il preventivo accordo politico, le modalità di attuazione dovrebbero essere studiate dai due Stati Maggiori.

# DOCUMENTO N. 21

### ALLEGATO 711 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari. Promemoria per il Sottosegretario di Stato per la Guerra, per il Capo di Stato Maggiore Generale, per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, per Operazioni II, per il Ministero Africa Italiana, per il Comando Superiore Forze Armate dell'Africa Orientale Italiana.

Roma, 15 gennaio 1941

Oggetto: Africa Orientale Italiana – Intendimenti operativi britannici contro il nostro Impero.

In questi ultimi tempi si è avuto notizia:

- della presenza ad Aden, di un presidio assolutamente eccezionale (circa 25.000 uomini) comprendente un reparto da sbarco austrialiano della forza di tre o seimila uomini).
- di piccole operazioni navali effettuate dinanzi alle coste della ex Somalia britannica per obbligare, con brevi azioni di fuoco, la nostra difesa a rivelarsi;
- della partenza di trasporti di truppe da Suez all'isola Camaran che dovrebbe costituire base per ulteriori azioni;
- di frequenti contatti tra le autorità britanniche di Aden e quelle francesi di Gibuti, con conseguenti e palesi manifestazioni di simpatia per l'Inghilterra da parte di elementi militari francesi.

È opinione del Servizio Informazioni Militari che tutte queste notizie diano forma e sostanza al già noto progetto inglese di accompagnare l'offensiva sferrata dal Sudan e dal Kenya contro l'Etiopia con tentativi di sbarco sulle coste del nostro Impero.

Tali operazioni si potrebbero sviluppare:

- dalle isole Camaran verso le coste del basso mar Rosso (Assab) per poi puntare su Dessiè;
- da Aden in direzione di Gibuti (con la complicità più o meno palese delle autorità francesi), verso le coste del Somaliland o della nostra Somalia.

In ogni caso tali operazioni avrebbero diversivo, e sarebbero destinate principalmente ad incoraggiare e sostenere torbidi interni sui quali il nemico fonda sempre grandi speranze.

Lo sforzo decisivo sarebbe invece fatto direttamente dalle truppe britanniche sia dal Sudan sia dal Kenya.

Per questo sforzo fervono i preparativi. Notizie recentissime, da aggiungere quindi a quelle ripetutamente segnalate, recano che importanti trasporti di truppe e di materiali raggiungeranno prossimamente Mombasa. Altri trasporti sembra si dirigano dalle zone di Suez verso Porto Sudan ove affluirebbero le forze che si ritengono esuberanti alle operazioni attualmente in corso in Cirenaica.

Del pari recenti sono dichiarazioni fatte dall'ex *Negus* e dal Primo ministro sudafricano circa l'intenzione di liberare presto l'Etiopia dal dominio italiano. L'inizio delle operazioni è prevedibile per la fine del mese in corso o per i primi di febbraio.

In favore di questa seconda ipotesi stanno i fatti seguenti:

- necessità di far giungere a destinazione i convogli ancora in viaggio;
- una dichiarazione recentissima della "Reuter" che sembra proporre lo sgombero dall'Etiopia di donne e bambini; operazione che naturalmente richiederebbe tempo.

### DOCUMENTO N. 22

### ALLEGATO 762 AL DIARIO STORICO

Da C.I.A.F. a Stamage

N. 10100/PR

16 gennaio 1941

A seguito foglio 10014/PR. del 14 gennaio, si comunica seguente telegramma inviato il 14 gennaio u.s. dalla Eccellenza Farina Capo Delegazione Navale A.S.: "Aggressione generale Boselli maggiore Coletti avvenuta sera 9 corrente strada solitaria retrostante albergo compiuta da gruppo facinorosi indubbiamente fini politici senza depredazione ferite quaribili 10 giorni con rapida risoluzione dato loro contegno et spirito elevatissimo. Aggressione nostri ufficiali con altre numerose manifestazioni contro italiani già segnalate et iscrizioni su magazzini porto Algeri "Les italiens a la mer" dimostrano crescente azione carattere politico anti italiano crociata politica Weygand per riunione forze et esaltazione spirito rivincita rafforzato da campagna stampa esaltante parziali successi inglesi et vantaggi concorso Stati Uniti America. Ho manifestato ammiraglio Ollive viva indignazione brutale aggressione e mia meraviglia che autorità non avessero già presentato loro giustificazioni et scuse ufficiali limitando soltanto espressioni rammarico a generale Boselli. Ricevuto stamane dopo 24 ore verbale assicurazione in merito et lettera generale Weygand autografa con espressioni rincrescimento tutte autorità militari et civili per accaduto et assicurazione che inchiesta procederà attivamente per ricercare aggressori che verranno severamente puniti et notizia già preso opportuni provvedimenti contro responsabili mancata sorveglianza.

Ammiraglio riferisce che Weygand non ravvisa opportunità per opinione pubblica esagerare portata accaduto mentre tutti conoscendo fatti occorsi un comunicato sembrerebbe necessario per costituire elementi moderatori. Situazione politico militare permane quella mio rapporto 12 in data 31 dicembre... Algeria comma 7 organizzazione militare.

Incidente Boselli non aggrava situazione che come è stato riferito est delicata sempre controllata da autorità.

D'ordine colonnello Re –

### ALLEGATO 767 AL DIARIO STORICO

Guzzoni, Sottocapo di Stato Maggiore Generale, al Sottosegretario agli Interni.

Prot. n. 5354 op.

16 gennaio 1941

Oggetto: Riunione a Mentone del gruppo di «Azione Nizzarda».

Trasmetto le unite notizie pervenute dalla Commissione d'Armistizio con la Francia, sulla riunione effettuata in Mentone il 21 dicembre u.s. da parte del gruppo di "Azione Nizzarda".

Esprimo il parere che riunioni del genere, in un delicato settore quale è quello dei territori occupati, complichino i rapporti di armistizio e favoriscono il determinarsi di reazioni nei territori francesi limitrofi.

# RIUNIONE DI MENTONE DEL 21 DICEMBRE

La riunione ebbe luogo nell'ex Casinò municipale di Mentone il 21 dicembre con la partecipazione di circa 200 civili (uomini e donne) ed alcuni ufficiali, ivi compreso il comandante di quel presidio, colonnello della G. a F. Bellini.

Il generale Garibaldi rivolse un saluto ai presenti, ai quali espresse la sua sodisfazione per il numero dei soci già raggiunto dal gruppo di Mentone, che, fra tutti, deve considerarsi sentinella avanzata della patriottica associazione.

Delineò, poscia, gli scopi dei gruppi di "Azione Nizzarda" compendiandoli nei seguenti:

- propaganda;
- assistenza ai rimpatriati italiani;
- azione in caso di necessità.

Il generale elevò infine un saluto a Nizza italiana, al Re Imperatore ed al Duce, riscuotendo calorose ovazioni.

Prima di lasciare il Casinò il generale Garibaldi, rivolto all'uditorio, dal quale continuavano a partire espressioni di entusiasmo ed invocazioni all'indirizzo di "Nizza Italiana", raccomandò "calma, disciplina e astensione com-

pleta da iniziative personali".

Successivamente, il generale Garibaldi partecipò alla mensa degli ufficiali del presidio di Mentone (1° Settore di copertura) che, nonostante la presenza dell'ospite e del suo seguito, conservò l'usuale carattere di semplice colazione.

Al levare delle mense il comandante del presidio, colonnello Bellini, brindò alle personali fortune del generale Garibaldi, al che, questi, rispose inneggiando "all'Esercito sempre vincitore e sempre vincente".

# ALLEGATO 786 BIS AL DIARIO STORICO

Roatta, Sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito, a Stamage (Stato Maggiore Generale).

Prot. n. 5888

Posta Militare 9, 17 gennaio 1941

Oggetto: Logistica ed operazioni in Albania.

- $I-Premessa\ matematica,\ da\ molto\ tempo\ espressa\ e\ da\ non\ dimenticare:$
- nelle attuali condizioni, pur dedicando i trasporti solo al rifornimento, *non* possiamo rifornire in Albania più di venti divisioni (e parte delle forze non indivisionate corrispondenti).

Se finora si è riusciti a far vivere e combattere forze notevoli, pur eseguendo contemporaneamente ingenti trasporti d'altro tipo, è perché:

- le divisioni sul posto non sono complete
- si è attinto alle scorte locali preesistenti.
- II Solo col tempo la situazione logistica può cambiare, mediante:
  - aumenti della capacità di scarico di quei porti
  - afflusso di rifornimenti per altra via
- cumuli dei margini giornalieri, realizzabili man mano, in modo da costituire scorte di qualche entità.

Pertanto, la prima cosa da determinare, in vista delle possibilità logistiche-operative, è il tempo a disposizione.

- III Occorre dunque conoscere con certezza:
  - quando i Tedeschi agiranno nei Balcani
- come agiranno, ossia se si limiteranno ad occupare una determinata zona, oppure se muoveranno contro l'Esercito greco, dovunque esso si trovi, o quanto meno contro le sue retrovie.

(I dati di cui sopra sono indispensabili per determinare l'elemento tempo, potere immaginare la situazione in cui si troveranno le Forze greche a

a noi contrapposte, e per delineare le nostre possibilità logistiche - operative).

IV — Se il tempo a disposizione sarà piuttosto lungo (tre-quattro mesi) potremo, aumentato il rendimento dei porti albanesi ed aperta altra via di rifornimento, costituire una piccola scorta di partenza, aumentare di alquanto le forze attuali, e rifornirle.

Donde capacità operative: X.

Se il tempo a disposizione sarà breve (per esempio, come si sente dire, sino al  $1^{\circ}$  marzo) si potrà fare dal lato logistico molto meno.

Donde capacità operativa: X - Y.

V – Considerando solo quest'ultima ipotesi, si fa presente:

Da ora sino al  $1^{\circ}$  marzo la capacità di rifornimento non varierà sensibilmente rispetto all'attuale: venti divisioni ed annessi (in parte). Quindi non si può pensare ad aumentare se non di poco le forze attualmente in Albania (bocche che mangiano - armi che sparano).

Si deve perciò scegliere fra le due soluzioni seguenti:

- prima soluzione: non aumentare le divisioni, ma completarle per quanto logisticamente possibile;
- seconda soluzione: non completare le divisioni attuali, ed inviarne poche altre, complete.

(Questo all'infuori dei complementi, che rimpiazzino materialmente bocche che non mangiano ed armi che non sparano più).

Operativamente, colla prima soluzione si potrebbero rimettere in efficienza, sul posto, alcune divisioni destinate ad agire in un determinato settore, od a cavallo delle principali rotabili.

Colla seconda si potrebbe costituire una piccola massa di manovra, intangibile, da impiegare come sopra.

VII — È fuor di dubbio che le Forze di Albania debbono, al momento della offensiva germanica, essere in grado di premere l'avversario, e di penetrare nel territorio che esso, prima o dopo sarà costretto ad evacuare.

Ma è pure fuori dubbio che tale comportamento è legato indissolubilmente alla situazione logistica del momento.

In linea generale non sembra che eventuali limitate nostre possibilità operative debbano preoccupare oltre misura.

Considerando le forze dell'Asse in blocco, quelle italiane in Albania avranno già assolto un compito di primaria importanza: quello di aver agganciato la totalità delle forze avversarie, e di averle, a durissimo prezzo, logorate.

A questo importantissimo apporto, che costituisce l'indispensabile premessa della manovra offensiva germanica, aggiungeremo la pressione consentita dalla situazione logistica del momento.

— Se il tempo a disposizione è limitato, e si giudica conveniente una maggiore partecipazione delle forze italiane alla futura offensiva, si può prendere in considerazione l'impiego di alcune divisioni italiane con le truppe tedesche, là dove non esistono le gravi difficoltà logistiche del teatro albanese.

#### **DOCUMENTO N. 25**

#### ALLEGATO 822 AL DIARIO STORICO

Cavallero, Capo di Stato Maggiore Generale, Comandante Truppe Albania a Stamage

Testo: 416/C 17 gennaio 1941

PER DUCE. Sono giunti oggi cinque ufficiali Missione germanica per studiare problema inerente nota divisione alpina. Capo Missione colonnello Jodl ha detto fra l'altro che suo Alto Comando prevede per offensiva da Albania epoca fine marzo senza precisarmi, nemmeno in seguito a mia domanda, se tale epoca corrisponde inizio operazioni Armata tedesca da Romania. Ha manifestato che divisioni alpine tedesche saranno due anziché una solamente con intenzione farle operare da nostra estrema sinistra su Korcia insieme con azione nostre divisioni alpine. A sua domanda ho risposto che ufficialmente nostro studio operativo prevede avanzata fino a Florina essendo proseguimento nostre operazioni subordinate al coordinamento con operazioni germaniche il che ho detto deve essere determinato dalle superiori autorità. Mi ha esposto concetto che Corpo alpino germanico opererebbe in direzione Larissa lasciando a noi azione fiancheggiamento a destra in zona... (mancano 8 gruppi)... comunicazioni idonee.

Dei gruppi mancanti è stata chiesta ripetizione.

Per quanto concerne invio seconda divisione alpina gli ho dimostrato con dati già preparati estrema difficoltà assorbire per questo scopo capacità scarico nostri porti già limitata specialmente in relazione necessità indispensabili scorte. Stante suo manifesto disappunto gli ho detto che il problema sarebbe stato ad ogni modo sottoposto a studio del che si è dimostrato soddisfatto. Nel corso della conversazione ho accennato come mia opinione personale che sarebbe stato molto simpatica partecipazione nostra divisione possibilmente motorizzata con corpo germanico operante da Romania. Infine il colonnello Jodl mi ha chiesto se sarebbe stato gradito intervento qualche battaglione carri armati tedeschi per agire con nostre truppe celeri in direzione Klisura et oltre, operazione da eseguire contemporaneamente a quella di Korça. Ho impressione che egli abbia fatto questa proposta per indagare nostro previsto disappunto di fronte loro manifesta intenzione assumere parte principale azione su Korça et oltre. Ho risposto in forma cortese ringraziando senza precisare. Di tanto ho creduto informarVi subito per Vostra norma negli imminenti colloqui.

### ALLEGATO 823 AL DIARIO STORICO

Graziani, Governatore Generale della Libia, Comandante Superiore Forze Armate Africa Settentrionale, a Stato Maggiore Generale.

Prot. n. 01/535 op.

13 gennaio 1941

Oggetto: Difesa contraerei di Tripoli.

Le condizioni in cui si trova la difesa contraerei di Tripoli risultano evidenti dal foglio della 5ª Armata n. 6370 unito in copia. Né l'apporto del gruppo da 88/56 giunto di recente può risolvere il grave problema, dato che a Tripoli gli obiettivi che occorre più che proteggere, assolutamente garantire dalle incursioni aeree sono due, entrambi vitali per l'intera colonia: il porto e l'aeroporto di Castel Benito.

Il porto perché, oltre alle necessità attuali, deve rispondere a quelle mediate in previsione degli arrivi delle grandi unità segnalate da codesto Stamage; l'aeroporto perché è l'unico stabilimento di raddobbo di cui dispone l'Aeronautica della Libia e di appoggio per le unità provenienti dall'Italia.

Quanto sopra richiede un numero adeguato di bocche da fuoco e che siano sempre in perfetta efficienza.

Il problema dovrebbe essere risolto radicalmente, con artiglierie moderne, centrali di tiro ecc., ma mi rendo conto dell'impossibilità che tali necessità siano soddisfatte, ragione per cui mi limito a chiedere la sostituzione del materiale logoro (una ventina di pezzi da 76/40) e contemporaneamente l'assegnazione di:

- un gruppo da 88/56 o da 75/46;
- cinque o sei batterie di piccolo calibro da 37/54 (particolarmente idonee per il tiro contraerei).

# COPIA

Gariboldi, Comandante della 5<sup>a</sup> Armata, a Comando Superiore Forze Armate Africa Settentrionale.

Prot. n. 6370 op.

7 gennaio 1941

Oggetto: Efficienza della difesa contraerea.

A seguito del foglio nº 6277 in data 5, circa efficienza artiglierie contraerei della Piazzaforte di Tripoli, notifico che durante l'incursione aerea della sera del 5, su 39 pezzi che costituiscono l'insieme delle artiglierie contraerei, dopo le prime salve, se ne sono resi inefficienti 22.

Trattasi di materiale vecchio già dichiarato per 2/3 fuori uso, fino dal 1939, dalla prescritta commissione tecnica e che viene tuttavia impiegato in mancanza d'altro. Dei 22 pezzi inefficienti ne sono stati riparati sedici e si continua a lavorare per mantenere il più possibile in uso il materiale.

Queste condizioni rendono però sempre meno efficienti la difesa contraerea della città e del porto, specialmente del porto; riterrei perciò necessario fosse provveduto alla richiesta di altri materiali.

### ALLEGATO 857 AL DIARIO STORICO

Roatta, Sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito, a Comando Superiore Forze Armate Albania, e (per conoscenza) a Stamage, Gabinetto, e Capo II Reparto Stato Maggiore Regio Esercito.

Prot. n. 374 segreto

18 gennaio 1941

Allegati n. 1

Oggetto: rinforzi

- I-Giusta gli ordini ricevuti, questo Stato Maggiore deve provvedere ad avviare costì gli elementi seguenti:
  - a) Divisione fanteria «Cagliari»
- b) "completamenti" per dieci-dodici divisioni (con precedenza per quelle alpine), in modo che siano in buone condizioni per la prima metà di marzo.
- ${
  m II}$  Altre tre divisioni di fanteria verranno approntate in Madrepatria, per essere poi avviate costì, a seguito degli elementi di cui in b), in vista della ripresa offensiva.

Sono all'infuori del suddetto programma, ossia saranno inseriti in esso: – rifornimenti, – "complementi" (da non confondersi coi completamenti di cui sopra), – eventualmente truppe germaniche.

III – Resta dunque inteso che non saranno completate tutte le grandi unità costì esistenti, ma solo le divisioni alpine, ed una parte delle rimanenti. Naturalmente si dovranno completare anche gli elementi non indivisionati, in proporzione corrispondente alle divisioni. Poiché il tempo a disposizione è relativamente breve, poiché il problema di rifornimenti ordinari incide profondamente sulle capacità di trasporto, questo Stato Maggiore è di avviso che il completamento in parola non debba importare l'avviamento di tutti gli elementi degli enti da completare rimasti nella Madrepatria, ma solo della aliquota indispensabile per mettere i suddetti enti in buona efficienza.

Secondo questo Stato Maggiore converrebbe, in quest'ordine di idee, completare, oltre le alpine, le divisioni giunte costì negli ultimi tempi e per tanto meno provate.

IV – Viene inviato costì il generale Rossi, Capo del II Reparto per concretare, in base alle decisioni di codesto Comando, il programma di completamento e trasporti.

# ALLEGATO 1 ALL'ALLEGATO 857

### RINFORZI IN ALBANIA

(foglio 374 di Superesercito)

Superesercito prospetta a Superalba che, dato il breve tempo a disposizione, conviene non trasportare in Albania per intero nemmeno il completamento delle  $10 \div 12$  divisioni a cui ci si è ridotti nel programma attuale. Invia in Albania il Gen. Rossi per accordi sui trasporti da compiere.

Note dell'ufficio:

L'invio della «Cagliari» e degli elementi occorrenti per completare dieci divisioni (alpine e ultime arrivate) richiede trasporto oltre mare di circa: ottantamila uomini, ventiquattromila quadrupedi, tremilaseicento automezzi; tale trasporto può avere termine entro febbraio per gli uomini, entro la prima quindicina di marzo per quadrupedi ed automezzi: prima del 15 marzo non potrebbe quindi avere inizio il trasporto delle divisioni germaniche.

D'altra parte il rimedio proposto di non completare organicamente nemmeno le dieci divisioni a cui si è ridotto il programma, non è conveniente.

È anche da tener presente che, pur limitando l'organizzazione logistica alle dieci-dodici divisioni da completare, occorrerebbe inviare oltre mare almeno 50.000 tonnellate di derrate, materiale, munizioni: il loro trasporto non potrebbe essere ultimato, (data l'attuale potenzialità dei porti di sbarco ed il loro impegno per l'alimentazione quotidiana) prima della fine di aprile.

Ciò conferma una volta di più la non convenienza di aumentare il numero delle grandi unità in Albania, la impossibilità per tale scacchiere di alimentare operazioni offensive a vasto raggio e la convenienza di considerare l'azione dell'Asse contro la Grecia sviluppata offensivamente essenzialmente da Tracia e Macedonia, ove ci converrebbe quindi avere una nostra rappresentanza.

Nota a margine manoscritta: I progetti sono mutevoli e i programmi cadono successivamente. Si potrà decidere dopo gli accordi in corso con i Tedeschi.

### ALLEGATO 869 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari. Promemoria per il Sottosegretario di Stato per la Guerra, per il Capo di Stato Maggiore Generale, per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

19 gennaio 1941

Oggetto: Grecia - Informazioni sull'isola di Corfù

Si comunicano le seguenti ulteriori notizie sull'isola di Corfù riferite alla metà di dicembre:

- la forza esistente nell'isola ammontava a circa 9.000 uomini, a quanto pare in aumento. Secondo voci non controllate sembrerebbe intendimento dello Stato Maggiore ellenico di portare dette truppe, in un prossimo avvenire, alla forza di una divisione circa. I più grossi presidi dell'isola, con artiglieria da montagna e reparti mitraglieri, erano dislocati a Sudàri, Loutses, Alepu e Moraitika. Nei pressi di Mandukio vi era un battaglione d'assalto. Altro battaglione si trovava nei pressi della baia di Garissa.
- $-\,$  Le due fortezze erano disarmate: tutto il materiale bellico ripartito nei dintorni della città.
- Sulla spiaggia di Sudàri molte abitazioni, mascherate, erano adibite a depositi munizioni.
- Sul Monte S.Salvatore erano stati eseguiti lavori di fortificazione e vi era artiglieria di medio calibro di provenienza inglese.
- Erano attese truppe inglesi, con materiale bellico e viveri, ma non si è avuto finora conferma del loro sbarco.
- L'artiglieria presente nell'isola al principio delle ostilità ammontava a otto-dieci batterie da montagna e qualche pezzo da costa. Gli Inglesi avrebbero inviato una trentina di cannoni di vario calibro e molte armi automatiche.
- Basso il morale della popolazione, stanca per le continue privazioni imposte dalla quasi assoluta mancanza di viveri e scossa dai continui bombardamenti.

### DOCUMENTO N. 29

## ALLEGATO 870 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari. Promemoria per il Sottosegretario di Stato per la Guerra, per il Capo di Stato Maggiore Generale, per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

19 gennaio 1941

Oggetto: Situazione nei Balcani (Fonti varie attendibili).

In occasione del colloquio Ribbentrop-Filov il Ministro degli Esteri germanico avrebbe chiesto perentoriamente la libera disponibilità del territorio bulgaro per poter agire contro la Turchia ed avrebbe aggiunto che gli alloggiamenti per le forze tedesche dovranno essere approntati per la fine di febbraio.

Il Ministro Filov avrebbe risposto evasivamente; comunque in Bulgaria tutti sono certi che i Tedeschi verranno ed anche prima della fine di febbraio. I recenti accordi economici e di frontiera russo-tedeschi sono stati accolti a Sofia con soddisfazione perché da una chiarificazione di rapporti tra Germania ed U.R.S.S. si spera possa finalmente nascere una definita linea di condotta anche per la Bulgaria.

Nel valutare le possibili reazioni bulgare occorre infine tener conto delle tradizionali aspirazioni sulla Macedonia serba e su uno sbocco nell'Egeo e, in pari tempo, dell'odio, altrettanto tradizionale, che il popolo bulgaro nutre contro i Greci e gli Jugoslavi.

La Jugoslavia teme molto la Germania, ma se Salonicco dovesse essere attaccata dai Tedeschi finirebbe probabilmente per entrare in guerra provocando così la generale conflagrazione nei Balcani desiderata dall'Inghilterra.

Governo e stampa turca sono a fianco della Gran Bretagna e sembrano far di tutto per attirarsi la reazione germanica. Ankara esercita continue pressioni sul Governo bulgaro perché Sofia si impegni a non permettere il transito delle truppe germaniche, ottenendo, anch'essa, solo risposte evasive.

I Paesi balcanici considerano lo scacchiere greco come il più importante dopo quello inglese ed assegnano a quello egiziano semplice valore di scacchiere coloniale.

### ALLEGATO 898 AL DIARIO STORICO

Mussolini, Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato, ad Amedeo di Savoia, Viceré d'Etiopia.

Prot. n. 6595 op.

20 febbraio 1941

Come annunciatovi per telegramma rispondo immediatamente alla vostra lettera che reca la data del 14 andante.

- 1) Concordo pienamente con Voi nella vostra valutazione degli obiettivi nemici. Gli Inglesi tendono a Massaua e a Mogadiscio, per toglierci ogni possibilità di respiro. Quanto al resto lasceranno fare al Negus, aiutandolo con denaro, armi, quadri.
- 2) In relazione a questi obiettivi nemici oramai palesi ci sono due problemi che bisogna affrontare e lo state facendo e cioé:
- a) evacuazione graduale dai settori più pericolosi delle donne e dei bambini;
  - b) utilizzazione dei ras per la seconda fase negussita della guerra.
- 3) Gli Inglesi contano di fare un bottino navale di 150.000 tonnellate e sperano invano che noi glielo lasceremo onde permetter loro di renderci il servizio di trasportare altrove i nostri nazionali.
  - 4) Approvo completamente criterio direttivo operazioni militari e cioé:
- a) dare spazio laddove ogni resistenza sarebbe un inutile sperpero di forze;
  - b) resistere ad oltranza laddove le condizioni sono favorevoli;
- c) guadagnare tempo nell'attesa degli avvenimenti sugli altri scacchieri della guerra, scacchieri che per quanto lontani sono e dal punto di vista morale e da quello militare assolutamente interdipendenti.
- 5) Quanto al prospettato abbandono di Aba bisogna fare ogni sforzo per evitarlo. la perdita della capitale equivarrebbe politicamente alla perdita dell'Impero.

- 6) L'attività dell'Aviazione è essenzialmente ed è l'unico aiuto che la Madrepatria vi può fornire. Pricolo ha messo a disposizione di questi collegamenti diciotto S 82, coi quali conta di trasferire un CR 42 al giorno: cioé circa 30 al mese, più gli S 79 dei quali nove aspettano il tempo favorevole per partire. Perduta Bengasi il viaggio è diventato più lungo e difficile.
- 7) Essendo come vi ho detto i nostri scacchieri di guerra interdipendenti, voglio ora ragguagliarvi come desiderate sulla situazione generale.

I propositi della Germania sono i seguenti:

- a) intensificare l'azione contro il traffico mercantile nemico coi sottomarini, gli aerei, le navi di superficie;
  - b) intensificare gli attacchi aerei sul territorio dell'isola;
- c) sbarcare in Gran Bretagna quando le due attività precedenti abbiano dato i risultati voluti;
- d) intervenire in Grecia attraverso la Tracia verso la fine di marzo. A tale scopo saranno concentrate in Romania Bulgaria da 30 a 35 divisioni delle quali alla data di oggi almeno 20 sono già sul posto.

Prima di passare ai nostri teatri di operazione desidero dirvi che la collaborazione fra Italia e Gèrmania è assolutamente cameratesca e totale in ogni campo.

Grecia — Considero la situazione nostra grandemente migliorata. I Greci hanno tenuto per oltre tre mesi l'iniziativa, ma oramai sono al limite delle loro possibilità anche umane, poiché le loro perdite sono veramente gravi. Fra qualche tempo prenderemo noi l'iniziativa, scendano o no i Tedeschi a Salonicco, mandino o no in Albania la divisione alpina che essi hanno approntato, credo che riusciremo a liquidare da soli la Grecia entro la primavera. Questo fatto non mancherà di avere ripercussioni di carattere politico strategico vicine e lontane.

Libia — Anche per suggerimento germanico ci siamo schierati sulla Sirte per difendere Tripoli. Linea precaria in un primo tempo, ma ogni giorno più consistente per l'arrivo di una divisione tedesca e per l'arrivo di nostre forze corazzate della Divisione «Ariete», la quale con gli M 13 diventerà corazzata sul serio. È previsto l'invio di una seconda divisione corazzata germanica e di una nostra divisione motorizzata: la «Trento».

Fra 15-20 giorni un attacco inglese troverebbe la nostra difesa molto solida. Nell'attesa il dispositivo è protetto da un forte schieramento di aviazione al quale partecipa il Comando Aereo Tedesco ulteriormente rinforzato e che ha già trasferito aliquote dalla Sicilia alla Tripolitania. Ci siamo

schierati a Sirte anche per partire più da vicino nella controffensiva per riprendere la Cirenaica.

Interno — Desidero dirvi che il popolo italiano è naturalmente rammaricato di quanto avviene, ma è tranquillo, lavora, crede nella vittoria e sa che abbiamo oggi sulle spalle tutto il peso dell'Impero inglese. Sa inoltre che la Germania è un alleato leale, fedele, che la sua potenza militare è gigantesca e che il suo proposito è di finire la guerra a qualunque costo nel 1941. L'aiuto americano non può modificare i termini del problema, poiché l'Europa intera, direttamente o indirettamente, lavora per la Germania. Bisogna tener conto di questo fattore continentale europeo per valutare la situazione.

Credo di avervi detto tutto o quasi.

Non sento il bisogno di aggiungere che noi tutti seguiamo l'opera vostra e dei vostri collaboratori con interesse, ammirazione e certezza che tutto sarà fatto e tentato per salvare l'Impero.

Ricevete, Altezza, i miei personali cordiali saluti.

# DOCUMENTO N. 31

### ALLEGATO 911 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari. Promemoria per il Sottosegretario di Stato per la Guerra, per il Capo di Stato Maggiore Generale, per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

Roma, 20 gennaio 1941

Oggetto: Jugoslavia - Minoranze albanesi.

La Jugoslavia continua a dimostrare il più grande interesse per i fuorusciti albanesi e per gli abitanti del Kosovo albanese e serbo.

I fuorusciti si suddividono in due gruppi:

- zoghisti, guidati da Gani bey (fratello di Cena bey e già nemico di Zog, oggi elemento di fiducia dello Stato Maggiore jugoslavo); rappresentano una esigua, trascurabilissima minoranza;
- indipendenti, fanno capo a Qazin Kokoshi, ex sindaco di Valona, il quale gode invece la fiducia del Ministero degli Esteri di Belgrado.

Le minoranze albanesi sono nettamente irredentiste: fanno capo a Fera Draga bey, personalità a noi favorevole. Nessuna lusinga, o pressione jugoslava, per quanto dura, li ha finora piegati nella loro speranza che l'Italia li riunisca all'Albania. Certo che il loro morale è oggi alquanto scosso, con qualche sintomo di scoraggiamento, in conseguenza degli avvenimenti militari in Albania; il loro irredentismo è però tuttora profondamente radicato.

Su tutti questi elementi "lavorano", ciascuno naturalmente per conseguire i propri fini, sia la Jugoslavia, sia la propaganda inglese.

La Jugoslavia cerca, attraverso l'assistenza e gli aiuti ai fuorusciti, agli espatriati clandestini ed ai disertori, di creare torbidi in Albania a scopo antiitaliano e nella speranza di poter eventualmente realizzare vantaggi territoriali (Scutarino e Kosovo albanese). Tuttavia gli elementi su cui può contare non rappresentano certo una maggioranza, né sono tutti concordi negli scopi che si prefiggono di raggiungere. Inoltre viene svolta una intensa azione di propaganda sulle minoranze del Kosovo jugoslavo, ma con esito, fino ad ora almeno, non apprezzabile.

La propaganda inglese, che fa capo al Consolato di Skoplje e si svolge col tacito consenso delle autorità jugoslave, persegue fini analoghi. I risultati

non sono finora corrispondenti alle notevoli somme elargite: solo avvenimenti a noi sommamente sfavorevoli potrebbero mutare l'ambiente e consentire, quindi, una rapida penetrazione di questa propaganda.

In sintesi, si può affermare che l'azione anti-italiana ha finora conseguito modesti successi. È però necessario sostenere le speranze irredentistiche albanesi, anche per controbattere gli effetti delle propagande avverse. Allo scopo, a prescindere dai decisivi effetti di una nostra vittoriosa ripresa in Albania, molto potrebbe fare una accurata ed intelligente propaganda svolta, per ragioni di opportunità, dalla stazione radio di Tirana.

stilled has the engineeric organization especially although the still algorithm.

# **DOCUMENTO N. 32**

# ALLEGATO 912 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari. Promemoria per il Sottosegretario di Stato per la Guerra, per il Capo di Stato Maggiore Generale, per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

Roma, 20 gennaio 1941

Oggetto:Romania - Situazione balcanica vista da Bucarest.

In seguito all'accordo economico firmato il 10 corrente fra la Germania e l'U.R.S.S. i circoli politici romeni, sensibili a tutto quanto riguarda la politica russa, hanno manifestato un certo nervosismo perché ritengono che siano stati conclusi anche accordi riguardanti i Balcani. E poiché i circoli militari tedeschi di Bucarest dimostrano massima calma nei riguardi delle reazioni turche, si afferma che le spese dell'accordo raggiunto dovranno gravare, ancora una volta, sulla Romania. Circa il prezzo dell'accordo i pareri sono discordi: i più pessimisti parlano addirittura della cessione della Moldavia o della Dobrugia; altri lo limitano al soddisfacimento delle richieste sovietiche circa il controllo delle bocche del Danubio. Quest'ultima soluzione pare sia la più aderente alla realtà, specie se si tien conto della garanzia tedesca alle frontiere romene.

Ciò nonostante è opinione diffusa che la Germania, pur di riuscire nei propri intenti, non esiterebbe a sacrificare, sia pure in via temporanea, parte del territorio romeno.

In attesa dei prossimi avvenimenti, la situazione in Romania viene sintetizzata come segue:

Romania: preoccupazione per eventuali ulteriori cessioni di territori cui fanno riscontro velleità di resistenza in caso di attacco sovietico; situazione interna completamente dominata dai Tedeschi.

Bulgaria: tendenziale mutamento di indirizzo nei riguardi della tradizionale politica di equilibrio fin qui seguita. Così taluni discorsi recentemente pronunciati nei maggiori centri bulgari, vengono interpretati come opere di persuasione presso la popolazione ad accogliere sul proprio territorio le truppe germaniche.

U.R.S.S.: acquiscenza ai progetti tedeschi dietro compensi non ancora definiti; probabilmente però col raggiungimento delle proprie aspirazioni sugli stretti.

Turchia: immutata fedeltà agli impegni assunti e ciò in contrasto con la tranquilla sicurezza ostentata dai circoli tedeschi di Bucarest.

Germania: volontà di impedire, in un primo tempo, la formazione di un fronte inglese in Macedonia, scendendo a Salonicco. Compenso ai Bulgari per il consenso al passaggio delle truppe, con lo sbocco sull'Egeo. La neutralità turca sarebbe assicurata dal non intervento bulgaro nell'azione.

Per quanto concerne la Bulgaria deve essere accolto con le dovute riserve, in quanto i discorsi tenuti nei principali centri e particolarmente quello del sig. Filov a Ruse si prestano ad interpretazioni varie (comprese anche quelle secondo la quale la Bulgaria combatterà, con ogni mezzo in suo potere, se attaccata non importa da chi). Per questo stesso fatto il discorso ha suscitato ovunque favorevoli commenti.

Per quanto riguarda la Turchia, numerose voci concorrono a far ritenere automatico il suo intervento non appena le forze tedesche minacciassero i suoi interessi in Tracia.

## DOCUMENTO N. 33

#### ALLEGATO 913 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari. Promemoria per il Sottosegretario di Stato per la Guerra, per il Capo di Stato Maggiore Generale, per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

Roma, 20 gennaio 1941

Oggetto: Romania - Impressioni del generale von Hansen sull'Esercito romeno.

Il generale von Hansen, capo della Missione militare germanica in Romania, ha recentemente dichiarato che il lavoro da lui svolto per l'addestramento dell'Esercito romeno è difficile, ingrato ed estenuante e che richiede pazienza, costanza e fatica.

L'impressione riportata sull'Esercito romeno è molto cattiva.

Il soldato romeno è ottimo; il sottufficiale è corrotto e corruttibile; l'ufficiale è tecnicamente impreparato, leggero, svogliato e incapace.

Ha infine concluso che la Romania dovrà lavorare ancora molto prima di poter dire di possedere un esercito.

## ALLEGATO 969 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari. Promemoria per il Capo di Stato Maggiore Generale, per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

21 gennaio 1941

Oggetto: Situazione interna romena (fonti varie attendibili).

Secondo notizie di fonti varie attendibili il generale Antonescu – durante il viaggio compiuto in Germania nei giorni 14 e 15 corrente – avrebbe prospettata al Führer la delicata situazione creata in Romania dalle intemperanze dei legionari e dal dissidio che continua a manifestarsi fra questi e il Capo del Governo.

Il Führer avrebbe raccomandato ad Antonescu di mantenere ad ogni costo – d'accordo coi legionari – l'ordine interno, ricorrendo, se necessario, alla punizione dei colpevoli e all'allontanamento dal governo degli elementi turbolenti.

Sembra escluso che in questi colloqui siano state prese in esame anche le relazioni fra la Germania e la Russia e l'eventualità di ulteriori cessioni territoriali a quest'ultima, da parte della Romania.

Gli ambienti tedeschi di Bucarest mostrano di ritenere che la posizione di Antonescu di fronte al Führer sia uscita rafforzata da questa visita; tuttavia la situazione interna romena continua ad essere grave.

La notte su 19 corrente, è stato assassinato in Bucarest il maggiore dell'esercito germanico Doering, capo del servizio trasporti del Corpo di spedizione tedesco in Romania.

Il fatto ha prodotto vivo fermento negli ambienti militari tedeschi di Bucarest.

L'assassino, che era munito di passaporto greco e parla romeno, greco e turco è stato consegnato alle autorità tedesche.

Continua intanto l'afflusso delle truppe germaniche in Romania, le quali si dislocano, per la maggior parte, nella Transilvania meridionale e nella regione di Craiova ed in parte minore in Moldavia.

Le divisioni finora affluite sarebbero circa 12.

Il giorno 19 è giunto a Bucarest il nuovo Comandante dell'aviazione del Corpo di spedizione Generale Capo d'Armata von Richthofen (ex comandante della Legione "Condor" in Spagna e, più tardi, di un corpo d'aviazione al fronte ovest).

#### DOCUMENTO N. 35

### ALLEGATO 1016 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari. Promemoria per il Sottosegretario di Stato per la Guerra

Roma, 22 gennaio 1941

Oggetto: Gran Bretagna - Situazione forze nemiche ai confini dell'Africa Orientale Italiana.

#### SUDAN

In base a notizie giunte in questi ultimi tempi si può stabilire che:

- nel mese di dicembre e prima quindicina di gennaio sono sbarcati nei porti sudanesi circa 13.000 uomini tra Inglesi, Indiani e Australiani più altri contingenti non precisati e grande quantità di materiale bellico, trasportati da un notevole numero di piroscafi;
- sono state recentemente costituite nuove unità con elementi arruolati nel Sudan;
- sono state portate in linea talune delle unità di nuova costituzione o recentemente arrivate e sono state spostate in avanti unità che già trovavansi in riserva a Ed Damer.

In conseguenza, con i contingenti nuovi arrivati ed i reparti di nuova formazione, le forze totali del Sudan si aggirano e forse superano i 120.000 uomini.

Inoltre notizie provenienti da varie fonti, per ora non ancora controllate, segnalano che prossimamente saranno trasferiti dall'Egitto nel Sudan contingenti specialmente meccanizzati.

Per quanto riguarda gli spostamenti verificatisi essi interessano soprattutto lo schieramento in zona Cassala che risulta rinforzato.

Infatti sono ora concentrati in questo settore circa ventottomila uomini suddivisi in due masse: una a nord di Cassala di circa venti mila uomini ed una minore, di otto mila uomini a sud.

## ALLEGATO 1017 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari. Promemoria per il Sottosegretario di Stato per la Guerra, per il Capo di Stato Maggiore Generale, per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

Roma, 22 gennaio 1941

Oggetto: Grecia - Situazione politica.

Inghilterra e Germania stanno esercitando, naturalmente in maniera diversa, una rinnovata pressione sulla Grecia.

Gli Inglesi si applicano in ogni modo per rafforzare e prolungare il più possibile la resistenza dei Greci e, coperti dalle operazioni dell'Esercito ellenico, hanno intanto organizzato le basi per loro più vantaggiose ai fini delle operazioni nel Mediterraneo orientale. Pare abbiano anche chiesto di occupare le isole di fronte al golfo di Patrasso e quelle fra Salonicco e Kavala.

La Germania, dal canto suo, consiglierebbe la Grecia a non gettarsi totalmente in braccio agli Inglesi. Negli ambienti greci si ritiene che prima di iniziare un'azione su più vasta scala i Tedeschi tenteranno ancora una volta di indurre la Grecia ad assumere una condotta più indipendente nei confronti degli Inglesi.

Presa fra questi contrastanti interessi, la Grecia ha ormai compreso come l'Inghilterra non voglia o non possa per ora sottrarre grandi forze dal vicino oriente e si rende conto che questa situazione rischia di portare all'esaurimento del suo esercito prima che si possa giungere ad una stabilizzazione del fronte per effetto dell'aiuto inglese e dell'ipotetico appoggio americano.

I Greci sentono di essere ormai nelle mani dell'Inghilterra, e ritengono che, ad onta dei desiderata di alcuni circoli politici e militari, saranno costretti a continuare la guerra sino alle estreme conseguenze. È certo che gli Inglesi, in previsione di un possibile cedimento ellenico, hanno già preso le opportune misure per impadronirsi della flotta da guerra e mercantile greca, per distruggere le basi aereonavali e per portare eventualmente seco quelle poche migliaia di Greci che, come per gli altri paesi invasi, avranno poi il compito di rappresentare all'estero la Grecia.

Pertanto è vivo nel paese il timore per l'azione che l'Asse sta per intraprendere, azione vasta, diretta a risolvere anche altri problemi balcanici e che, come conclusione, finirà col travolgere ed annientare la Grecia.

### DOCUMENTO N. 37

## ALLEGATO 1018 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari a Sottosegretario di Stato per la Guerra, a Capo di Stato Maggiore Generale, a Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

Roma, 22 gennaio 1941

Oggetto: Situazione nel Nord Africa francese.

Negli ambienti politici e militari, ed in tutta la popolazione francese del Nord Africa va sempre più diffondendosi la convinzione che prossimi avvenimenti decisivi potranno prodursi in quel territorio. Questo Servizio Informazioni Militari ha più volte rappresentato, seguendone assiduamente gli sviluppi, la particolare situazione politico-militare che è venuta man mano creandosi nell'Africa Settentrionale francese, denunciandone ripetutamente l'intrinseco pericolo che può scaturime per noi: pericolo che oggi, in seguito agli avvenimenti militari del fronte greco e specialmente del fronte cirenaico, va assumendo un aspetto sempre più concreto. Il particolare stato d'animo francese in Nord Africa, già insofferente delle condizioni d'armistizio, ha avuto in questi ultimi tempi manifestazioni che dimostrano in modo indubbio l'avversione totale dei francesi del Nord Africa verso l'Italia e la speranza positiva in una riscossa a breve scadenza. Ne è derivato uno stato di tensione, che, se ha avuto la sua sintomatica espressione nella nota, proditoria aggressione compiuta ad Algeri contro il capo della nostra Delegazione d'armistizio, è documentato da fatti numerosi, tra i quali sembrano di particolare menzione quelli recentemente segnalati a questo Servizio da fonti informative dirette:

- in vari ambienti francesi, anche militari, del Nord Africa è stata raccolta la voce, fattasi ormai insistente, che una insurrezione militare dovrà verificarsi tra la fine di gennaio e i primi di febbraio; si arriva da qualcuno a fissarne la data al 25 corrente. Tale insurrezione, dovrebbe avere come conseguenza la immediata adesione di tutto il Nord Africa al movimento De Gaulle, e quindi provocare l'intervento francese contro la Libia, in accordo con le operazioni britaniche;
- ufficiali francesi in servizio vanno pubblicamente affermando che l'Esercito del Nord Africa riprenderà le armi e che l'Impero francese, anche

se la madrepatria sarà tutta occupata dal nemico, costituirà il nucleo della rinascita francese;

- unanimi speranze sono riposte nell'America, poiché si è diffusa la convinzione che gli Stati Uniti intendano appianare ogni divergenza francobritannica, garantendo l'integrità dell'Impero francese, e riformendolo intanto di armi e di materie prime. Secondo notizie non controllate, delegati americani dovrebbero giungere ad Algeri per intendersi in proposito con il generale Weygand;
- in numerosi ambienti francesi del Nord Africa si esprime la convinzione che Pétain, Weygand e De Gaulle agiscano in accordo tra loro, ciascuno operando in un particolare settore, ma secondo un piano stabilito;
- la mancanza di una nostra pronta ed efficace reazione contro la già citata aggressione ai nostri ufficiali, ha generato la convinzione che l'Italia si trovi in tali condizioni da non poter permettersi di urtare la Francia, non avendo forza sufficiente per tutelare i suoi interessi e imporre la propria volontà. Il grave episodio di Algeri ha smascherato in pieno il vero animo dei Francesi: risulta infatti che la polizia non è intervenuta in difesa dei nostri ufficiali e che nessuna autorità politica e militare ha creduto suo dovere di recarsi, sia pure in veste puramente formale, a visitare il generale Boselli dopo l'aggressione. In vari ambienti si è persino espresso il rincrescimento che le conseguenze di tale aggressione non siano state più gravi e si preannunciano altri fatti analoghi contro gli Italiani.
- Vengono diffuse nel Nord Africa circolari di propaganda incitanti alla ripresa della lotta. Si allega fotocopia di una di esse, distribuita a molti ufficiali in congedo. Il documento, pur non avendo veste ufficiale, rappresenta tuttavia un chiaro sintomo dell'attuale stato d'animo francese e di quello che l'avvenire prossimo può preparare.

In conclusione: questo Servizio Informazioni Militari pur considerando gli avvenimenti con assoluta obiettività e senza alcun presunto allarmismo, ritiene suo dovere di richiamare ancora una volta l'attenzione sui delicati sviluppi sul Nord Africa francese. Tale situazione fino ad oggi non ha dato luogo a fatti positivi se si eccettua il doloroso episodio di Algeri. Essa va tuttavia eseguita con grande attenzione per prevenire – se e fin che possibile – eventuali sorprese. A titolo di orientamento si riporta, qui di seguito, la valutazione di questo Servizio Informazioni Militari circa le forze militari di cui il Nord Africa francese potrebbe disporre per operazioni contro la Tripolitania:

- I Effettivi dell'"Armée de transition" concessi dalle clausole di armistizio:
  - Tunisia: forze pari a una divisione.
  - Algeria: tre divisioni.
  - Marocco: forze pari a circa tre divisioni.

In totale, centomila uomini esplicitamente permessi ai quali si debbono aggiungere altri ventimila uomini concessi nel mese scorso per la costituzione di due brigate motorizzate e dei terzi battaglioni di quei reggimenti che ne avevano soltanto due.

- II Altre forze presenti in Nord Africa
- 18.000 uomini delle formazioni sceriffane (geuna)
- 27.000 tra monegalesi e marocchini, da rimpatriare o congedare.

## III - Totale delle forze alle armi

— Armée de transition = 120.000 uomini

- altre forze = 45.000 uomini

165.000 uomini

# IV - Organizzazioni paramilitari

Com'è noto, le varie organizzazioni giovanili e la "Legione Combattenti" raggruppano numerosi smobilitati e giovani atti alle armi prontamente impiegabili. Sebbene tali organizzazioni non abbiano ancora raggiunta l'efficienza di quelle della madrepatria, esse possono fornire varie migliaia di uomini addestrati e già sufficientemente impieganti. Non è possibile precisare l'entità di tali forze potenziali.

#### V – Possibilità di mobilitazione

Risulta a questo Servizio Informazioni Militari che il Nord Africa francese, nel periodo delle ostilità, ha mobilitato 17 divisioni, oltre a formazioni indigene varie. Di queste divisioni:

- cinque furono trasportate in Francia;
- una fu inviata in Levante;
- undici rimasero in Nord Africa e, all'atto dell'armistizio, erano così dislocate: due in Marocco, quattro in Algeria, cinque in Tunisia.

Se si tiene conto che gran parte delle truppe nordafricane inviata in Francia è stata restituita ai paesi di origine (1), e che il materiale ad esse in dotazione le ha notoriamente seguite coi notevoli ed affrettati trasporti avviati dalla Francia mentre si discutevano le clausole dell'armistizio italiano, si può presumere che i provvedimenti francesi del Nord Africa siano in grado di mobilitare in tempo relativamente breve le stesse forze approntate all'inizio del conflitto (circa quindici divisioni). Di queste non saranno certamente impiegabili subito contro di noi quelle residenti nel Marocco (quattro-cinque divisioni) anche per l'incerto atteggiamento degli Spagnoli che hanno nel Riff sette divisioni. Resta tuttavia una massa di circa dieci divisioni che può far sentire la sua pressione ai confini occidentali della nostra Libia.

<sup>(1)</sup> Fanno eccezione solo ventimila unità circa che si trovano, come è noto, dal settembre scorso raccolti nella zona di Fréjus, in attesa di rimpatrio.

### ALLEGATO AL DOCUMENTO N. 37

Francesi,

l'ora della nostra riscossa si avvicina: sappiamo essere degni delle nostre tradizioni guerriere, liberando il nostro impero già contaminato dalle egoistiche egemonie italo-tedesche.

Ogni buon francese sia pronto all'appello; sin da ora pulisca il proprio fucile e prepari lo spirito e l'animo alla vittoria che sarà (eclatante) fulgida e unica nella storia. Ognuno si consideri da ora mobilitato. Le nostre caserme che all'occhio del nemico potrebbero sembrare deserte, contengono le armi necessarie alla nostra riscossa.

Nell'Africa del Nord, non mai sconfitta, troveremo larghi mezzi di sussistenza atti a stroncare ogni preponderanza avversaria.

L'armistizio che la Francia è stata costretta a sottoscrivere per quello che poteva sembrare il bene dei suoi figli, sarà nell'interesse supremo del nostro Paese da un momento all'altro abrogato per non cedere quanto è di più caro e di più vitale per il popolo francese.

L'Italia già scossa in Cirenaica e in Grecia sentirà presto anche il peso delle nostre armi. Sappia ciascuno di noi custodire gelosamente e senza commenti, i nostri legittimi propositi e agisca al momento con ogni mezzo e senza pietà contro l'avversario.

Le competenti nostre autorità, d'accordo col governo centrale preparano con alacrità la complessa organizzazione di tale impresa che ci apporterà l'integrità dei nostri territori.

Attraverso le nostre giovanili istituzioni i combattenti tutti si troveranno fianco a fianco con i camerati musulmani ed israeliti di cui abbiamo già avuto ampie assicurazioni del loro incondizionato concorso.

VIVA LA FRANCIA

### ALLEGATO 1110 AL DIARIO STORICO

Stato Maggiore dell'Esercito a Comando Supremo Stato Maggiore Generale

Prot. n. 820

P.M. 9, 20 gennaio 1941

Oggetto: Eventuale occupazione di territori francesi.

- I In relazione a quanto richiesto con foglio 5399 in data 11 corrente mese si trasmette copia delle direttive per l'occupazione di territori metropolitani francesi e della Corsica che dopo benestare di codesto Stato Maggiore Generale verranno impartite ai Comandi della  $4^{\rm a}$  Armata e del VII Corpo Armata.
- II In merito a dette operazioni occorre a parere di questo Stato Maggiore:

#### 1) FRANCIA

- a) definire con lo Stato Maggiore germanico la linea di demarcazione delle rispettive occupazioni (linea che, ad occupazione avvenuta, potrà essere variata a seconda dei limiti amministrativi ed in base ad altre esigenze);
- b) stabilire se le nostre truppe possono attraversare nonché presidiare il Principato di Monaco;
- c) definire il concorso della Regia Marina e della Regia Aeronautica;
- d) definire i compiti delle varie amministrazioni e predisporre i provvedimenti per il funzionamento ed il controllo dei servizi pubblici e delle amministrazioni francesi nella zona da occupare.

#### 2) CORSICA

e) attuare (come venne già progettato con foglio 8279 in data 21 dicembre u.s.) che vengano disarmate anche le batterie di cui venne concesso il temporaneo riarmo (una costiera e quattro contraeree), e che tutte le batterie esistenti sull'isola vengano rese veramente inefficienti, traspor-

tando in Italia o quanto meno accantonando, in depositi lontani da esse, le parti essenziali al loro funzionamento;

- f) ottenere, parimenti, che vengano trasportati in territorio italiano i pezzi mobili e le armi di fanteria attualmente accantonati nei vari depositi dell'isola;
- g) dare all'operazione carattere "preventivo" anzichè "repressivo". Ciò in considerazione del tempo occorrente (dieci o dodici giorni) per la raccolta dei mezzi nautici ai posti d'imbarco, giorni che andrebbero a tutto vantaggio della difesa dell'isola;
- h) sfruttare la presenza in Corsica della nostra Commissione d'armistizio per inviarci quale personale addetto qualche elemento intelligente e capace, da utilizzare, al momento opportuno, per atti di sabotaggio tendente a interrompere ogni comunicazione con la Francia;
- i) adottare, infine, per quanto concerne le varie amministrazioni e servizi pubblici, provvedimenti analoghi a quelli di cui alla precedente lettera a).
- III) Prospetta, infine l'opportunità di provvedere che ad operazioni ultimate il governo dei territori occupati sia affidato alla Commissione Italiana di Armistizio, organo già preparato a tali specifici compiti: alle une dipendano rimarrebbero i Comandi della 4ª Armata e del VIII Corpo Armata con le truppe di occupazione.
- IV) Riserva di trasmettere i progetti di cui al paragrafo III del citato foglio 5399.

# ALLEGATO 1113 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari. Promemoria per il Sottosegratario di Stato per la Guerra, per il Capo di Stato Maggiore Generale, per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito

Roma, 24 gennaio 1941

Oggetto: Impressioni di un diplomatico spagnolo sulla situazione nel Nord-Africa.

Il Signor Jorro, Console spagnolo di Casablanca, ha espresso in una recente conversazione le sue impressioni sulla situazione nel Nord Africa, impressioni interessanti e che rivestono carattere di attualità.

Egli afferma che gli Europei e gl'indigeni del Nord Africa hanno sentito poco il grande dramma che si è concluso con la sconfitta della Francia.

Nel Nord Africa v'è un'armata d'armistizio in formazione, un'armata nuova che non avendo partecipato al conflitto non ha avuto confronto con il nemico e perciò non si considera vinta, un esercito nuovo che non parteggia per De Gaulle e neppure idolatra Pétain, ma che ha il culto della Patria e attende il momento propizio per la rivincita.

Tutti sono animati da un solo sentimento: la salvezza dell'Impero coloniale.

Pétain, il temporeggiatore, è popolare perchè, affiancandosi all'Asse, ha dato ai Francesi la possibilità di risollevarsi senza tentare incerte avventure, ha tutelato l'integrità dell'Impero e gli ha dato la possibilità di essere forte perchè possa decidere un giorno le sorti della guerra mediterranea; Weygand è stimato perchè animatore ed organizzatore dell'Esercito; Nogués è utile perchè ha il potere di amalgamare elementi eterogenei; De Gaulle ha i suoi estimatori perchè, non ha mai considerata la disfatta un fatto compiuto.

I Francesi del Nord Africa ritengono che non bisogna schierarsi per De Gaulle perchè vorrebbe dire legarsi agl'Inglesi, ma per Pétain, che oggi può avere molte concessioni dall'Asse e domani, risorgendo la Gran Bretagna, può ripassare dalla sua parte con un esercito pronto.

Tutti hanno la sensazione che questo stato di attesa e di equilibrio costituisca per la Francia una situazione di privilegio, poichè nè l'Asse nè l'In-

ghilterra fanno troppe pressioni per non ottenere l'effetto contrario: proiettare la Francia in braccia al nemico.

Difatti l'Inghilterra lascia transitare i convogli francesi per lo stretto, non aggrava il blocco pur ricordando che, con un giro di vite, può rendere precario l'approvvigionamento della metropoli e del Nord Africa; l'Asse permette la partenza da Tolone di un'aliquota della flotta, accondiscende per un'armata d'armistizio di 80.000 uomini, mitiga la durezza delle commissioni di armistizio, nega alla Spagna eccessivi compensi nel Marocco; l'America, pur di evitare una pace separata con l'Asse, consiglia ed aiuta.

Non è quindi da pensare, continua Jorro, che le autorità responsabili del Nord Africa rischino, con gesti inconsulti, di turbare questo magnifico stato di attesa.

Lo Jorro, infine, si domanda se l'Asse, e in modo speciale l'Italia, non avrebbe maggiore interesse a favorire una disgregazione delle colonie francesi per occuparne i capisaldi, piuttosto che consentire il consolidarsi di un blocco compatto e potente.

## ALLEGATO 1114 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari. Promemoria per il Sottosegratario di Stato per la Guerra, per il Capo di Stato Maggiore Generale, per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito

Roma, 24 gennaio 1941

Oggetto: Fronte balcanico.

Non si hanno molte notizie circa le predisposizioni anglo-elleniche per creare, all'occorrenza, un nuovo fronte in Macedonia orientale e in Tracia; e quelle che si hanno sono spesso contraddittorie.

#### DATI CERTI:

Grecia. Dopo aver sottratto all'inizio delle operazioni le Divisioni dislocate in Tracia (13ª ed elementi della 12ª e della 14ª) nella certezza di non essere disturbata, per il momento, in questo settore, la Grecia ha continuato ad alleggerire le forze terrestri ivi dislocate, lasciandovi quattro divisioni di fanteria ad effettivi ridotti, composte in massima parte di truppe di frontiera, schierate a presidio delle fortificazioni o ritirate nei quartieri d'inverno.

Gran Bretagna. In un primo momento (novembre — primi dicembre) l'Inghilterra ha certamente inviato forze aeree ed artiglieria c.a. Parte di dette forze risulta essere stata dislocata fra Salonicco, Florina, Edessa, Gorgopi, Serres, Kavala e Drama. Contemporaneamente gli Inglesi (con truppe ANZAC) hanno assunto l'organizzazione militare delle retrovie e dei porti, il controllo e la difesa c.a. delle ferrovie, il controllo delle comunicazioni telegrafoniche, radiotelegrafiche, postali, il controspionaggio.

Grande quantità di materiale bellico, di automezzi, di vestiario ed equipaggiamento e di viveri risulta essere sbarcata a Salonicco ed in qualche altro porto della Macedonia e della Tracia.

Turchia. Alla frontiera greca ha un corpo armato su tre divisioni. Vi gravitano anche una divisione motomeccanizzata ed una di cavalleria della ri-

serva di armata. Altre quattordici divisioni sono schierate anche in Tracia ma alla frontiera bulgara.

#### DATI INCERTI:

Verso la fine di novembre ed il principio di dicembre si sono raccolte le prime notizie riguardanti la promessa fatta dalla Gran Bretagna di inviare durante l'inverno in Grecia quattro-cinquecentomila uomini per opporsi ad una eventuale avanzata dell'Asse contro Salonicco.

La Grecia, che ha dato alla Germania l'assicurazione di non permettere alla Gran Bretagna di impiegare basi elleniche per azioni contro la Romania, in seguito all'addensarsi della minaccia tedesca dalla Romania comincia a preoccuparsi della situazione ed è indotta perciò a sospendere il progetto di allontanare dalla frontiera bulgara le non grandi forze rimastevi.

Anche lo Stato Maggiore britannico ha portato la propria attenzione su tale eventualità ed ha quindi disposto per il sollecito compimento dei lavori in corso per la organizzazione delle previste basi aeree e navali e per la preparazione, a Salonicco e a Kavala, di vaste basi di sbarco.

È anche assodato che il comando ellenico avrebbe sollecitato aiuti alla Gran Bretagna, promettendo di concludere la campagna d'Albania entro febbraio in modo da disporre di circa 300.000 uomini da impiegare verso la Macedonia non appena raggiunta la linea dello Shkumbini e anche prima se si palesasse la minaccia germanica.

Dopo un'alternarsi di notizie contraddittorie sull'affluenza di truppe britanniche — tuttora negata, per esempio, dal Servizio Informazioni tedesco — in data 19 corrente si ha finalmente, da varie fonti, la notizia dell'avvenuto sbarco al Pireo di una divisione (probabilmente canadese) e del suo trasferimento verso Salonicco. Due o tre divisioni sarebbero inoltre pronte od in corso di imbarco ad Alessandria mentre non è da escludere che altre due o tre, segnalate in viaggio dalla madrepatria, abbiano per destinazione la Grecia.

Provvedimenti di dettaglio ma che dimostrano ancora le urgenti cure portate al settore Macedonia-Tracia sono i seguenti:

- richiamo per il 26 corrente dei riservisti mussulmani della Tracia occidentale appartenenti alla classe 1926;
- sbarco a Kavala di forte quantitativo di materiale bellico britannico e di viveri nonchè di artiglieria e di truppe greche provenienti dalle isole;
- trasferimento in Macedonia del reggimento di fuoriusciti dodecanesini e del 35° fanteria di nuova costituzione;

— presenza di truppe greche imprecisate, ma certo non molto rilevanti, nella zona di Salonicco (forse complementi per il fronte albanese).

In conclusione il Servizio Informazioni Militari ritiene che pur essendo potenzialmente pronti per farlo, gli anglo-ellenici esitino a costituire un vero e proprio fronte verso la Macedonia e la Tracia per non provocare la Germania.

Si fida, soprattutto delle difficoltà che la diplomazia — attivissima — può ancora creare alla Germania allontanando da lei le simpatie bulgare, mettendole contro gli ambienti militari jugoslavi, persuadendo la Turchia a prevenire con una mossa offensiva il pericolo incombente, suscitando torbidi nella stessa Romania.

Si fida anche sulla disponibilità di forze notevolissime e rapidamente trasportabili, dall'Egitto e dalla Palestina, dato l'incontrastato dominio del mare.

Per far fronte alla eventualità di guerra nei Balcani si è pronti a sottrarre notevoli masse di truppe dai teatri di operazioni africani, nella persuasione che le fortunate operazioni condotte fin qui contro la Cirenaica hanno definitivamente allontanato ogni pericolo verso l'Egitto e che la prevista offensiva contro l'Africa Orientale Italiana scaccerà presto l'Italia da tutta l'Africa.

Il Servizio Informazioni Militari è recentemente venuto a conoscenza di un interessantissimo colloquio tra Churchill e l'Ambasciatore turco a Londra.

Da esso traspare come sia ferma intenzione dell'Inghilterra di non provocare, ma di accettare la guerra anche nei Balcani, dove perciò si preparano con abbondanza di mezzi le basi dell'azione.

Il Primo Ministro inglese, ritenendo per certo che le forze tedesche abbiano a straripare in Bulgaria, ha fatto pressioni sul diplomatico turco perchè il Governo di Ankara prendesse immediatamente tutte le misure necessarie per la sua sicurezza spingendosi a consigliarlo di entrare immediatamente in guerra per prevenire l'azione della Germania.

Allo stato delle cose non è molto probabile che la Turchia abbandoni la sua non belligeranza filo-britannica, anche perchè non è tranquilla sull'atteggiamento sovietico.

La guerra nel teatro di operazioni balcanico sarà perciò presumibilmente combattuta tra i due maggiori antagonisti e decisa in favore di quello di essi che per primo riuscirà a porre saldo piede sulle coste della Macedonia.

# DOCUMENTO N. 41

### ALLEGATO 1115 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari. Promemoria per il Capo di Stato Maggiore Generale, per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito

Roma, 24 gennaio 1941

Oggetto: Germania - Situazione militare e intendimenti operativi (Regio Addetto Militare a Berlino).

La mancata occupazione delle isole britanniche ha posto la Germania nella necessità di affrontare il prolungamento del conflitto e di riprendere in esame il problema della condotta delle operazioni.

In previsione del prolungamento della guerra e delle gravi complicazioni che ne possono derivare l'Alto Comando non ha cessato di potenziare e migliorare le forze armate.

L'Esercito ne costituisce la parte più completa ed efficiente.

Nell'aprile prossimo esso disporrà di 230 divisioni, tutte di prima linea, perfettamente addestrate ed equipaggiate, e così distinte:

191 divisioni di fanteria, venti corazzate, dodici motorizzate, sei da montagna e una di cavalleria, oltre a sette divisioni da sbarco aereo.

La loro dislocazione sommaria attuale è la seguente:

| <ul> <li>nella zona della Manica, pronte per le operazioni</li> </ul> |     |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|
| contro l'Inghilterra                                                  | 30  | ÷ 35 | divisioni |
| <ul> <li>nel rimanente della Francia occupata circa</li> </ul>        | 30  |      | »         |
| Danimarca e Norvegia                                                  | 10  |      | »         |
| <ul> <li>Prussia orientale e Polonia</li> </ul>                       | 45  |      | »         |
| - in Romania e in corso di trasporto per le opera-                    |     |      |           |
| zioni nei Balcani ("Gruppo Balcani")                                  | 20  |      | »         |
| - nell'interno (in parte in via di trasformazione o in                |     |      |           |
| corso di formazione) circa                                            | 90  |      | »         |
|                                                                       |     |      |           |
|                                                                       | 230 | div  | isioni    |

Almeno una diecina di divisioni dell'interno sono pronte per rinforzare il "Gruppo Balcani".

Per una eventuale azione contro la Russia è previsto l'impiego in primo

tempo di 130 divisioni.

L'Aeronautica ha dimostrato di possedere uno spirito elevatissimo e un addestramento completo. Essa ha subito e subisce un notevole logoramento. L'assegnamento fatto su di essa per il pronto stroncamento dell'Inghilterra si è dimostrato fallace.

La Marina ha subito, durante le operazioni in Norvegia, sensibili perdite. Quantitativamente assai inferiore a quella nemica, ha per altro dato prova di grande capacità ed audacia.

I risultati dalla guerra sottomarina sono stati finora inferiori all'aspettativa: risultati più ampi si attendono dall'entrata in linea di nuovi sommergibili, prevista per la primavera.

In complesso, la Germania dispone di un'apparecchiatura militare molto superiore — salvo nella parte navale — a quella dell'avversario, ma non idonea per il momento ad agire oltre mare e quindi praticamente impotente, finora, ad operare contro l'Impero inglese.

Per quanto riguarda la condotta delle operazioni, è ormai evidente che i risultati militari già raggiunti — per quanto grandiosi — sono insufficienti ai fini di una sollecita conclusione vittoriosa del conflitto.

Per vincere la guerra occorre:

- occupare l'Inghilterra e spezzare la resistenza dell'Impero britannico;
- vincere, prima che l'America intervenga e che la Russia si schieri dalla parte del nemico.

L'occupazione dell'Inghilterra è il problema che maggiormente assilla l'Alto Comando, e l'idea di spezzare la resistenza delle isole britanniche rimane ancora a base della condotta della guerra tedesca.

Si conta di raggiungere questo obiettivo con due mezzi essenziali: il bombardamento aereo e la guerra al traffico.

Coronamento di questa azione combinata dovrebbe essere lo sbarco e l'occupazione delle isole; ma le previsioni circa il tempo occorrente a realizzare questo risultato appaiono ancora poco chiare.

Oggi si può soltanto prevedere che fino alla prossima primavera non potranno verificarsi le condizioni atmosferiche indispensabili per attuare lo sbarco e, per quanto riguarda la guerra al traffico, si ritiene che per esaurire l'Inghilterra sia necessario raggiungere e mantenere le 800.000 tonnellate mensili di naviglio affondato. Tale cifra però non è stata ancora raggiunta e le cifre relative agli ultimi mesi sono particolarmente basse.

Il contributo in materiali di armamento dato finora all'Inghilterra *dagli* Stati Uniti d'America non è ritenuto in Germania molto sensibile, ma si pensa che esso possa aumentare rapidamente nei prossimi mesi, sopratutto riguarda l'aviazione da bombardamento.

L'Alto Comando ritiene che per l'anno in corso non sia da attendersi un intervento diretto degli Stati Uniti in guerra, ma che tale intervento possa verificarsi nel 1942.

Per quanto riguarda le possibilità operative che si aprono alla Germania, oltre quelle contro le isole britanniche, possono così riassumersi:

 Frontiera orientale — L'atteggiamento dei Sovieti, svolto a trarre i maggiori vantaggi dal prolungamento della guerra, è sostanzialmente ostile alla Germania.

Un attacco sovietico, nella attuale situazione delle Forze Armate russe sembra potersi escludere; comunque, la Germania si è posta in condizioni di essere presente in forze sulle principali direzioni di avanzata sovietiche e di esercitare la necessaria pressione politica sulla Russia per mantenerla nell'orbita delle attuali relazioni.

— Francia — Teoricamente la Germania tiene in mano la Francia perchè può occupare il rimanente del territorio al primo cenno; praticamente tale occupazione non potrebbe impedire una secessione dell'Impero coloniale francese, il cui apporto alla causa britannica sarebbe notevole.

Questa situazione impone alla Germania particolari cautele nelle relazioni con la Francia e non è priva di riflessi sull'atteggiamento della Spagna.

— Mediterraneo — L'importanza di questo teatro di operazioni non è stata in passato abbastanza valutata da parte del Comando tedesco, forse anche perché si era fatto troppo affidamento sul rapido successo delle operazioni contro le isole britanniche.

Con l'evolversi degli avvenimenti l'attenzione germanica è stata sempre più richiamata verso un intervento nel Mediterraneo; intervento che — nelle concezioni operative tedesche — è previsto lungo tre direttrici e cioè:

- Attraverso la penisola italiana: con un concorso aereo-terrestre —
   già in atto tendente:
- ad esercitare un più efficace controllo sui movimenti delle forze navali e dei convogli britannici;
- a mantenere il possesso almeno parziale della Libia per impedire il congiungimento delle forze inglesi col Nord Africa francese, e conservare una testa di ponte per una futura eventuale ripresa dalle operazioni offensive contro il Canale di Suez.

Rientra nello sfruttamento di questa direttrice, l'occupazione di Malta, che trova nel Comando tedesco e particolarmente nello Stato Maggiore dell'aeronautica molti sostenitori.

- Attraverso la penisola balcanica coi concentramenti - in atto - di GG. UU. in Romania e con l'invio di unità da montagna in Albania.

La Germania punta ora risolutamente al possesso di Salonicco e dello sbocco all'Egeo. Non pensa, per ora, di agire contro la Turchia; ma tutto dipenderà dall'atteggiamento della Russia, alla quale la Germania vuole impedire l'occupazione degli Stretti.

Per l'avvenire potrebbe profilarsi la possibilità di una operazione in grande stile verso il Canale di Suez attraverso l'Anatolia e forse anche verso altri obiettivi del vicino e medio oriente. Ma al riguardo ogni considerazione è prematura.

 Attraverso la penisola iberica per risolvere, in primo luogo, la questione di Gibilterra.

All'attuazione di questa impresa sembrano mancare finora le condizioni politiche occorrenti nei riguardi della Spagna; ma l'operazione verrà a momento opportuno condotta di sorpresa e viene intanto accuratamente preparata.

In sintesi:

 $-\,$ il problema dell'occupazione delle isole britanniche domina ancora la condotta della guerra tedesca. Senza tale occupazione la Germania, pur padrona del continente, non potrà imporre la pace.

In questa constatazione, e nelle complicazioni che si profilano per l'atteggiamento dei Sovietici e dell'America, stanno i pericoli della situazione;

— sugli altri teatri, le operazioni previste a breve scadenza sono l'occupazione della Grecia e il consolidamento delle posizioni italiane in Libia. A scadenza indeterminata l'occupazione di Gibilterra.

Gli sviluppi successivi dovranno mirare all'occupazione del Canale di

## DOCUMENTO N. 42

## ALLEGATO 1208 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari. Promemoria per Sottosegretario di Stato per la Guerra, per il Capo di Stato Maggiore Generale, per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito

Roma, 26 gennaio 1941

Oggetto: Romania - Situazione interna.

Ottima fonte segnala: secondo dichiarazioni fatte da Antonescu la sommossa, diretta dell'ex Ministro degli Interni, sovvenzionata dal noto industriale Malaxa e capeggiata dal capo dei lavoratori Groza, era divenuta rivoluzione comunista. In arresti e perquisizioni operate si sono avute prove che l'U.R.S.S. e l'Intelligence Service avevano efficacemente lavorato su un piano a lungo studiato che prevedeva l'arresto di Antonescu e dei suoi fedeli, l'occupazione degli edifici e dei ritrovi pubblici. Berlino informata, aveva risposto di reprimere e non accettare nessun compromesso.

Quando al mattino del 23 il conflitto assumeva una certa gravità ed il numero delle perdite nella capitale diveniva sensibile, le truppe tedesche hanno ricevuto l'ordine di prendere sotto protezione gli edifici pubblici ed il Palazzo reale, senza far uso delle armi e collaborare con l'Esercito romeno per ristabilire l'ordine.

Antonescu emanava poi un decreto che vietava riunioni, ordinava la consegna delle armi, l'arresto dei colpevoli e la sostituzione dei prefetti e del direttore generale della polizia.

Antonescu sta preparando la lista del governo, effettuerà larghe promozioni nelle forze armate e scioglierà il movimento legionario per formarne uno nuovo, di cui si nominerà capo.

La calma e l'ordine sono ristabiliti. Le perdite in provincia sono scarse. Horia Sima è irreperibile.

Antonescu ha usato parole dure e gravi contro tutti i ministri, la loro onestà e l'assenza di preparazione. Gli stessi ambienti tedeschi sono contro l'accaduto.

#### ALLEGATO 1209 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari. Promemoria per il Sottosegretario di Stato per la Guerra, per il Capo di Stato Maggiore Generale, per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito

Roma, 26 gennaio 1941

Oggetto: Situazione militare nell'isola di Creta.

Le notizie sull'isola di Creta sono piuttosto contraddittorie e non consentono di tracciare una chiara situazione di questa nuova importante base nemica. Uno dei motivi che ha impedito la raccolta ed il controllo delle notizie è stato il provvedimento, adottato fin dai primi momenti dell'occupazione inglese di allontanare dall'isola tutto il Corpo consolare straniero nonchè qualsiasi elemento estraneo o sospetto.

Esercito. Sin dai primi giorni gli Inglesi hanno cominciato a sbarcare contingenti di truppa la cui forza attuale oscilla dai 15 ai 25.000 uomini. Si tratta, per la massima parte di Australiani e di Neo-zelandesi con aliquote di Polacchi e di Cechi trasferitivi dalla Palestina. Per contro, verso la fine di novembre è avvenuto il trasferimento nel continente della 5ª Divisione greca, sostituita in loco da una 5ª Divisione fanteria bis che, secondo qualche informazione non ancora controllata sarebbe mista: costituita, cioè, di reparti britannici ed ellenici. Gli Inglesi hanno già sbarcato nell'isola imprecisati ma notevoli quantitativi di carri armati, di artiglierie (da costa, pesanti, da campagna, antiaeree ed anticarro), ed inoltre armi, munizioni, benzina, equipaggiamento e viveri.

Marina. Fin da prima dell'inizio delle ostilità era accordata grande ospitalità al naviglio da guerra e commerciale inglese, specialmente nei golfi di Kisamou e di Canea e nella baia di Suda. Ai primi di novembre in Creta risultavano giunte quattro unità inglesi incaricate della posa di ostruzioni.

Le forze navali britanniche stazionanti in Creta variano continuamente. Non mancano però mai uno o due incrociatori di vario tonnellaggio e naviglio sottile.

Aviazione. Le forze aeree britanniche hanno subito preso possesso dell'isola. Attualmente vi sarebbero cinque squadriglie (circa 64 velivoli). È stato progettato di costruire nell'isola una trentina di campi d'aviazione. Finora risultano ultimati:

- quattro aereo-idroscali principali a Kisamou (Golfo di Kisamou), a
   Suda (golfo omonimo), ad Iraklion e a Ierapetra;
  - un aeroscalo a Kritsa (ovest del Golfo di Mirabella);
- campi d'aviazione a: Canea, Halepa, Rethymnon, Neapolis, Ambelouzos (Golfo di Messara), Pigì (sud di Rethymnon), Guves (costa nord; 15 km circa ad est di Iraklion), Kuomeni (nella parte occidentale dell'isola, a circa 7 km dalla costa);
  - idroscali a: Paleokastron (costa nord-orientale dell'isola).

È in costruzione un altro idroscalo a Sfinari (circa 5 km a nord-est di Kuomeni). Ogni campo è munito di difesa contraerea, rivelatasi però non sempre efficace in occasione di nostre ricognizioni.

Varie. Stazioni radiotelegrafiche permanenti funzionano a Candia e alla Canea. Almeno dieci altre stazioni radiotelegrafiche mobili di portata limitata sono state individuate nell'isola; di esse tre agiscono abitualmente a Gaudo, a Paliokara e a Gralusa.

Potenti riflettori sono installati nei punti più delicati della costa.

Batterie contraeree esistevano, anche prima del conflitto italo-greco, lungo il costone di Malaxa. Mitragliatrici erano postate sulle colline di Akrotiri Triedos.

Si ha l'impressione che gli Inglesi si stiano sistemando, a Creta, da padroni assoluti; senza cioè rispettare in modo alcuno la sovranità ellenica e regolandosi come se la loro permanenza nell'isola dovesse essere protratta "sine die".

La principale loro attività è attualmente rivolta alla creazione di una potente base aereo-navale nella baia di Suda che a ciò bene si presta.

Questa base, facendo sistema con Alessandria e probabilmente ora con Tobruch, dovrebbe:

- controllare completamente il traffico dell'Egeo;
- assicurare il dominio del Mediterraneo orientale;
- attenuare gli svantaggi che già derivano a Malta dalla sua non felice situazione geografica e quelli ben maggiori che potrebbero delinearsi il giorno in cui le potenze dell'Asse si impadronissero delle basi della Grecia continentale.

Per quanto più direttamente ci riguarda il possesso britannico di Creta rappresenta inoltre un grave pericolo per il Dodecaneso.

Risulta infatti che quella isola è la principale delle basi nelle quali si organizza e dalle quali poi si alimenteranno le forze destinate, in un avvenire più o meno prossimo, ad invadere il nostro possedimento Egeo.

#### DOCUMENTO N. 44

#### ALLEGATO 1295 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari. Promemoria per il Sottosegretario di Stato per la Guerra, per il Capo di Stato Maggiore Generale, per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito

Roma, 27 gennaio 1941

Oggetto: Progetti operativi britannici.

Il Regio Addetto a Washington riferisce quale sarebbe il piano delle future operazioni secondo il pensiero di ambienti militari anglo-americani ivi residenti.

Il generale Wawell, allo scopo di assicurarsi l'assoluto dominio del mar Rosso, dopo la totale occupazione della Cirenaica, concentrerebbe le sue forze contro l'Eritrea per ottenere una rapida occupazione delle basi navali di Massaua e di Gibuti.

Durante il periodo necessario per condurre a termine tali operazioni sarebbe mantenuto sul fronte greco un atteggiamento strettamente difensivo.

Nella prossima primavera poi verrebbe creato, con l'adesione della Turchia e con il probabile concorso delle forze coloniali francesi di Weygand, il fronte balcanico che verrebbe alimentato o via Mediterraneo o, qualora la cooperazione aerea italo-germanica precludesse le comunicazioni in questo mare, via Oceano Indiano - mar Rosso - Vicino Oriente.

Il concorso americano si dovrebbe manifestare durante il corrente anno con un più intensificato apporto di navi da trasporto, aeroplani e materiale bellico e nel 1942 con l'intervento armato.

In tale anno — contando su un grave indebolimento economico, morale e militare delle potenze dell'Asse — si ritiene di poter creare un fronte terrestre in Europa, con lo sbarco in Portogallo delle preponderanti forze aereo-navali e terrestri anglo-americane per spezzare la potenza militare germanica.

Per l'attuazione di tali progetti il fattore giapponese non è considerato preoccupante poichè si ritiene che il Giappone sia completamente impegnato in Cina, nell'Indocina e nell'Insulindia.

## ALLEGATO 1299 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari. Promemoria per il Capo di Stato Maggiore Generale, per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito

28 gennaio 1941

Oggetto: Germania - Indizi di preparativi per lo sbarco in Inghilterra.

Si segnalano le seguenti notizie di fonte attendibile riguardanti preparativi tedeschi di sbarco in Inghilterra:

- in vari porti della Manica e dell'Atlantico si sono intensificate in questi giorni le esercitazioni di imbarco e sbarco di reparti di truppa. Tali esercitazioni vengono cronometrate;
- i ponti di barche varati dall'Esercito tedesco in vari fiumi della
   Francia inclusa la Senna sono stati in gran parte ripiegati nel corrente mese di gennaio.

Il traghetto è ora assicurato con piccoli rimorchiatori;

 una colonna di autocarri ha recentemente scaricato in un sobborgo di Parigi, nella sede di reparti di truppa tedeschi, una larghissima dotazione di salvagenti galleggianti.

Un ufficiale tedesco di sede a Parigi, ha espresso il parere che, secondo i dati di esperienza di alcuni decenni, le condizioni meteorologiche e nautiche della zona della Manica nel mese di febbraio dovrebbero essere particolarmente favorevoli ad operazioni di sbarco.

#### DOCUMENTO N. 46

#### ALLEGATO 1300 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari. Promemoria per il Sottosegretario di Stato per la Guerra per il Capo di Stato Maggiore Generale, per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito

Roma, 28 gennaio 1941

Oggetto: U.R.S.S. - Attività sovietica alla frontiera romena.

Come è già stato accennato nel Bollettino Giornaliero n. 28, è stata sgombrata la popolazione civile sovietica nella zona di confine della Bucovina del nord, fra Seletin ed Ilerta, ed è stato sospeso il traffico sulla rotabile Cernauti-frontiera, per consentire, occorrendo, il rapido flusso di truppe motorizzate. È stato segnalato, nello stesso settore, l'afflusso di truppe provenienti dalle provincie polacche, verso la regione di Storojinet. Sono state adottate predisposizioni per interrompere i passaggi sul Prut, nei pressi di Ungheni.

Secondo concordi notizie di varie fonti le forze sovietiche, nei territori ex romeni, sarebbero notevolmente aumentate in questi ultimi giorni. Sarebbero stati individuati i seguenti raggruppamenti:

- due blocchi, più forti, uno nella Bucovina del nord e l'altro nella Bessarabia meridionale;
- un blocco minore sul medio Prut. Presumibilmente le forze ammontano a 25-26 Divisioni fanteria, sei Divisioni corazzate, 18 Brigate organiche.

Le misure anzidette hanno l'apparenza di mirare a scopi difensivi e possono essere state suggerite dalla precaria situazione interna romena. Tuttavia la preponderante presenza di truppe motorizzate nella Bucovina del nord porta a non escludere l'ipotesi dell'eventuale occupazione della Moldavia con operazioni aventi per direttrici le vallate del Prut e del Siret, alle cui testate risultano i maggiori concentramenti.

## ALLEGATO 1396 AL DIARIO STORICO

Guzzoni, Sottocapo di Stato Maggiore Generale, a Riccardi, Capo di Stato Maggiore della Marina, a Pricolo, Capo di Stato Maggiore della Aeronautica

Prot. n. 5953 op.

30 gennaio 1941

Oggetto: Argomenti trattati nella riunione di Berchtesgaden.

Trasmetto copia di promemoria sugli argomenti trattati a Berchtesgaden nella riunione del 19 gennaio con il Maresciallo Keitel e sulla esposizione del Führer nella riunione del 20 gennaio.

Argomenti trattati nelle riunioni del 19 gennaio 1941 A Berchtesgaden, tra il Sottocapo di Stato Maggiore Generale Guzzoni e il Maresciallo Keitel e il Generale Jodl del Comando Supremo Tedesco.

Il generale Guzzoni espone la situazione italiana nei quattro teatri di operazioni: Albania, Africa Settentrionale Italiana, Africa Orientale Italiana, Dodecaneso. Accenna poi a problemi di armistizio con la Francia e di munizionamento.

Albania - La situazione attuale, pur non essendo ancora perfettamente consolidata, è tale, per il quantitativo di forze inviate nel territorio albanese, da darci la certezza che i Greci non raggiungeranno gli obiettivi di Berat e Valona che essi si prefiggono.

Se non si è potuto ottenere di più, ciò è dovuto essenzialmente alla scarsa capacità dei porti albanesi i quali, complessivamente non consentono di sbarcare, in media, più di 2.500 tonnellate al giorno.

Questa cifra fa comprendere senz'altro come sia assolutamente impossibile pensare all'invio in Albania di più di una divisione tedesca come è stato offerto da parte germanica.

Per una divisione convenientemente alleggerita sarà fatto il possibile onde inserirla nel quadro dei nostri trasporti.

Circa le nostre intenzioni offensive, tenuto conto della situazione e del tempo relativamente breve che ormai ci separa dall'inizio dell'azione tedesca dalla Bulgaria contro la Grecia, non sarà possibile che riunire una massa di 10 - 12 divisioni, tra le quali le 4 divisioni alpine, opportunamente ricompletate, 3 divisioni di nuovo invio, la divisione da montagna tedesca e alcune altre divisioni di fanteria da riorganizzare in Albania.

Tale massa agirà in divisione di Korcia e quindi di Florina e di Kastoria. Questa direzione risulta la più redditizia in quanto è più aderente all'azione tedesca verso Salonicco e ha influenza risolutiva su tutto il settore meridionale, attraverso la strada di arroccamento Ersekë - Kalibaki, mentre ciò non si verificherebbe nei riguardi del settore settentrionale, qualora si prescegliesse come direzione di attacco quella dell'Epiro.

Il Maresciallo Keitel concorda pienamente.

Oltre Florina non sarebbe possibile proseguire senza un concorso di automezzi: già occorrono, infatti, ripieghi logistici per spingere a Florina poco più di dieci divisioni.

Per ulteriori sviluppi delle operazioni necessiterebbe perciò, preventivamente risolvere il problema logistico, sfruttando all'uopo la stazione di Florina, cui dovrebbero far capo trasporti da effettuare attraverso la Jugoslavia. Il Maresciallo Keitel trova che questa soluzione non appare possibile e si dimostra dubbioso circa la possibilità di rifornimenti per noi da Salonicco, una volta conquistata dai Tedeschi.

La nostra preparazione per l'offensiva richiederebbe oltre due mesi: però, essa verrà fatta per gradi, per modo di avere la possibilità di marciare prima, non per dare battaglia ma per sfruttare il tracollo che potrebbe verificarsi in Grecia anche prima dell'effettiva entrata in azione dei Tedeschi.

Il generale Jodl fa presente che in relazione all'azione su Salonicco (a fine marzo potrà essere ultimato il gittamento dei ponti sul Danubio) il Comando tedesco aveva pensato di inviare in Albania più di una divisione e precisamente un "Corpo da montagna" su 2 divisioni da montagna, ciascuna su due reggimenti e quattro gruppi artiglieria: 1ª e 4ª, la 1ª una delle migliori, costituita da elementi bavaresi e la 4ª, di nuova costituzione ma con reggimenti di vecchie costituzioni. Con le truppe di corpo d'armata (artiglieria, carri armati, contraerei) si sarebbe raggiunta la forma complessiva di 36.000 uomini, 9.200 muli, 4.000 veicoli (di cui 2.000 automezzi). Treni occorrenti per il trasporto: 300. Sarebbero stati messi a disposizione nove piroscafi tedeschi. Durata del trasporto: 33 giorni.

La 1<sup>a</sup> Divisione sarebbe pronta subito.

Il trasporto dovrebbe essere iniziato a fine febbraio per averlo ultimate a fine marzo.

Il generale Jodl chiede se tale trasporto potrebbe effettuarsi senza impedire il normale rifornimento dell'Albania.

Il generale Guzzoni risponde che la quantità di truppe indicata è troppo forte; che sarebbe molto utile poterne disporre, ma che non si potrebbe assorbirla se non rinunciando a completare e rifornire le nostre divisioni in Albania. Bisognerebbe, quindi, limitarsi ad inviare in Albania una sola divisione da montagna e con servizi ridotti.

Verso metà febbraio potrebbe avere inizio il trasporto.

Il generale Jodl fa presente che occorre, sull'argomento, una nuova decisione del Führer.

Africa Settentrionale - In Cirenaica è imminente l'attacco a Tobruch, presidiata da una divisione rinforzata. Il Maresciallo Graziani ha deciso di attuare l'estrema difesa della Cirenaica sulla linea Dema - Berta - El Mechili dove è schierata una divisione rinforzata da una brigata corazzata, in via di costituzione all'ala sud, e da unità di artiglieria, di mitraglieri, di armi anticarro e di accompagnamento tratte dalle divisioni di Tripoli. Successive difese sono organizzate a Bengasi ed Agedabia. Anche Giarabub resiste bravamente a forze superiori inglesi.

Sono, inoltre, già in atto trasporti per rimettere in efficienza le 3 divisioni rimaste a presidiare il campo trincerato di Tripoli e per l'invio colà della Divisione corazzata «Ariete» (munita però di carri leggeri) e della Divisione motorizzata «Trento».

Il trasporto per l'unità tedesca prevista per la Libia sarebbe opportunamente inserito tra quello della Divisione «Ariete» e quello della Divisione «Trento».

Il generale Jodl precisa che l'unità tedesca è una divisione leggera "5<sup>a</sup> leichte Division" agli ordini del generale Funck, già in Libia, per le ricognizioni. Si tratta di una speciale unità creata apposta per combattere i carri armati: 9.300 uomini, 2.000 autoveicoli, 111 pezzi anticarro.

Per il trasporto occorrono 240 treni e saranno disponibili 12 piroscafi tedeschi che si prevede possano partire quattro al giorno. Il trasporto durerà approssimativamente 45 giorni.

L'unità sarà pronta a imbarcarsi dal 15 febbraio in poi.

La composizione della divisione è la seguente:

- Comando divisione
- Gruppo esplorante (due compagnie autoblinde, una compagnia motociclisti, una compagnia armi pesanti).
- Tre gruppi cacciatori di carri ciascuno su tre compagnie, di 9 12 pezzi anticarro (da 50 o da 37 mm.) ciascuna. (In totale 30 carri armati mod. 3 con carrelli adatti per trasporto in terreni sabbiosi).
- Due battaglioni mitraglieri motorizzati, con adatte armi anticarro, con

una compagnia pionieri per battaglione, tutti su mezzi di trasporto corazzato;

- Un gruppo misto controaereo (pezzi da 88 e da 37);
- Quindici colonne di rifornimento.

Il generale Jodl afferma che tale unità potrà essere ulteriormente modificata ed anche ampliata a seconda di quanto eventualmente proporrà il generale Funck di ritorno dalle ricognizioni in Libia. Egli rappresenta il desiderio del Führer che la divisione leggera venga subito portata al fuoco in Libia, là dove il Maresciallo Graziani riterrà più opportuno. Inoltre prega che la stampa non parli del movimento di questa divisione specialmente mentre sono in corso i trasporti.

Il generale Guzzoni illustra, infine, la situazione della nostra Aeronautica in Libia per le grandi perdite subite in Cirenaica, e segnala l'opportunità di dislocare altre forze aeree tedesche in Libia, soggiungendo che si è stati contrari a spostare colà forze aeree tedesche dalla Sicilia, perché in tal modo queste avrebbero ritardato l'inizio delle loro azioni, la cui necessità era urgente specie nel canale di Sicilia dove, infatti, hanno avuto occasione di operare brillantemente.

Da parte tedesca si fa presente che è prevista l'azione di aerei tedeschi dalla Libia previo approntamento di campi intermedi che il generale Guzzoni assicura già in corso di attuazione.

Africa Orientale Italiana - Nonostante la superiorità nell'insieme delle nostre forze terrestri (330.000 uomini circa) su quelle avversarie (circa 230.000 uomini), la situazione nell'Impero è grave sia perchè le nostre forze sono schierate difensivamente su fronti immensi, senza possibilità di rapidi spostamenti per difetto di automezzi, sia perchè il nemico dispone di un'assoluta preponderanza di carri armati e di aviazione.

In previsione di questa offensiva che muoverebbe dal Sudan su Massaua e Gondar, e dal Kenya verso la Somalia con probabili sbarchi nella Somalia ex britannica, a Gibuti e anche sulla costa eritrea, il Viceré ha predisposto l'occupazione di posizioni più arretrate rispetto a quelle di confine, ma meglio adatte, per natura di terreno, a contrastare l'azione di forze corazzate.

Data la situazione dei collegamenti con l'Impero, basati sull'invio giornaliero, di un aereo, non è ormai più possibile influire sulle operazioni laggiù se non in misura minima.

Dodecaneso - Le isole del Dodecaneso sono bene apprestate a difesa e attendono l'attacco nemico che sembra in preparazione.

La loro importanza aumenterà appena la prevista azione tedesca si

delineerà in Tracia.

Se la capacità degli apprestamenti e la possibilità dei rifornimenti lo consentissero l'invio di *Stukas* tedeschi colà riuscirebbe assai utile per battere specialmente i convogli inglesi in movimento tra l'Egitto e la Grecia.

Francia - L'attacco di forze degaulliste nel sud della Tripolitania non ha sorpreso ed è stato contenuto dai nostri presidî. Saranno fatte nuove concessioni alla Francia nel sud algerino per poter fronteggiare le minacce di De Gaulle. E saranno fatte sopratutto perché non si avrebbe la possibilità di impedire trasgressioni in materia.

Ma per la Corsica non si intende di fare alcuna delle concessioni richieste.

Il Maresciallo Keitel si associa pienamente a questo punto di vista.

In merito all'eventuale occupazione della Francia tuttora non occupata, non sarebbe possibile all'Italia occupare tutta la zona che è sotto il suo controllo fino al Rodano.

In ogni caso però occuperebbe quei territori che rientrano nelle sue rivendicazioni.

Il Maresciallo Keitel trova perfettamente giusta tale assersione.

Circa le questioni del controllo delle comunicazioni francesi e della libertà delle comunicazioni della nostra Commissione d'Armistizio con le Delegazioni nei territori francesi, il Maresciallo Keitel, si esprime decisamente favorevole: le due Commissioni di Armistizio, d'accordo, esigeranno dalla Francia la piena osservanza di quanto stabilisce la Convenzione d'Armistizio in questo campo.

Munizioni - In fatto di munizioni la situazione italiana è assai difficile specie per i pezzi contraerei, pei cannoni da 37 e da 20, e per le bombe a mano. Il generale Jodl fa presente che la questione deve essere segnalata al generale von Thomas a Berlino. La richiesta è, quindi, consegnata al generale Marras perché provveda a segnalarla a von Thomas.

## Berchtesgaden, 20/1/1941 XIX

#### ESPOSIZIONE DEL FÜHRER SULLA SITUAZIONE POLITICO-MILITARE

## 1) SCHIERAMENTO FORZE TEDESCHE NEI BALCANI

Oltre alle forze destinate contro la Grecia si dovrà mettere un forte nucleo a disposizione dei Bulgari per dare loro la sicurezza contro la Turchia. Un altro gruppo dovrà dare tranquillità ai Romeni.

Per l'avanzata in Tracia sono previste notevoli difficoltà per la scarsezza delle comunicazioni e per la presenza di terreni paludosi. Nel corso del mese di marzo si prevede di avere sufficienti forze per dare protezione verso la Turchia ed attaccare la Grecia. Difficile si presenta il passaggio del Danubio, che ora è gelato e su cui la costruzione di ponti richiede tre settimane. Con il passaggio del Danubio è da prevedere l'entrata in azione dell'aviazione inglese sui punti di passaggio e sui pozzi petroliferi rumeni: la Germania dovrà quindi schierare molte artiglierie contraeree e molta aviazione, perché i Romeni sono molto deboli in questo campo. La difesa contraerea dei pozzi petroliferi costituisce il compito più preoccupante.

## 2) ALBANIA

La presenza di una unità tedesca che non venga subito impiegata, mentre gli Italiani combattono, sarebbe poco gradita.

D'altra parte la presenza di una unità tedesca in Albania autorizzerebbe gli Inglesi ad attaccare subito i pozzi petroliferi romeni. Perciò, in considerazione anche delle gravi difficoltà di trasporto che esistono tra l'Italia e l'Albania, appare opportuno tenere le forze approntate salvo mandarle in caso di bisogno.

Sembra molto difficile riuscire ad allontanare completamente gli Inglesi dalla Grecia, essendosi essi installati a Creta, dove possono avere delle buone basi aeree e la pratica dimostra che la distruzione totale degli aeroporti è impossibile.

Vi è poi da considerare la possibilità che hanno gli Inglesi di utilizzare gli apparecchi americani di grande autonomia (sui 4.000 km). Dobbiamo così contare per fine marzo su di una azione inglese di alleggerimento contro la zona di Ploesti.

Il Führer non ritiene attendibile la notizia di un progettato sbarco di importanti forze inglesi a Salonicco. Esso rischierebbe di cadere in bocca ai Tedeschi. Inoltre occorrerebbe all'Inghilterra un rilevante numero di navi da trasporto ed il trasporto dovrebbe affrontare la offesa delle forze aeree dell'Egeo.

A questo riguardo il Führer si sofferma ad esaminare le possibilità che potrebbero avere unità da bombardamento tedesche in Egeo con caccia italiana.

## 3) Russia

È da premettere che una serie minaccia russa sarebbe assai poco desiderabile. È vero che con le forze tedesche schierate a nord sarebbe possibile effettuare una forte azione di alleggerimento, ma gravi sarebbero le difficoltà per mantenere un grande esercito alla frontiera orientale, data la scarsità delle comunicazioni.

Con la Russia i rapporti sono stati regolati sulla base dei trattati, però la miglior garanzia è data dalla presenza delle nostre truppe; Stalin è intelligente e prudente, ma il pericolo sta nel fatto che i Russi considerano i trattati unilateralmente. Perciò occorre essere prudentissimi: si spiega così come noi destiniamo grandi forze a quel lato.

Se non vi fosse il fattore russo tutți i problemi sarebbero facilmente risolvibili in Europa. Il pericolo maggiore di un intervento russo starebbe sopratutto nelle possibilità dell'aviazione russa.

## 4) Turchia

Il Führer non crede che la Turchia possa attaccare anche perché è pronta solo in parte. Inoltre essa sa che dopo 24 ore dalla entrata in guerra Costantinopoli sarebbe distrutta dal bombardamento tedesco. Il pericolo maggiore è quello che essa metta delle basi a disposizione dell'Esercito inglese. Ma tutto è legato agli sviluppi delle azioni in occidente.

# 5) Inghilterra

Premessa indispensabile per l'attacco all'Inghilterra è la conquista della superiorità aerea. Bisogna considerare anche che questa azione contro l'Inghilterra qualora non riuscisse non si potrebbe ritentare. Perciò bisogna attendere che si verifichino tutte le condizioni indispensabili per il successo. Tra queste importantissima è quella di un minimo periodo di bel tempo (almeno cinque giorni). Nello scorso anno non si sono avuti mai tre giorni di tempo favorevole. Grande sarà anche l'apporto delle potenti batterie tedesche schierate sulle coste occidentali. La Germania inoltre ha la possibilità di attacchi concentrici su basi molto più vicine di quelle che aveva nella passata guerra.

Tuttavia l'impresa è ardua: gli Inglesi si batteranno molto bene dato che la posta della lotta è immensa.

La Germania si preoccupa anche di proteggere le coste atlantiche, data la presenza in corrispondenza di esse di basi aeree e di punti di appoggio per sommergibili. Particolarmente si preoccupa del Portogallo, esposto all'insidia inglese.

È importante chiudere il Canale di Sicilia. Peccato che non appaia possibile per ora eliminare Gibilterra. Se si riuscisse a smuovere la Spagna, ed in questo il Führer chiede l'appoggio del Duce, Gibilterra sarebbe sicuramente conquistata in pochissimo tempo.

Il complesso della operazione richiederebbe tuttavia tempo in quanto che, pure avendo le forze a portata nel sud della Francia, bisogna tener conto del ritardo che deriva ai trasporti per la diversità di scartamento della rete ferroviaria spagnola. È stato calcolato che per tale trasporto occorrono una ventina di giorni.

L'ideale sarebbe che questa operazione potesse essere fatta in gennaio-febbraio: essa porterebbe un alleggerimento dovunque e permetterebbe di economizzare 60-80 divisioni. Anche la situazione in Francia migliorerebbe a nostro vantaggio.

Il Führer non crede che vi sia pericolo di un diretto intervento dell'America. Comunque questo non potrebbe modificare sostanzialmente la situazione che si delinea a noi favorevole, nei riguardi dell'Inghilterra, per la vicinanza delle basi, che ci consente, ad esempio, di rovesciare su Londra, in un solo attacco aereo, 600 tonnellate di bombe e 600.000 bombe incendiarie. Agli Inglesi fare tutto ciò contro di noi non è possibile.

È di somma importanza intensificare l'azione contro il naviglio inglese sia da guerra sia commerciale e sopratutto contro quest'ultimo perchè si realizza così un doppio vantaggio: di paralizzare le loro operazioni e di togliere loro disponibilità di tonnellaggio. Si può infatti rinunziare a tutto ma non al pane ed alla carne. Ad ogni modo la decisione della guerra non può venire se non ci si impadronisce delle isole britanniche.

## Francia

Nei riguardi della Francia non si vede possibile in questo momento che esercitare una minaccia sul Governo francese, ricorrendo anche alla stampa di Parigi e sfruttando anche la concorrenza che esiste tra le varie tendenze: quelle del Governo di Vichy, quelle di Weygand e quelle di De Gaulle.

## 7) Romania

Nei riguardi della Romania il Führer afferma la sua fiducia nel generale Antonescu, per quanto riconosca che la sua opera si svolga in mezzo a gravi difficoltà.

#### 8) AFRICA SETTENTRIONALE ITALIANA

L'unità speciale che si sta approntando per la Libia viene costituita tenendo presente che l'azione anticarro è essenzialmente un problema psicologico. L'esperienza della lotta in Francia ha dimostrato come delle unità anticarro bene addestrate possano distruggere molti carri anche se potenti come quelli francesi, che sono stati immobilizzati, facendo fuoco sui cingoli.

Il Führer ritiene che questa unità speciale sarà assai più utile in Libia di vere e proprie grandi unità corazzate, le quali in ogni caso per la loro pesante composizione non avrebbero potuto giungere che troppo tardi. Invece questa unità di sbarramento, con elementi particolarmente addestrati al tiro contro i carri (addestramento che richiede 4 a 6 mesi di tempo) può rendere preziosi servizi.

Essa dovrà essere subito impegnata, perché i Tedeschi non vogliono che si dica di essi quello che si diceva degli Inglesi in Francia: che combattevano sino all'ultimo francese. Non dovrà essere impiegata nella difensiva, ma deve avere il compito di attaccare i carri armati nemici. Lo stesso nome di "panzerjager" (cacciatori di carri) dice quale è il compito di queste speciali truppe.

Le mine hanno anche un grandissimo valore contro i carri: esse sono state molto adoperate alla fronte occidentale ed hanno dato risultati precisi, specie là dove si intendeva garantire la sicurezza di punti delicati. Il collocamento delle mine richiede anche poco tempo: in quattro giorni alla fronte occidentale sono state collocate 60.000 mine. Il toglierle è opera quanto mai difficile e richiede dei veri eroi.

Il Führer chiede se non sia possibile portare a Tobruch mine con un piccolo piroscafo o sommergibile. Il Maresciallo Keitel si dichiara disposto a metterne a disposizione, qualora occorrano, dietro semplice richiesta telegrafica.

Il Führer insiste sulla importanza della fronte Derna-El Mechili, che deve essere tenuta ad ogni costo.

Anche nei riguardi della questione di Gibilterra e della Francia ha molta importanza mantenere le posizioni italiane in Libia, che potrebbero costituire basi per eventuali azioni verso ovest.

#### DOCUMENTO N. 48

## ALLEGATO 1399 AL DIARIO STORICO

Gandin, Capo dell'Ufficio del Capo di Stato Maggiore Generale, a Stato Maggiore Regio Esercito - Ufficio del Sottocapo

Prot. n. 5955 op.

30 gennaio 1941

Oggetto: Paracadutisti.

Si trasmette l'unita relazione del colonnello Bettica con preghiera di esame e fornire elementi di giudizio per l'Eccellenza il Sottocapo di Stato Maggiore Generale.

RELAZIONE PRESENTATA DAL TENENTE COLONNELLO BETTICA

Si è fatta una breve sintesi:

- della lettera che accompagna la relazione;
- del fascicolo relativo all'attività ed ai mezzi della Scuola paracadutisti;
- del programma per la realizzazione della nuova scuola progettata dal tenente colonnello Bettica.

In sostanza il tenente colonnello Bettica propone la creazione di un nuovo organismo che, anche senza numeri, appare piuttosto poderoso, e del quale egli dovrebbe essere il naturale comandante.

Mette in primo piano anche la figura di certo Giorgio Bettica — probabilmente il figlio — giovane di venti anni e che praticamente, dovrebbe sostituire il Bettica, durante le sue assenze, nella direzione degli studi e delle esperienze.

Il tenente colonnello Bettica giunge a tale soluzione dopo una critica, talvolta aspra e non sempre disciplinata di quanto ora esiste.

Chiede, anzi quasi la mette come condizione, la più illimitata libertà di azione.

Interessanti le realizzazioni che si propone di raggiungere entro aprile.

# Lettera che accompagna la relazione del Tenente Colonnello Bettica

- Afferma che il suo programma è quanto di meglio si possa desiderare, e ritiene che senza l'intervento del Duce, non si concluderà nulla, perchè:
- mentre i generali sono ben disposti, i capi ufficio studiano già come sabotare ogni cosa, agitando lo spauracchio della responsabilità, davanti agli occhi dei superiori;
- tali elementi cercheranno di interrompere il suo lavoro provocandone il rientro al Corpo d'Armata;
  - la burocrazia intralcia e ritarda;
- non mancheranno critiche e lotte al programma allo scopo di farlo mettere allo studio e cioè agli atti.
  - 2) Espone le impressioni riportate dalla sua visita a Civitavecchia:
- Scuola centrale del genio: assenza di vita, di spirito, di iniziativa, ozio continuo senza riposo.
- Scuola guastatori: pena si usano gli stessi tubi che egli fece nel 1915.
- 3) Attacca i centri di studi, che definisce organi burocratici insediati in capaci e comodi uffici, creati in località adatte agli interessi di quelli che vi sono preposti. Afferma che le creazioni fatte da tali centri, per l'esclusiva loro teoricità, sono crollate al primo fuoco.

Cita la spezzoniera per aereoplani: la precedente lanciava duecento spezzoni da 35 m/m ciascuno dei quali faceva 150 scheggie mortali che lanciava in un raggio di 150 metri. Le attuali ne lanciano solamente 34 da 70 m/m che danno effetti dieci volte minori. Soggiunge sarcasticamente "... non importa, ma la spesa è dieci volte maggiore".

In sostanza la lettera è tutta una critica, di dubbio effetto costruttivo, certamente indisciplinata. Egli conclude accarezzando il pensiero della necessità di ricostruire su basi nuove le Forze Armate.

# ATTIVITÀ E LAVORO PRESSO LA SCUOLA PARACADUTISTI

Nell'esame di quanto viene praticato presso la Scuola paracadutisti, il tenente colonnello Bettica osserva:

- Ambiente: campo non adatto (se piove diventa impraticabile per settimane e mesi).
- Personale: male alloggiato. La massa è lontana con conseguente dispendio di tempo e di mezzi.
- 3) Morale: più che depresso. Egli dice che si è formato uno stato d'animo che è l'opposto di quello che dovrebbero avere coloro destinati a fare di ogni loro atto un atto di ardimento. Ritiene che abbia contribuito, in modo preminente, a costituire tale stato d'animo l'ambiente che nega qualunque possibilità di distrazione.
  - 4) Materiali: non li ritiene adatti e sufficienti.
  - 5) Armamento: stessa considerazione che per i materiali.
  - 6) Equipaggiamento: rudimentale e scomodo.
- 7) Regolamentazione nostra e straniera: rispecchia più la teoria che il frutto dell'esperienza.
- 8) Addestramento tecnico: propone altri esercizi per riprodurre, anche in fase di istruzione, velocità identiche a quelle che si verificano al momento del lancio dagli aerei.
- 9) Addestramento tattico: anche in questo campo solleva notevoli eccezioni e ritiene che con i mezzi dei quali dispongono gli eserciti moderni sia necessario orientarsi più che all'azione di sorpresa a vera e propria azione aereotattica eseguita da forti unità della quale i paracadutisti possono rappresentare l'avanguardia.
- 10) Lavori ed esperienze per difese manovrate: giudica i laboratori insufficienti e per quanto i risultati delle esperienze compiute appaia soddisfacente prospetta la necessità di orientarsi a realizzare:
  - riduzione complessità e dimensioni del paracadute;
  - possibilità di scivolare e dirigersi nell'aria;
- frenare la velocità di caduta a spese della forza viva acquistata nella discesa mediante una risalitina.

Per definire le possibilità pratiche dei modelli inanimati esperimentati propone la costruzione di speciale teleferica lungo la quale lanciare uomini dotati di necessaria velatura.

PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE CELERE IN CAMPO PRATICO DELLE DISCESE MA-NOVRATE

Concreta le direttive di impiego dei paracadutisti nella formula "para-

cadutisti, avanguardia di unità aerotattiche ..." e propone la costituzione di una organizzazione dotata delle necessarie facoltà esecutive in tutti i campi e cioè: esperienze, lavori, armamento, equipaggiamento, impiego.

Tale organismo — che secondo il Bettica — per essere pratico e adatto dovrebbe essere come quello dei comandi genio, e dovrebbe essere costituito come appresso:

Comando genio paracadutisti, alle dirette dipendenze del Comando Supremo su:

- 1 comando con uno S.M. il collegamento con lo S.M.R.E., per la definizione delle questioni di impiego, addestramento e per il servizio informazioni;
  - un ufficio tecnico areonautico per il collegamento con il Comando Superiore areonautico, con la Direzione Superiore Studi ed Esperienze di Guidonia e per la definzione di tutte le questioni relative alla utilizzazione degli aerei;
- 1 reparto studi;
- 1 reparto esperienze;
- 1 reparto armamento;
- 1 reparto servizi logistici ed amministrativi;
- 1 reparto servizi tecnici.

Carattere preminente del comando: "esecuzione rapidissima di ogni specie di lavoro, il che implica grande libertà di azione controllata e sanzionata in secondo tempo dall'amministrazione ed una totale responsabilità".

SEDE: Aviano o Venaria Reale.

Per la rapida realizzazione del programma il Ten. Col. Bettica chiede:

- $1^{\circ}$  Conferimento ufficiale dell'ordine di costituire il Comando genio paracadutisti.
- $2^{\rm o}$  rapida ricognizione delle zone che saranno indicate per la definitiva organizzazione dei paracadutisti.
- 3° sistemazione provvisoria di imbastitura ricorrendo a officine mobili del genio artieri ed a mezzi di fortuna (offre in dono il materiale del centro studi);
- $4^{\rm o}$  costituzione immediata di un reparto autonomo, con personale scelto fra i paracadutisti;

- $5^{\rm o}$  continuazione studi ed esperienze in corso. Poichè per l'organizzazione il Ten. Col. Bettica dovrà viaggiare (assenza di 60 giorni) propone di dare la direzione di tali studi a Giorgio Bettica: 20 anni di età è il solo al corrente delle discese manovrate sta compiendo il 2° anno di politecnico e potrebbe abbandonare gli studi per tale periodo.
- 6° Non essendo possibile volare sul campo di Tarquinia, ottenere da Guidonia la facoltà di eseguire i lanci per modelli di discese manovrate e tutti i lavori necessari.

Con l'attuazione di tali provvedimenti, il tenente colonnello Bettica, assicura entro il mese di aprile i seguenti risultati:

- a) perfezionamento al paracadute tipo tedesco con sicurezza di apertura esperimentata al millesimo;
- b) completamento addestramento dei tre attuali btg. con paracadute tedesco;
- c) costruzione della teleferica per addestramento paracadutisti ed inizio dell'allenamento fisiologico;
- d) realizzazione di lanciaspezzoni di peso non superiore a 10 kg con velocità di tiro di almeno 16 colpi al minuto, con gittata da 150 a 250 metri con spezzoni da 35 m/m armato di spoletta universale, capace di produrre 150 schegge micidiali entro un raggio di 100 metri e di distruggere reticolati anche profondi;
- e) realizzare un reticolato invisibile, ultraleggero, posabile rapidissimamente dai paracadutisti;
- f) realizzare bombe a mano speciali per paracadutisti minatori e guastatori con accensione a frizione assolutamente sicura;
  - g) realizzazione di coni accecanti;
  - h) realizzazione di artifizi ultrasonori debilitanti;
- i) realizzazione di nubi di gas acri che possono essere ritenuti asfissianti dal nemico;
  - I) realizzazione di artifizi simulanti grande volume di fuoco;
- m) realizzazione dei materiali insidiosi che saranno ordinati dall'Alto Comando;
- n) studio avanzato di tutte le questioni relative alla creazione di unità areotattiche complete.

Tarquinia 22 gennaio 1941

# ATTIVITÀ E LAVORI PRESSO LA SCUOLA PARACADUTISTI (Relazione del tenente colonnello Alberto Bettica)

Ambiente. L'Aeroporto n. 40 è il nucleo fondamentale della Scuola, nel quale risiede il Comando ed operano gli organi direttivi ed i servizi.

L'aeroporto è costituito da un ristretto campo di aviazione di fortuna adattato alla meglio alle esigenze della Scuola. E posto quasi al livello del mare ed è pantanoso; se piove, il campo rimane impraticabile per settimane e mesi interi ed allora non è possibile volare nè fare istruzioni di lancio con paracadute.

L'aeroporto è costantemente battuto dai venti i quali hanno sempre notevole velocità tale da ostacolare l'impiego del paracadute o da renderlo pericoloso al momento dell'atterramento.

Tutti sono d'accordo nel ritenere che l'aeroporto non è adatto per una Scuola paracadutisti ed io personalmente ho potuto constatare che dal 31 dicembre ad oggi non v'é stata che una giornata quasi senza vento.

Personale. Il personale della Scuola è costituito dal Comando, dai servizi, dal reparto di volo e dai battaglioni paracadutisti. Eccezione fatta per il personale di volo e per alcuni servizi, che sono accansermati all'Aeroporto, il rimanente personale alloggia lontano in accantonamenti presso la stazione ferroviaria, a Tarquinia, a Civitavecchia.

Questa situazione impone un continuo viaggiare di uomini e di automezzi che si risolve in grave dispendio e perdita di tempo.

Le condizioni degli accantonamenti sono molto infelici, non adatte a reparti paracadutisti e cioé a truppe destinate agli ardimenti estremi.

Morale. I reparti paracadutisti, gli istruttori, i comandanti hanno una mentalità speciale dipendente dalle difficili condizioni ambiente e dalla lotta continua fra le esigenze tecniche di addestramento e le possibilità pratiche, grandemente inferiori al minimo logicamente indispensabile. La dolorosa esperienza delle prove di lancio compiute, ed il ricordo degli accidenti avvenuti influisce notevolmente su questa mentalità.

Tutti sanno ormai *che al paracadute non ci si può abituare*, e che il lancio si affronta con animo progressivamente decrescente fino all'impossibilità morale di eseguirlo; gli istruttori, quando lanciando i loro allievi dagli aerei sono soggetti a una tensione nervosa fortissima e deprimente che

li rende partecipi delle vicende degli allievi che scendono verso terra.

A questi moti dell'animo, a quel senso di fatalità di uomini votati alla morte si contrappone la prigionia morale data dall'orgoglio di essere paracadutisti, senso del dovere che occorre esercitare in condizioni che possono superare le forze umane, dal lauto trattamento economico costituente la contropartita di un impiego supremamente incerto.

Il personale, chiuso nel ristrettissimo ambiente di Tarquinia e degli accantonamenti, continuamente a contatto con gli stessi individui, senza quasi possibilità di distrazioni, finisce di subire l'ossessione di questa situazione, ed è generalmente posseduto da un'idea fissa. La mensa ufficiali non è gioviale come tutte le mense militari, è pesante e sorda. Su di essa incombe l'infrenabile incubo del paracadute.

MATERIALE. Il materiale di lancio è costituito dal paracadute *Salvator D.* 39 e dal paracadute tedesco, ancora in prova. Col paracadute *Salvator* si sono verificati vari incidenti mortali, con quello tedesco non si è ancora potuto eliminare l'inconveniente dello strappo della fune di vincolo. Per conseguenza i battaglioni che avrebbero dovuto permanere presso la Scuola solo tre o quattro mesi, non possono andarsene perché non hanno potuto ancora completare il loro addestramento.

Data questa situazione, è logico che i paracadutisti non dimostrino eccessiva fiducia nel materiale, tanto più perché il ricordo delle disgrazie avvenute è troppo recente.

Si dice che il numero dei casi mortali è appena dell'1%, ma questa cifra non rappresenta la vera situazione perché riferita ad un numero troppo limitato di lanci.

Il 31 dicembre scorso, ho assistito a numerosi lanci di sagome con paracadute tipo tedesco, ed ho provata la precisa impressione che il lancio con paracadute dagli aerei è un non senso tecnico e fisiologico. L'individuo, animato da una forza di inerzia valutabile in almeno 10.000 kgm/s. è investito dal violento vento relativo dell'aereo, possiede un potenziale di quota almeno equivalente all'inerzia, ed è soggetto all'accelerazione di gravità. La resistenza dell'aria che lo investe, non può essere (come le altre forze) applicata al baricentro del corpo, per conseguenza questo è soggetto a coppie rotanti che possono costringerlo a rotolare e ad impigliarsi nel paracadute che sta svolgendosi. È impossibile dominare queste forze, la coscienza di questa impossibilità è istintiva ed in unione con l'insopprimibile istinto di conservazione, determina lo stato d'animo già detto.

Se il paracadute si apre, la discesa avviene in balia del vento e le possibilità di difesa sono minime, al momento di toccare il suolo, occorre fare i conti con le asperità, con i sassi ed altri ostacoli ed infine con le raffiche di vento le quali possono risultare tanto pericolose quanto il lancio stesso. Basta vedere da vicino una sola volta l'impressionante sviluppo del tessuto, delle funi e dei congegni del paracadute per comprendere di colpo che oggi si può e si deve tendere senza riposo a sistemi più perfetti e rispondenti allo scopo.

Armamento. Il paracadutista è dotato di pistola e di comuni bombe a mano; ogni quattro paracadutisti viene lanciato un aerorifornitore, che porta moschetti, attrezzi, munizioni e viveri per i quattro.

Poiché il lancio avviene a intervallo teorico di mezzo secondo fra uomo e uomo, da aerei che hanno perlomeno una velocità di 50 m/s., se vi fosse calma assoluta di vento, i paracadutisti dovrebbero cadere a circa 25 m di distanza uno dall'altro dopo una ventina di secondi se il lancio avvenisse dalla quota minima di cento metri.

Oggi non è logicamente possibile sperare nell'arrivo di sorpresa a terra dei paracadutisti, per conseguenza occorre prevedere che essi si trovino subito in presenza della reazione nemica, e in questo caso, pochi uomini sparpagliati a distanze di ventine di metri debbono avere mezzi di fuoco assai più potenti della pistola e della mite bomba *Breda*.

Questa è l'impressione generale dei paracadutisti i quali vorrebbero essere ascoltati in materia perché se ad essi si chiedono i massimi ardimenti, è giusto che ad essi spetti di scegliere i mezzi più idonei allo scopo.

In generale, mezzi di fuoco, mezzi tecnici, materiali etc., non possono essere quelli normalmente adoperati dalle altre truppe dell'Esercito, occorrono mezzi speciali leggerissimi, poco voluminosi, efficientissimi, studiati in ordine alle esigenze manifestate e con la collaborazione dei paracadutisti.

EQUIPAGGIAMENTO. Il paracadutista porta un elmetto speciale, assicurato al capo con cinghioli che non sono mai bene addattati. Egli indossa una tuta grigia sulla quale viene fissato a zaino il paracadute mediante spallacci, bretelle e gambiere. Complessivamente ho ricavato l'impressione che anche l'equipaggiamento meriti di essere profondamente studiato e perfezionato in ogni minuzia. Oggi appare ancora grossolano, superficiale, primitivo.

Ad esempio, nulla vieta che i cinghioli dell'elmetto possano aderire perfettamente al capo, che le tute debbano essere fatte su misura, che spallacci e gambiere del paracadutista siano sostituite da un sistema capace di distribuire le formidabili sollecitazioni impresse al corpo dalle forze di cui si disse sopra superfici più vaste.

#### REGOLAMENTI ED ISTRUZIONI

Presso la Scuola esistono le seguenti pubblicazioni:

Addestramento ed impiego dei paracadutisti, Ministero della Guerra e della Aeronautica;

Descrizione ed istruzioni sul paracadute Salvator D.39, Ministero Aeronautica;

Descrizione ed istruzioni sul paracadute Salvator D. 39, Ministero Aeronautica;

Il paracadute e il suo impiego; Organizzazione ed impiego tattico dei reparti paracadutisti, S.M.R.E. N. 3949.

Esistono poi vari fascicoli e relazioni relativi all'impiego dei paracadutisti presso gli eserciti stranieri, fra cui:

Relazione sull'impiego dei paracadutisti in Germania, S.M.R.E.;

Programma d'istruzione dei paracadutisti dell'Armata dell'Aria Francese, S.I.A.;

I paracadutisti, organizzazione, addestramento ed impiego negli eserciti tedesco, francese, sovietico, Ministero Guerra, S.I.M.;

Esercito francese: organizzazione ed impiego dei paracadutisti;

Idee tedesche sull'impiego dei paracadutisti e delle fanterie aeroportate;

Note tratte dall'"Instruction sur l'emploi tactique des Grandes Unités Aérienne"

Relazione sulla visita compiuta in Germania alla Scuola paracadutisti.

Complessivamente, tutto questo materiale non rivela concezioni particolarmente diverse dalle nostre, si tratta piuttosto di idee e di teorie che non di esperienza vissuta e poscia tradotta in norme. Anche gli stranieri, Tedeschi compresi, non rivelano una netta concezione sull'impiego dei paracadutisti

Addestramento, inteso come preparazione pratica al lancio dei paracadutisti, viene effettuato in palestre all'aperto, ove oltre ai comuni attrezzi ginnastici esistono trampolini e congegni con sagome identiche alle portiere delle fusoliere, dai quali gli uomini imbracati con le sospensioni normali del paracadute eseguono materialmente i movimenti che dovranno poi compiere al momento del lancio dall'aereo.

Nelle palestre i paracadutisti imparano a fare le capovolte ed a cadere bene e ricevono una prima impressione di caduta lanciandosi dall'alto di un muretto sopra un telo circolare mantenuto in tensione a terra da una squadra di uomini (come praticano solitamente i pompieri).

Per dare alle truppe l'abitudine a cadute da altezze notevoli si impiega la torre paracadutisti. Sulla sommità della torre, a 56 m dal suolo, un motore azionante un elica aerea dovrebbe gonfiare come in caso vero un paracadute al quale è sospeso l'individuo che deve lanciarsi. Praticamente questo esercizio non si compie perché si sono verificate disgrazie. In generale gli istruttori ritengono che la torre dovrebbe essere alta almeno il doppio.

Sulla torre vengono eseguiti (quando le condizioni meteorologiche lo consentono cioè raramente) i seguenti esercizi:

- salto sopra un telone inclinato verso terra e mantenuto in tensione da uomini. Questo esercizio, analogo a quelli dei pompieri, secondo quanto affermano gli istruttori non risponde pienamente allo scopo. Gli uomini spiccano il salto in piedi da altezze variabili fino a 9 m scendono in posizione verticale, poi, quando giungono a contatto col telone vi scivolano seduti sopra;
- paracadute frenato che è costituito da un grande cerchio metallico il quale mantiene aperto uno speciale paracadute ancorato ad un braccio di grue per mezzo di una carrucola nella quale scorre la fune che frena la discesa del paracadute. L'individuo, imbracato al paracadute con le sospensioni normali si lancia da un trampolino e scende lentamente a terra con una velocità che ho valutata in 3 m al secondo (senza controllo). Durante i pochi lanci che ho avuto modo di vedere, ho notato distintamente che malgrado la piccola velocità, il contatto col suolo avviene sempre bruscamente, assai probabilmente perchè un individuo sospeso all'imbracatura non è in condizioni di sfruttare l'elasticità del corpo. Anche questo esercizio non può dare all'allievo una impressione di caduta prossima alla realtà;
- discesa alle funi frenate: due funi sono ancorate alla sommità della torre e vengono mantenute divaricate a terra da squadre di uomini. Il paracadutista, imbracato con sospensioni comuni da paracadute, è sostenuto da un traversone munito di due moschettoni che scorrono entro le funi. Al momento del lancio, la caduta dell'allievo viene adeguatamente frenata dalla frizione esercitata dai moschettoni contro le funi. Questo è forse l'esercizio più emozionante, per quanto lontanissimo ancora dalla realtà.

Ho avuto occasione di vedere una sola volta questi esercizi durante la visita dell'Altezza Reale il Principe di Piemonte, ma ho riportata la netta impressione che è indispensabile riprodurre anche in istruzione, velocità identiche a quelle che si verificano al momento del lancio dagli aerei.

Nel fascicolo secondo (allenamento atletico per discese manovrate) a pag. 21 e seguenti, ho indicato esercizi che sarebbero forse più adatti a raggiungere lo scopo e cioé:

- tuffi eseguiti in piscine o su specchi d'acqua adatti;
- discese velocissime eseguite con gli sci e col mantello frenante Thirring;

• cadute eseguite per il tramite di una teleferica appositamente studiata e lungo una catenaria che riproduca approssimativamente la realtà.

È probabile che molti altri esercizi si possano escogitare anche utilizzando gli aerei per addestrare con sicurezza i paracadutisti alle cadute nel vuoto in condizioni fisiche e fisiologiche reali, e allora forse sarà possibile abituare l'uomo al paracadute od alle discese manovrate.

Addestramento tattico. Ho assistito a due manovre tattiche di battaglione, una per l'occupazione di ponti in prossimità di Tarquinia, l'altra per la presa di una posizione antistante al porto di Civitavecchia nel quale si suppone stiano sbarcando nostre truppe.

Le manovre perfettamente studiate e congegnate si svolsero bene, ma per poter addestrare le truppe si è dovuta ammettere una situazione che all'atto pratico non avrebbe potuto verificarsi. Infatti oggi non è più possibile accettare situazioni di sorpresa perché tutte le truppe ed organizzazioni nazionali sanno come comportarsi di fronte ad azioni di sorpresa di paracadutisti. Occorre prevedere non azioni compiute da pochi paracadutisti ma vere operazioni aerotattiche eseguite da forti unità di cui i paracadutisti possono rappresentare l'avanguardia.

Queste unità aerotattiche rappresenteranno allora quanto di meglio si possa conseguire con la motorizzazione e cioé l'alta velocità e l'indipendenza dalla topografia del terreno.

Le operazioni esclusivamente aeree non possono essere fini a se stesse né conseguire la conquista di obbiettivi tattici dall'occupazione materiale dai quali dipenda la vittoria.

#### LAVORI ED ESPERIENZE PER LE DISCESE MANOVRATE

Nell'ambiente che ho brevemente descritto, ho trovato ottima accoglienza ed ogni possibile assistenza.

Disgraziamente i laboratori di cui dispone l'aeroporto sono minuscoli, cosicchè si è costretti a lavorare fra avieri e specialisti, quasi a contatto di gomiti, in condizioni non facili. A Tarquinia non è possibile trovare le materie prime occorrenti che spesso non si trovano a Civitavecchia e neppure a Roma.

I risultati ottenuti finora con le esperienze, sono descritti nelle singole relazioni, e sono indubbiamente positivi, tanto da consigliare l'intensificazione dei lavori.

L'aumento delle quote di lancio, l'incremento del carico dei modelli, le esperienze dagli aerei, e cioé il complesso delle prove che ancora rimangono da eseguire potranno rivelare nuovi dati, ma il comportamento dei modelli risulterà sostanzialmente identico e cioé:

modello avente proporzioni medie identiche a quelle del corpo umano, dotato di velatura adattata al corpo stesso, mantenuta in tensione dagli arti, cade stabilmente, conservando un assetto prossimo all'orrizontale e con velocità molto rallentata.

Questo effetto può essere utilizzato per perfezionare l'attuale equipaggiamento dei paracadutisti in uno dei seguenti modi:

- per ridurre la complessità e le dimensioni del paracadute;
- per scivolare e dirigersi nell'aria;
- per frenare la velocità di caduta a spese della forza viva acquistata nella discesa mediante una risalita.

Non è possibile definire a priori le possibilità pratiche di utilizzazione dell'effetto constatato perchè i modelli inanimati non rivelano che parte delle reazioni aerodinamiche cui sono sottoposti. Il modo migliore per portare lo studio in campo pratico è quello di costruire una specie di teleferica adatta lungo la quale lanciare uomini dotati di velature con la necessaria velocità e sicurezza.

Fino ad ora ho sempre lavorato con un solo operaio, senza altro aiuto, ho progetto disegnato, scritto, dattilografato ed ho perduto nel compiere queste operazioni un tempo prezioso che avrei potuto impiegare assai più utilmente.

Per poter intensificare i lavori e per guadagnare tempo è necessario creare un reparto apposito dotato dei mezzi tecnici e dei materiali necessari. Il personale di questo reparto potrebbe essere fornito dalla Scuola stessa e provvisoriamente potrebbe servire una delle officine artieri del genio sistemata in una baracca.

Il reparto in questione potrebbe studiare e risolvere tutte indistintamente le questioni tecniche della Scuola paracadutisti in stretta collaborazione col suo personale ed alla dipendenza delle superiori autorità tecniche.

Per prima cosa è indispensabile trovare un ambiente adatto per la scuola, ove sia possibile compiere un intenso addestramento di volo e di lanci per i paracadutisti, ed ove queste truppe si trovino in condizioni morali ottime.

Occorre una zona vicina a montagne ove sia possibile eseguire un allenamento atletico con teleferiche, ed anche una zona che offra possibilità industriali per realizzare rapidamente le costruzioni che si renderanno necessarie.

Nell'ambiente adatto la Scuola paracadutisti, guadagnerà rapidamente il tempo perso, e risolverà gran parte delle questioni relative all'impiego tattico.

Aeroporto N. 40 posta militare Ae. 3

26 gennaio 1940

Eccellenza,

dopo le esperienze eseguite giovedì scorso e di cui scrissi a parte, ricevetti l'ordine di preparare un programma per l'immediata realizzazione delle discese manovrate per i paracadutisti.

Allego ora la prima copia del programma preparato che mi pare importante anche per la sorte dell'Esercito nella presente situazione.

Esprimo la mia viva gratitudine al Duce che ha voluto queste esperienze le quali non sarebbero forse mai state realizzate.

Lo schema che allego è, a parere di un ufficiale dello S.M. di questa scuola, quanto di meglio si possa desiderare, ma egli ritiene che non se ne farà nulla basandosi sul fatto che le deficenze della Scuola, pure essendo riconosciute dalle superiori autorità, non sono mai state eliminate. Egli dice che senza l'intervento del Duce la Scuola continuerà a rimanere qui e da essa non potrà uscire neppure un battaglione paracadutisti sufficientemente addestrato.

Per quanto riguarda le discese manovrate, di fronte all'indiscutibile successo delle esperienze i generali mi hanno detto che mi avrebero dato tutto quel che occorreva, ma hanno fatto i conti senza i loro capi ufficio, ed io ho visto fra i presenti, occhi squisitamente massonici che studiavano già come sabotare ogni cosa. Data la posizione attuale dei generali, basta agitare lo spauracchio delle responsabilità per fermare ogni iniziativa.

Ed ecco come andranno le cose, senza un altissimo intervento:

- $1^{\circ}$  si cercherà di interrompere i lavori facendomi tornare al mio Corpo di Armata con la scusa che sono Comandante Genio. Io obbietterò che di comandanti Genio ve ne sono molti e che invece di competenti in discese manovrate non vi sono *disgraziatamente* che io e mio figlio. L'obiezione cadrà perché giungerà l'ordine di ritornare a Cremona.
- 2° Se eviterò questo richiamo perché per ora il mio C.A. con i suoi pesanti camion non può essere impiegato, allora ogni mio passo sarà ostacolato; mentre in apparenza, avrò tutte le vie aperte, in effetti, ragioni amministrative o di protocollo varie faranno ritardare ogni decisione ed ogni possibilità d'azione.
- $3^{\rm o}$  Il programma proposto incontrerà tutte le critiche immaginabili per questioni di forma, di legislazione od altro, ed allora sarà posto allo studio il che significa, passare agli atti.

Questo esattamente avvenne nel 1915, e senza l'altissimo intervento dell'Altezza Reale il Duca d'Aosta i tubi non si sarebbero fatti. Muoia la

Patria ma si salvi la combriccola. Questa è la legge che ha portato l'Esercito al punto attuale. Nel 1915, l'A.R. il Duca intervenne per puro caso quando già io avevo ricevuto l'ordine di sospendere i tubi e di rientrare in Stato Maggiore. L'ordine fu ritirato ma io dovetti sopportare un vero calvario. Senza l'aiuto della Divina Provvidenza, sarei stato sommerso.

Lo schema che allego è stato studiato attentamente, tenendo presente quanto allora avvenne ed avendo cura di evitare le possibilità di una sorda lotta che fatalmente avverrebbe.

Un organismo tecnico, con vaste possibilità, capace di realizzare le unità aerotattiche e cioé i primi nuclei di un futuro Esercito migliore, non può essere alle dipendenze di quella gente, (responsabile già di tante colpe) deve essere posto direttamente alla dipendenza dell'Alto Comando.

Discese manovrate e conseguenti unità aerotattiche, capaci di piombare ovunque, su nemici od amici, in ordine di combattimento e pronte per entrare in azione, hanno importanza politica oltreché militare, perché al finire della guerra, quando saremo tutti a pezzi, vincitori e vinti, la sola possibilità di affermare ovunque un diritto di uti possitetis risolverà le più gravi questioni.

Un unità aerotattica è quanto di meglio si possa desiderare per assicurare l'ordine pubblico nazionale e coloniale perché possiede la massima velocità possibile e contemporaneamente l'indipendenza dalle condizioni topografiche del terreno.

Nello schema, al paragrafo m) è accennato a *materiali insidiosi*, non meglio spiegati perché trattasi di mezzi tecnici segretissimi che debbono solo essere conosciuti dal Capo e da chi li crea. Spesso neppure chi li adopera deve conoscerli. Nella passata guerra organizzai molti di tali mezzi per ordine verbale del Comando Supremo, di gran parte non conobbi mai l'impiego bellico, ma di alcuni, per esempio le cartuccie scoppianti, seppi che i risultati erano stati eccellenti.

A parte ogni altra considerazione, un mezzo tecnico a diretta disposizione dell'Alto Comando è una valvola di sicurezza che tutti i grandi capi ebbero. Alessandro Magno e Cesare, vivevano a strettissimo contatto con i loro tecnici. Emanuele Filiberto «Testa di Ferro», elaborava personalmente con i suoi specialisti i mezzi bellici destinati a sorprendere il nemico, ed assai spesso nelle sue stesse cantine manipolava polveri ed artifizi. Lo stesso Comando Supremo della passata guerra sentì il bisogno di avere i propri laboratori, e quello torpedini da me diretto, ne era un esempio.

Lunedì 27 gennaio sarò a Roma all'Ispettorato Superiore dei Servizi Tecnici e presenterò lo schema. Porterò anche personalmente la presente lettera.

#### Cose di Civitavecchia

Per ordine dell'Ispettore Generale del Genio, mi sono recato a Civitavecchia per esaminare gli impianti della Scuola Centrale del Genio e vedere se in essi era possibile costruire la teleferica per paracadutisti di cui allo schema.

Ho visto che la parola impianto era un nome pomposo rispetto alle possibilità pratiche, ed ho vista la solita *morta gora* tipica della mentalità militare che tante volte ho già dovuto descrivere. Assenza di vita, di spirito, di iniziative. Ozio continuo senza riposo.

Mi sono poi recato presso la Scuola guastatori e ne ebbi una stretta al cuore. In questa Scuola, in via di completamento, si adoperano gli stessi tubi che io feci nel giugno 1915 e cioé all'inizio, si caricano con esplosivo e si accendono le micce col sigaro o col fiammifero a vento come allora. Tutti i perfezionamenti apportati nell'altra guerra a prezzo di durissimi sacrifici e di molto sangue sparso, tutta l'esperienza allora così penosamente raccolta è andata in fumo. Nulla più è rimasto. Abbiamo ricominciato da capo e se i guastatori dovranno essere impiegati si troveranno fatalmente in condizioni assai peggiori di allora perchè la capacità di armi automatiche nemiche è almeno quintuplicata.

Il colonnello Barbato, comandante della Scuola mi disse che aveva bisogno di poter lanciare i tubi perché altrimenti, incontrando reticolati, tutti i guastatori sarebbero stati ammazzati. Esattamente le stesse cose che mi diceva l'Eccellenza Garioni comandante del mio C.A. nel 1915.

Noi sul solo esempio di qualche azione tedesca, abbiamo trovato modo di generalizzare possibilità assai limitate di successo ed abbiamo creato un altro enorme organismo teorico, quasi inutile.

Nella passata guerra la terza Armata creò i suoi guastatori, ed i bombardieri, ma li creò nel territorio stesso della guerra, quasi a portata del cannone nemico, ed allora le teorie sfumavano come per incanto di fronte alla possibilità immediata dell'esperimento in trincea.

#### TEORIE

Tutti i nostri numerosi e costosissimi centri di studio hanno dimostrata *l'impraticità delle loro creazioni* specialmente perché invece di vivere in strettissimo contatto con l'Esercito e con le sue necessità contingenti, *si sono rinchiusi in capaci e comodi uffici*, creati appositamente là ove faceva loro comodo ed hanno preferito scribacchiare. È avvenuto così che al primo fuoco le loro creazioni si sono dimostrate non pratiche né efficienti. Nessuna arma e nessuna specialità è sfuggita a questa triste sorte

che costa e costerà miliardi allo Stato e fiumi di sangue.

Ma ecco un esempio pratico: ho visto in questo aeroporto *le famose spezzoniere per aeroplani*. Ma invece di lanciare 200 spezzoni da 35 mm come quelli della guerra passata per spezzoniera, ne lanciano solamente 34 da 70 mm. Ma ogni spezzone da 35 mm faceva 150 schegge mortali che lanciava in un raggio di 100 m ed era frutto di un lungo studio di micidialità eseguito non sulla carta ma sibbene sul nemico.

Uno spezzone da 70 mm fu già sperimentato anche nella guerra passata ma scartato perché consumava troppo esplosivo, faceva poche schegge micidiali a cagione dell'eccesso di esplosivo sul metallo e copriva troppo poco spazio di terreno.

Basta un piccolo calcolo per dimostrare che mentre con gli spezzoni da 35 mm si copre il terreno con 30.000 schegge per spezzoniera, con quello da 70 mm si hanno effetti quasi dieci volte minori. Un massone penserebbe subito: "non importa, ma la spesa è 10 volte maggiore!".

Intanto però, quando si espongono i nostri aviatori al rischio mortale del volo radente per spezzonare e mitragliare non si pensa che la reazione nemica è tanto maggiore, quanto minore è la micidialità degli spezzoni e che quindi un errore di questo genere costa alla Patria sangue prezioso e materiale preziosissimo.

Le mie considerazioni non esorbitano da quanto ho personalmente constatato, ma in otto mesi ho visto già tante cose che non vanno, da giustificare pienamente il pensiero della necessità di ricostruire su basi nuove le Forze Armate, non appena sia possibile.

Devoti saluti.

TENENTE COLONNELLO BETTICA

# SCHEMA DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE CELERE IN CAMPO PRATICO DELLE DISCESE MANOVRATE

#### PREMESSA

Le discese manovrate non possono essere fini a se stesse, debbono essere concretate in dipendenza delle necessità di impiego e di addestramento dei paracadutisti.

La R. Scuola paracadutisti, nel suo primo anno di vita ha compiuto un notevole lavoro di organizzazione e di orientamento, ha risolto numerosi problemi, ma non ha avuta la materiale possibilità di completare l'addestramento dei tre battaglioni paracadutisti, attualmente presso la Scuola, a cagione dell'insufficienza dimostrata dal materiale di lancio e delle avverse condizioni ambiente.

Ciò malgrado ha riunito un prezioso patrimonio di esperienza, ha creato un efficiente nucleo di istruttori e di tecnici del paracadutismo ed ha approfondito con competenza specifica molte complesse questioni di addestramento e di impiego.

Allo stato attuale della sua organizzazione, la Scuola paracadutisti si trova di fronte a problemi di carattere prevalentemente tecnico che richiedono urgentissima soluzione. Anche in avvenire le questioni relative alla Scuola sono destinate ad essere eminentemente tecniche.

Questi problemi, debbono essere impostati su direttive di impiego ben definite ed invariabili per un notevole periodo di tempo.

Alla luce delle esperienze della presente guerra, e secondo l'opinione di molti paracadutisti, è probabile che le direttive di impiego possano essere concretate nella seguente formula:

"... paracadutisti, avanguardia di unità aerotattiche ..."

perché oggi non sono più probabili azioni di sorpresa analoghe a quelle dei Tedeschi nelle Fiandre e in Francia, e perché oggi esistono già in potenza nel Paese i mezzi necessari per la formazione di unità aerotattiche.

Se tali possono essere le direttive base, occorre riconoscere un principio di vitale importanza per l'efficienza e la rapidità di esecuzione, e cioé: "la Scuola paracadutisti è il solo organismo competente a risolvere tutti indistintamente i problemi inerenti al funzionamento ed all'impiego" perché in una materia così complessa, difficile e pericolosa occorre la competenza specifica che solo possono avere i paracadutisti sulla base dell'esperienza duramente conquistata nell'esercizio delle proprie funzioni.

Infatti in materia non esistono ancora testi ed autorità tali da poter es-

sere accettati a priori, esistono invece necessità contingenti che si possono solo risolvere disponendo della necessaria responsabilità e libertà di azione e vivendo la vita stessa dei paracadutisti.

#### ASPETTO MILITARE DELLE DISCESE MANOVRATE

Le recenti esperienze sulle discese manovrate hanno dimostrato il loro indiscutibile fondamento. Occorre però subito riconoscere che esse non possono essere intese come una semplice possibilità di ordine tecnico, vanno considerate come un sistema che si può riassumere nella seguente formula:

"possibilità di piombare su qualunque territorio nemico od amico in ordine di combattimento e pronti per l'azione".

Il sistema non si può realizzare di colpo, ma costituisce la direttiva base sulla quale impostare l'organizzazione incaricata di realizzarlo.

Occorre dotare l'organizzazione delle necessarie facoltà esecutive in tutti i campi interessati e cioè: esperienze — lavori — armamento — equipaggiamento — impiego — servizi logistici e tecnici in genere.

Il tipo di organismo militare oggi più pratico ed adatto mi pare quello dei Comandi genio perché la loro organizzazione consente la possibilità di esecuzione di vasti e molteplici compiti comprendenti nello stesso tempo azione di comando e funzioni amministrative. A tali Comandi manca unicamente un ufficio Stato Maggiore per l'indispensabile collegamento tecnico con le unità che presiedono all'impiego ed all'addestramento.

Un Comando genio paracadutisti sarebbe l'organismo cui sono devolute di diritto tutte le questioni tecniche inerenti, ed avrebbe il seguente ordinamento: Comando — Reparto studi — Esperienze — Armamento — Servizi logistici — Servizi tecnici.

Il Comando disporrebbe di un ufficio Stato Maggiore per il collegamento con lo S.M.R.E. e la definizione delle questioni di impiego, addestramento, e per l'importantissimo servizio informazioni.

Disporrebbe altresì di un Ufficio Tecnico Aeronautico per il collegamento con il Comando Superiore Aviazione R.E., con la Direzione Superiore Studi ed Esperienze di Guidonia, e per la definizione di tutte le questioni relative all'utilizzazione degli aerei.

I mezzi del Comando genio paracadutisti sarebbero essenzialmente costituiti da laboratori (utilizzando eventualmente macchine ed attrezzi oggi inutilizzati in Paese) da magazzini, da un poligono esperienze, da un reparto di volo con almeno tre aerei in ordine di marcia.

Carattere prevalente di questo Comando, dovrebbe essere:

## "esecuzione rapidissima di ogni specie di lavori"

il che implica una grande libertà di azione, controllata e sanzionata in secondo tempo dall'Amministrazione ed una totale responsabilità.

L'ordinamento del Comando genio paracadutisti non dovrebbe essere realizzato immediatamente, ma costituisce il limite verso cui tendere col progredire dell'organizzazione, limite già definitivamente deliberato e per cui sono concesse facoltà esecutive larghe con criterio realistico e pratico che si può riassumere nel motto: "Senza impedimenta!"

Poiché in questa specialissima materia la *riservatezza* è condizione essenziale anche rispetto agli organismi gerarchicamente superiori, il Comando genio paracadutisti, dovrebbe esclusivamente dipendere dall'Alto Comando.

Nei suoi uffici non debbono esistere scritturali, piantoni, protocollisti, ufficiali e personale, sbrigano da soli il proprio lavoro, dattilografano, disegnano, progettano, fotografano, ecc. riducendo il lavoro formale o di ordine al minimo.

Nessun estraneo, anche se militare di qualsiasi grado può accedere agli uffici e laboratori senza lasciapassare dell'Alto Comando.

Il personale dirigente è scelto fra gli ufficiali paracadutisti di qualsiasi arma, preferibilmente non ammogliati e liberi da ogni altro impegno, (esistono già alla Scuola vari elementi che posseggono questi requisiti).

Il personale di fatica, operai, specialisti, scelti possibilmente fra i paracadutisti è ammesso ai laboratori solo dopo un tirocinio e dopo aver assunte tutte le informazioni del caso.

Tutto il personale è discretamente sorvegliato, anche fuori servizio, per cura dell'ufficio S.M. del Comando.

Responsabilità totale del personale, comprendente anche l'estensione ai beni privati. Trattamento economico identico a quello dei paracadutisti.

#### CONDIZIONI DI AMBIENTE

Comando Scuola paracadutisti e Comando genio non costituiscono un unico Ente ma vivono a stretto contatto nello stesso aeroporto. Il Comando Scuola deve unicamente conoscere quella parte dell'attività tecnica del genio che si riferisce al funzionamento della Scuola stessa.

La rimanente attività del Genio, deve essere riservatissima e rivelata esclusivamente in tempo utile. In altri termini, quanto può costituire sorpresa tecnica all'atto dell'impiego, deve essere ignorato fino all'ultimo momento.

Elemento indispensabile dell'ambiente, è una zona adatta che occorre ricercare al più presto, superando ogni difficoltà, perché l'organizzazione paracadutisti, nella situazione attuale, costituisce un interesse militare di or-

dine superiore (dalle informazioni assunte presso aviatori, parrebbe che Aviano e Venaria Reale posseggano i requisiti indispensabili e cioè: ottime condizioni di accasermamento, sorvegliabilità, vento in pochi giorni dell'anno, terreno vario per l'addestramento e per le teleferiche. Preferibile forse la Venaria perchè più distante dai confini ove presumibilmente si concentreranno le truppe a primavera, e perchè più vicino a importanti centri industriali di provvista).

\* \* \* \* \* \* \* \*

La rapidissima realizzazione del programma esposto richiede:

- $1^{\circ}$  Conferimento ufficiale dell'incarico di costituire il Comando genio paracadutisti.
- $2^{\circ}$  Rapida ricognizione delle zone che saranno indicate per la definitiva organizzazione paracadutisti.
- $3^{\circ}$  Sistemazione provvisoria di imbastitura, ricorrendo a officine mobili del Genio artieri e a mezzi di fortuna. (Può anche servire il macchinario ed il materiale del Centro Studi, che offro in dono al costituendo Comando).
- $4^{\rm o}$  Costituzione immediata di un reparto autonomo, con personale scelto fra i paracadutisti.
- $5^{\circ}$  Continuazione dei lavori e delle esperienze in corso. Poichè per l'organizzazione citata dovrò viaggiare per qualche tempo, tali lavori potrebbero essere diretti per detto periodo (non superiore a 60 giorni) da Giorgio Bettica. Detto giovane ha 20 anni e sta compiendo il  $2^{\circ}$  anno di Politecnico. È il solo che sia al corrente delle discese manovrate, e potrà abbandonare gli studi per il tempo necessario.
- $6^{\circ}$  Non essendo possibile volare sul campo di Tarquinia, ottenere da Guidonia la facoltà di eseguire i lanci per modelli di discese manovrate e tutti i lavori necessari.

Attuando tali provvedimenti, sono certo che entro il mese di aprile si può contare sui seguenti risultati:

- a) Perfezionamenti al paracadute tipo tedesco con sicurezza di apertura esperiementata al millesimo.
- b) Completamento dell'addestramento dei tre attuali battaglioni con paracadute tipo tedesco.
- c) Costruzione della teleferica per addestramento paracadutisti ed inizio dell'allenamento fisiologico.

151

- d) Realizzazione di un lanciaspezzoni di peso non superiore ai 10 kg con velocità di tiro di almeno 16 colpi al minuto, con gittata di 150/250 m con spezzone da 35 mm armato di spoletta universale, capace di produrre 150 schegge micidiali entro un raggio di 100 m e di distruggere reticolati anche profondi.
- e) Realizzazione di un reticolato invisibile, ultraleggero, posabile rapidissimamente dai paracadutisti.
- f) Realizzazione di bombe a mano speciali per paracadutisti minatori e guastatori con accensione a frizione assolutamente sicura.
  - g) Realizzazione di coni accecanti.
  - h) Realizzazione di artifizi ultrasonori debilitanti.
- i) Realizzazione di nubi di gaz acri che possono essere ritenute asfissianti dal nemico.
  - l) Realizzazione di artifizi simulanti grande volume di fuoco.
- m) Realizzazione dei *materiali insidiosi* che saranno ordinati dall'Alto Comando.
- n) Studio avanzato di tutte le questioni relative alla creazione di unita aerotattiche complete.

## DOCUMENTO N. 49

#### ALLEGATO 1404 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari. Promemoria per il Sottosegretario di Stato per la Guerra, per il Capo Stato Maggiore Generale, per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito

Roma, 30 gennaio 1941

Oggetto: Jugoslavia - Situazione politico-militare.

L'ambiente politico di Belgrado è dominato dal timore che la Germania, se riterrà opportuno operare dalla Romania verso il sud, chieda alla Jugoslavia libertà di passaggio per le proprie truppe.

Le situazione internazionale, che agli occhi jugoslavi non appare ancora decisamente chiarita in favore dell'Asse, rende perplessi gli elementi responsabili tra il desiderio, fortemente sentito, di opporsi con la forza ad una simile richiesta ed il timore di veder lo Stato sfasciarsi sotto il contemporaneo, prevedibile urto di parecchi nemici, di cui uno, la Germania, particolarmente temuto.

La situazione interna, d'altra parte, sebbene apparentemente dimostri una concordia d'intenti mai, finora, raggiunta, presenta l'incognita di una vera crisi dei rifornimenti per la popolazione civile, dovuta, tra l'altro, ad un eccesso di requisizioni per i bisogni dell'Esercito; crisi che, se perdura, non potrà mancare di destare reazioni in un Paese abituato a disporre con larghezza, ed a un buon mercato, dei generi di prima necessità.

Di conseguenza l'azione del Governo è tentennante ed indecisa e, si può dire, a rimorchio degli avvenimenti.

Il momento di maggior forza dell'Asse ha coinciso con aperte professioni di incondizionata adesione all'influenza germanica; la crisi italiana ha successivamente permesso una netta presa di posizione di fronte alle rivendicazioni bulgare, per quanto non ufficialmente proclamate; il potenziamento del corpo di spedizione tedesco in Romania ha poi consigliato un ritorno alla prudenza con conseguente riduzione delle misure militari, ripresentate come prova di amicizia per l'Asse.

Attualmente, la non chiarita posizione della Russia e gli influssi della propaganda inglese tendono a ridar fiducia nelle proprie forze e, in attesa degli eventi, la Jugoslavia, sia pure con cautela intesa ad evitare improvvisi

incidenti, ricomincia a prepararsi per l'eventualità di una resistenza armata alle richieste dell'Asse.

Si hanno ormai indizi sicuri che la riduzione delle misure militari ha subito un tempo di arresto. Attualmente si nota invece una fase di assestamento, di organizzazione e di preparazione per una eventuale rapida mobilitazione.

Tale nuovo orientamento è più accentuato nel territorio della 5ª Armata (frontiera romeno-bulgara); è evidente nella 3ª Armata (frontiera albanese-bulgara) con tendenza a gravitare verso la Bulgaria; è riconoscibile anche alla frontiera ungherese.

La situazione è invece pressochè stazionaria alle altre frontiere ed all'interno.

L'insieme dei provvedimenti tendono quindi a rafforzare l'apparecchio militare là dove è sorta imprevista una nuova minaccia; vengono trascurati, per ora, gli altri settori operativi, ove il lungo periodo di tensione precedente ha permesso di raggiungere un'intelaiatura base, nell'organizzazione delle unità e dei servizi, già favorevolmente collaudata nel periodo di emergenza del maggio-settembre u.s.

Non si può certo dire che l'insieme di tali provvedimenti significhi la decisa volontà della Jugoslavia di opporsi eventualmente all'Asse; è però indizio sicuro della malfida politica di Belgrado che solo la sicura sensazione di una forza irresistibile indurrà ad agire nell'orbita dell'Asse.

## DOCUMENTO N. 50

## ALLEGATO 165 AL DIARIO STORICO

Comando Supremo, Stato Maggiore Generale.

4 febbraio 1941

Oggetto: Operazioni per l'occupazione di Cefalonia e Zante.

Stato Maggiore Regio Esercito riferisce sulle operazioni per la occupazione di Cefalonia e Zante.

Dallo studio risulta:

- mancano notizie su presidio e difesa delle isole;
- occupazione di Cefalonia di preminente importanza (per la base di Argostoli); occupazione di Zante, sussidiaria soltanto;
- forze ritenute necessarie: un Corpo Armata su due divisioni ripartito in due scaglioni che sbarcano:
  - il primo in tre punti per ciascuna isola;
  - il secondo nei porti;
- $-\,$  approntamento della spedizione possibile per il  $15\,$  marzo prossimo venturo.

#### Nota dell'ufficio:

L'operazione non potrà essere esaminata compiutamente se non quando giungerà il progetto della Regia Aeronautica, a cui è chiesto un oneroso concorso di bombardamento, e di protezione sulle località di sbarco, ed essenzialmente quello della Regia Marina che preciserà difficoltà e possibilità navali, tempi occorrenti e piroscafi necessari, possibilità di invio del 2º scaglione e dei successivi rifornimenti. Interesserà soprattutto vedere se la Marina ha i mezzi e la possibilità di organizzare ad Argostoli una base, che possa divenire efficace punto di appoggio per forze navali leggere destinate ad agire in quel settore (senza di che verrebbe a mancare il dominio del Canale di Corinto ossia lo scopo della operazione).

Non appena in possesso dei dati completi potrà forse essere esaminata l'opportunità di ridurre l'operazione alla sola isola di Cefalonia, impiegan-

dovi soltanto una divisione rinforzata, il che permetterà di ridurre i piroscafi necessari.

Lo Stato Maggiore Regio Esercito ha già disposto per la ricerca di notizie sulle due isole a mezzo di ricognizioni aeree e di informatori.

Si fa riserva di riferirVi, Eccellenza, non appena giungeranno i progetti di Marina ed Aeronautica.

## ALLEGATO 1 ALL'ALLEGATO 165

Roatta, Sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito, a Comando Supremo, Stato Maggiore Generale.

Prot. n. 2104

3 febbraio 1941

Oggetto: Operazioni per l'occupazione di Cefalonia e Zante.

Riferimento foglio 5959 di codesto Comando Supremo si trasmette l'unito promemoria circa le operazioni di cui all'oggetto.

#### OPERAZIONI PER L'OCCUPAZIONE DI CEFALONIA E ZANTE

In relazione a quanto disposto da codesto Comando Supremo con foglio 5935, questo Stato Maggiore ha esaminato d'intesa con lo Stato Maggiore della Regia Marina lo sbarco nelle isole di Cefalonia e Zante.

Se ne riassumono le conclusioni:

1) Scopo delle operazioni.

Quale fissato da codesto Comando Supremo e cioé: togliere al nemico la disponibilità di Argostoli e acquistare il dominio del Golfo di Corinto.

In via concreta quindi: occupare le isole per creame base aero-navale (naviglio sottile): ciò comporta, quindi, sin dal  $1^{\circ}$  scaglione organizzazione costiera e logistica aero-navale.

# 2) Situazione avversaria

Il Servizio Informazioni Militari non possiede elementi sicuri e concreti.

Le isole risulterebbero sotto controllo degli Inglesi i quali avrebbero sbarcato elementi imprecisati per il presidio delle isole.

Risulterebbe già costituita una base aero-navale ad Argostoli.

In considerazione degli scarsi elementi attualmente in possesso e della necessità di una preventiva raccolta di dati sicuri al riguardo saranno effettuate ricognizioni aeree e rilievi aerofotografici.

È altresì in esame la possibilità di sbarcare e in seguito rilevare, notte tempo, appositi agenti del Servizio Informazioni Militari.

# 3) Criteri operativi:

Dare all'occupazione sin quanto possibile carattere di sorpresa e

soprattutto di rapidità.

Per la prima: assoluta segretezza, far ritenere che si tratti di operazione oltremare ad altri scopi, usare sigla non rivelatrice: ad esempio esigenza MLT (Malta), far spargere voci errate all'interno ed all'estero.

Per la seconda: sbarcare contemporaneamente su tutti i tratti che si prestano sotto il punto di vista nautico; alleggerire al massimo quadrupedi, automezzi, impedimenta, specie con il  $1^{\circ}$  scaglione.

#### Considerare:

- come operazione principale l'occupazione di Cefalonia e come obiettivo principale: il porto di Argostoli;
- come operazione sussidiaria l'occupazione dell'isola di Zante, il cui possesso, allo scopo indicato, non si manifesterebbe del tutto necessario.
- Prendere a base l'ipotesi, a tutti i fini più gravosa, dello sbarco contemporaneo sulle due isole.

## 4) Zone di sbarco

Cefalonia: - zona Lixuri

zona Argostoli

baia di Samo - S. Eufemia

Zante: — porto e spiaggia di Zante e Tsilivi

baia di Luru

baia di Salzgärten.

# 5) Forze destinate all'occupazione: (vedi allegato 1).

Cefalonia: - Comando IX C.A.

Divisione "Messina"

la quasi totalità T. e S. di Corpo Armata

2 gruppi art. c.a. (meno 1 batteria);

Zante: — Divisione "Lombardia"

- qualche elemento T. e S. di Corpo Armata

— una batteria artiglieria contraerei

Tali forze, date le incognite, rappresentano – a parere di questo S.M. – quanto indispensabile per tentare l'impresa con probabilità di successo.

## 6) Scaglioni e convogli

Il corpo di spedizione verrebbe ripartito in due scaglioni:

- del  $1^{\circ}$ , essenzialmente operativo, farebbero parte le truppe di primo sbarco, alleggerite nei mezzi di trasporto, ed i mezzi per una prima imbastitura della difesa costiera.

# Forza complessiva:

| Cefalonia: | 7 <del></del>     | ufficiali         | 568    |
|------------|-------------------|-------------------|--------|
|            | V                 | truppa            | 12.905 |
|            | 98 <del>-18</del> | quadrupedi        | 164    |
|            |                   | automezzi         | 332    |
|            | _                 | pezzi artiglieria | 72     |
|            |                   | pezzi c.a.        | 20     |
|            | _                 | pezzi 47/32       | 8      |
|            | _                 | cannoni da 20 mm. | 24     |
|            | \$ <del>-0</del>  | carri "L"         | 28     |
| 7          |                   | (C: -:-1:         | 370    |
| Zante:     | 20-1              | ufficiali         |        |
|            | -                 | truppa            | 8.938  |
|            | -                 | quadrupedi        | 48     |
|            | -                 | automezzi         | 176    |
|            | 70 <u>- 5</u> 1   | pezzi artiglieria | 32     |
|            | F-10              | pezzi c.a.        | 4      |
|            | -                 | pezzi 47/32       | 8      |
|            | %_K               | cannoni da 20 mm. | 8      |
|            |                   |                   |        |

Il  $1^{\circ}$  scaglione per ciascuna isola, sarà ripartito in tre convogli quante sono le rispettive zone di sbarco ed il suo sbarco sarà iniziato ai primi chiarori dell'alba.

Il 2° scaglione sarà sbarcato direttamente nei porti di Argostoli e Lixuri per l'isola di Cefalonia; Zante per l'isola omonima.

Questo secondo scaglione seguirà il precedente con il ritmo consentito dalla riutilizzazione dei piroscafi e dalla situazione, salvo che la disponibilità dei mezzi non consenta, come desiderabile, di sbarcarlo subito dopo il 1º scaglione.

# Forza complessiva:

|  |   | ufficiali  | 184   |
|--|---|------------|-------|
|  | 8 | truppa     | 4.313 |
|  | _ | quadrupedi | 592   |
|  | _ | automezzi  | 420   |

|  | <ul><li>ufficiali</li></ul>    | 117   |
|--|--------------------------------|-------|
|  | - truppa                       | 2.870 |
|  | <ul> <li>quadrupedi</li> </ul> | 728   |
|  | <ul> <li>automezzi</li> </ul>  | 219   |
|  | <ul><li>pezzi art.</li></ul>   | 24    |

## 7) Concorso dell'Arma Aerea

- Azione preventiva di bombardamento sui campi avversari viciniori;
- azione preventiva di bombardamento su obiettivi che verranno concordati sulla base delle informazioni;
- protezione del cielo, e bombardamento durante le operazioni di sbarco sulle truppe a difesa delle isole e sui campi avversari;
- esplorazioni preventive e durante le operazioni sui sorgitori avversari;
- eventuale azione di bombardamento e siluramento contro forze navali nemiche nello scacchiere jonico.

Particolarmente occorre avere garanzia assoluta che dagli aeroporti greci viciniori (Etolia-Morea) non possano partire violenti attacchi aerei.

Pertanto necessita che sin da ora si inizino da parte di Superaereo insistenti azioni contro gli aeroporti stessi in modo da costringere al loro sgombero.

Comunque intensa, preventiva e contemporanea azione di neutralizzazione dei campi stessi alla vigilia e durante le operazioni di sbarco.

# 8) Tempi di approntamento grandi unità

La Divisione "Messina" non potrà essere approntata prima del 20 febbraio p.v., la "Lombardia" entro il 1º marzo.

Considerando almeno 12 giorni dall'approntamento all'imbarco, per le varie operazioni connesse, consegue che l'operazione in questione potrebbe aver luogo *non prima del 12-15 marzo p.v.*.

La maggiore aliquota possibile delle grandi unità interessate nell'operazione, riceverà uno *specifico addestramento alle operazioni di sbarco*. Sono, a tal uopo, in corso le disposizioni relative.

Al riguardo occorre stabilire ben chiaro che le divisioni prescelte siano da considerarsi intangibili ad altri fini e che cioé non si usufruisca di dette divisioni, come già della "Cacciatori" e "Pinerolo" per rinforzare l'Albania.

## ALLEGATO N. 1

#### IX CORPO D'ARMATA

- Comando (Stato Maggiore e Quartier Generale)
- CIX battaglione mtr. autocarrato
- un battaglione (o gruppo squadroni) carri leggeri (di rinforzo da designare)
- $-\,$  9° reggimento artiglieria di Corpo d'Armata possibilmente su tre gr. da 105/28
  - 9º reparto specialisti di Corpo d'Armata
  - due gruppi artiglieria contraerea (di rinforzo da designare)
  - 73ª 75ª batteria da 20 mm. contraerei.
  - VIII battaglione artieri
  - 86<sup>a</sup> 91<sup>a</sup> compagnia telegrafisti con parchi autocarrati
  - 112<sup>a</sup> compagnia marconisti di Corpo d'Armata
  - due sezioni fotoelettricisti
  - una compagnia pontieri (su due sezioni)
  - 5<sup>a</sup> compagnia antincendi (su due sezioni)
  - due compagnie lanciafiamme del II battaglione lanciafiamme
  - 89° sezione sanità di Corpo d'Armata
  - 29<sup>a</sup> autoambulanza radiologica
  - 176<sup>a</sup> sezione sussistenza di Corpo d'Armata
  - 9° autoreparto pesante di Corpo d'Armata:
    - comando 1 sez.pes. 1 sez. mista 1 sez. autoambulanze
  - 20<sup>a</sup> sezione panettieri con forni Weiss

elementi d'Armata

 $-\ 103^{\rm a}$  -  $104^{\rm a}$  infermeria quadrupedi

corrispondenti

# DIVISIONE MESSINA

- Comando (Stato Maggiore e Quartier Generale)
- 93° e 94° reggimento fanteria con salmerie ridotte al 50%
- $-\ 108^{\rm a}$  legione Camicie Nere su due battaglioni e una compagnia mitraglieri
  - XVIII battaglione mortai da 81
  - 18<sup>a</sup> cp. pezzi da 47/32
- $-2^{\circ}$  reggimento artiglieria su due gruppi da 75/13 (oppure un gruppo 75/13 ed uno da 75/18) ed un gruppo da 100/17 con salmerie ridotte, senza reparto V.M.
- 48<sup>a</sup> compagnia artieri
  - 18<sup>a</sup> compagnia telemarconisti

- 49<sup>a</sup> sezione sanità
- 23<sup>a</sup> sezione sanità
- una autosezione leggera
- 190<sup>a</sup> autosezione pesante
- due ospedali da campo
- due nuclei chirurgici
- 12<sup>a</sup> squadra panettieri.

#### DIVISIONE LOMBARDIA

- Comando (Stato Maggiore e Quartier Generale)
- 73°-74° reggimento fanteria con salmerie ridotte al 50%
- $-\,$  137ª legione Camicie Nere su due battaglioni ed una compagnia mitraglieri
  - LVII battaglione mortai da 81
  - 57ª compagnia pezzi da 47/32
- $-\ 57^{\circ}$  reggimento artiglieria su due gruppi da 75/13 (oppure un gruppo da 75/13 ed uno da 75/18) ed un gruppo da 100/17 con salmerie ridotte, senza reparto V.M.
  - 37<sup>a</sup> compagnia artieri
  - 57<sup>a</sup> compagnia telemarconisti
  - 57<sup>a</sup> sezione sanità
  - 40<sup>a</sup> sezione sussistenza
  - una autosezione leggera
  - 149ª autosezione pesante
  - due ospedali da campo
  - due nuclei chirurgici
  - 40ª squadra panettieri

#### DOCUMENTO N. 51

## ALLEGATO 226 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari.
Promemoria per il Sottosegretario di Stato per la Guerra,
per il Capo di Stato Maggiore Generale,
per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

Roma, 5 febbraio 1941

Oggetto: Marocco, impressioni di ambienti arabi marocchini.

Un informatore ha preso recentemente contatto a Fez con ambienti arabi nazionalisti marocchini.

Egli rileva che nella città di Fez l'azione propagandista e spionistica è oltremodo attiva, come attiva e vigilante è l'azione del controspionaggio francese.

Quest'ultima si manifesterebbe con abilità anche nei riguardi dei componenti la nostra Commissione di Armistizio. Recentemente sarebbe stata manomessa e fotografata la corrispondenza recata da un nostro corriere.

L'informatore ha potuto combinare un abboccamento con alcuni rappresentanti dei gruppi nazionalisti marocchini e segnala fra i più attivi ed a noi favorevoli il suddito italiano Si Ismail Ben Hadj Larbi Diouri il di cui figlio, Si Abdellasis Ben Ismail Diouri, presta attualmente servizio in Italia presso il 6° reggimento genio.

Questi notabili hanno rilevata con rincrescimento l'assenza di ogni propaganda italiana intesa a controbattere l'attiva propaganda britannica e quella del rinato sciovinismo francese che prende sempre maggior piede e diffusione.

Hanno rilevato anche alcune trascuratezze delle nostre autorità che, a loro giudizio, contribuiscono assai a diminuire il nostro prestigio agli occhi degli indigeni:

- un impiegato indigeno del nostro vice-consolato a nome Driss Lalaoni, arrestato allo scoppio delle ostilità e quindi rilasciato, vivrebbe ora di elemosina abbandonato dai suoi antichi padroni.
- L'Agente consolare d'Italia a Tangeri sarebbe un ebreo marocchino.

Questi ed altri fatti darebbero credito agli ironici commenti che gli ambienti filo-francesi non tralasciano occasione di fare ai nostri danni.

Ricevuto, poi, segretamente da Sidi Abdellhy Kettani, personalità notevole per ricchezze ed influenze, sarebbe stato sollecitato da questo capo, che nutre in segreto fede nazionalista, a far presente ai nostri membri delle commissioni d'armistizio l'opportunità di coltivare contatti con gli ambienti arabi, contatti che sarebbero stati sino ad ora praticamente trascurati.

Sempre secondo questo capo una forma efficace di propaganda sarebbe costituita dalla messa in commercio da parte delle potenze dell'Asse di quei prodotti (tessuti, medicinali ecc.) che scarseggiano ora in Marocco.

Egli avrebbe, infine, manifestata la sua diffidenza per l'azione di Weygand che giudicherebbe un ambizioso in attesa di favorevoli occasioni ed avrebbe affermato che l'entrata in guerra della Spagna, a fianco delle Potenze dell'Asse, avrebbe avuta grande e favorevole ripercussione negli ambienti arabi nazionalisti che guardano con simpatia alla Spagna di Franco.

#### ALLEGATO 261 AL DIARIO STORICO

Mussolini, Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato, a Graziani, Comandante Superiore Forze Armate Africa Settentrionale Italiana.

Prot. n. 6239 op.

6 febbraio 1941

Mi riferisco al vostro 01/1376 Op. del  $1^{\circ}$  corrente e Vi preciso le mie direttive di massima.

1) La difesa della Tripolitania dovrà essere effettuata, non già attorno a Tripoli, ma avanti il più possibile, sia per tenere gli Inglesi lontano dal porto ove devono sbarcare i rinforzi a Voi necessari, sia per proteggere più efficacemente le basi aeree.

Darete quindi battaglia su posizioni da Voi scelte, sufficientemente lontane da Tripoli e tali da costringere gli Inglesi a combattere con il deserto alle spalle.

- 2) Lasciate poche truppe (essenzialmente Guardia alla Frontiera ed elementi poco mobili) nella piazza di Tripoli ed in copertura alla frontiera occidentale, impiegherete le unità di fanteria, meno mobili, per la difesa in posto, su dette posizioni da Voi prescelte a sbarramento della litoranea e delle sue adiacenze.
- 3) Le unità motomeccanizzate italiane e tedesche dovranno essere impiegate sin che possibile per intere divisioni e sempre offensivamente in primo tempo nelle difese ritardatrici della Sirte, profittando di ogni occasione favorevole per passare alla offensiva a fondo in modo da infliggere agli Inglesi quante più possibili perdite; in secondo tempo quale riserva di manovra della posizione da Voi scelta, per agire sul fianco e sul tergo del nemico.
- 4) Tenete presente nella Sirte l'importanza delle oasi di Zella e Socna, per l'azione che attraverso esse gli Inglesi potrebbero sviluppare sul fianco e sul tergo del nostro schieramento.
- 5) Non considero un'azione di forze proveniente dalla Tunisia o da sud perché, nonostante la situazione interna francese, ritengo improrogabile che i degaullisti possano rivolgere grosse offese contro di Voi, e ciò specie

in considerazione della pressione che Germania e Italia sono in grado di esercitare sul suolo francese.

Qualora, poi, grosse offese gaulliste dovessero verificarsi e, solo in tale caso, potrete distrarre una parte delle forze meccanizzate (sempre a unità intere) per dare reattività alle difese che predisporrete in vista di possibili piccole infiltrazioni da sud e da ovest, su Tripoli.

- 6) Vi prospetto, infine, la possibilità che gli Inglesi tentino sbarchi; è necessario perciò curare la sorveglianza e la difesa costiera e disporre sbarramenti di mine specie nel tratto Misurata - Homs.
- 7) Le più importanti basi della Cirenaica dovranno essere battute dalla aviazione quanto più intensamente e continuamente sarà possibile. Ciò recherà un contributo efficacissimo al rallentamento dell'avanzata degli Inglesi, i quali, per poter proseguire nell'offensiva verso ovest, si trovano nella imprescindibile necessità di utilizzare le basi di Bengasi e Derna.
- 8) Sono in attesa di conoscere gli ordini che impartirete per la difesa della Tripolitania sulla base delle presenti direttive.

# ALLEGATO 269 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari. Promemoria per il Sottosegretario di Stato per la Guerra, per il Capo di Stato Maggiore Generale, per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

6 febbraio 1941

Oggetto: Germania, pensiero degli ambienti militari tedeschi circa i prossimi sviluppi della guerra (fonti varie attendibili)

Negli ambienti militari tedeschi si attende, per la prossima primavera, una violentissima ripresa della guerra sottomarina ed aerea. Entro il mese di febbraio entreranno in servizio molti sommergibili di piccolo tonnellaggio (sembra 250) i cui equipaggi, già costituiti, sono in corso di allenamento.

Sarà così possibile condurre una offensiva senza precedenti contro le linee di rifornimento britanniche.

Contemporaneamente la flotta aerea, molto sensibilmente accresciuta e riordinata durante la sosta invernale, riprenderà a colpire con violenza e senza esclusione di colpi gli stabilimenti e le città inglesi allo scopo di annullare, o almeno ridurre la produzione e di piegare la resistenza morale delle popolazioni. Circa il numero degli aerei disponibili non si posseggono dati sicuri; secondo notizie non controllate la Germania disporrà, a primavera, di almeno 9.000 apparecchi dei quali 6.000 potrebbero essere impiegati contro le isole inglesi (i rimanenti sarebbero ripartiti tra l'Italia, la Romania o la frontiera russa).

Il complesso delle azioni aereo-navali dovrebbero stroncare l'Inghilterra in modo tale da rendere inevitabile la presa di possesso materiale dell'isola. In altri termini, lo sbarco non sarebbe concepito come un'azione di forza atta a determinare il crollo britannico, ma come la naturale conseguenza dell'offensiva aero-navale. Si può rilevare che anche ora lo sbarco è subordinato, come già l'anno scorso, al raggiungimento preventivo di determinate condizioni che assicurino all'operazione le massime possibili garanzie di successo.

Circa gli aiuti forniti all'Inghilterra dagli Stati Uniti è opinione diffusa che essi, se pure ingentissimi, siano però inferiori a quanto si vorrebbe far credere ed inoltre che un intervento diretto americano non potrà verificarsi

prima del 1942. Una certa preoccupazione desta l'incremento che tali aiuti forniscono all'aeronautica inglese da bombardamento; appunto per questo si stanno preparando numerosi e robusti ricoveri nelle città più esposte.

Il massimo riserbo è osservato circa la eventuale ulteriore partecipazione di forze tedesche nello scacchiere mediterraneo; tra gli ufficiali del Corpo di spedizione in Romania è diffusa la voce che le prossime operazioni saranno dirette contro la Grecia, per aiutare l'Italia e contro la Turchia.

Il discorso del Führer ha trovato echi di consenso nell'animo del popolo tedesco ed ha rafforzato la fiducia nella vittoria, da raggiungersi, cosa molto desiderata, entro l'anno.

Le affermazioni del Führer circa l'aumentata potenza delle forze tedesche di terra, dell'aria e di mare rispondono esattamente a realtà; basandosi su questa realtà Hitler ha potuto promettere la vittoria, pur non nascondendosi le gravi difficoltà da superare per raggiungere la meta.

### ALLEGATO 270 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari. Promemoria per il Sottosegretario di Stato per la Guerra, per il Capo di Stato Maggiore Generale, per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

Roma, 6 febbraio 1941

Oggetto: Francia, situazione politica.

È stata consegnata al Governo di Vichy la risposta di Hitler al memoriale inviatogli nello scorso dicembre dal Maresciallo Pétain. Per quanto non si conoscano i termini esatti della risposta sembra che essa riporti i punti di vista germanici nei riguardi della collaborazione franco-germanica e contenga, secondo talune fonti non controllate, esplicite richieste dell'uso da parte delle Potenze dell'Asse della flotta francese e di basi nord-africane.

Sarebbe stato richiesto in termini perentori il ritorno di Laval al Governo, non osteggiato in fondo da alcuni membri del Gabinetto francese ed in ispecie da Flandin che si distingue per le sue tendenze concilianti.

Nei circoli politici si fanno le più ardue congetture sulle decisioni del Maresciallo Pétain; tali congetture sono spiegabili anche con l'assoluto riserbo tenuto dagli organi responsabili in merito al contenuto della nota stessa.

Voci allarmistiche di un'azione combinata italo-germanica per l'occupazione di tutto il territorio hanno prodotto molte inquietudini e contribuito a rendere ancora più scura l'atmosfera di Vichy.

Tra i fatti importanti della scorsa settimana sono da registrare le dimissioni del Ministro della Giustizia Alibert, uno dei più fieri oppositori della politica di Laval e che nel dicembre scorso aveva concorso al suo allontanamento, dimissioni considerate preludio al ritorno di Laval al Governo e la creazione del cosiddetto partito unico di "Rassemblement National Populaire".

Il programma politico enunciato consisterebbe nella collaborazione per la ricostruzione politica ed economica dell'Europa e nella creazione di un forte organismo statale a base corporativa che dovrebbe perseguire con sani principi e metodi vigorosi la rinascita spirituale del Paese.

Non sono ancora note quali ripercussioni ha avuto nell'opinione pubblica la creazione di questo partito; vi è chi osserva che i capisaldi dal suo

programma politico sono comuni a quelli di altri partiti, tante volte enunciati e mai conseguiti. I suo esponenti poi, uomini dal burrascoso passato politico meritano scarsa fiducia, anche perché notoriamente amici di Laval.

Né migliore accoglienza ha avuto la creazione del Consiglio Nazionale francese. Questo nuovo organo, comprendente membri del Governo, rappresentanti delle assemblee legislative e delle varie categorie professionali nominati dal Capo dello Stato, è chiamato, secondo le parole testuali della legge che lo istituisce, a dare il suo parere sulle questioni che il Capo dello Stato sottoporrà al suo esame.

Si afferma che esso costituisce un'ennesima creazione del parlamentarismo che non abbandona i suoi metodi e che è ben lungi, anche con l'istituzione di altri organi, di raggiungere l'ordine nuovo da tempo propugnato.

In conclusione, situazione poco chiara e suscettibile di improvvisi sviluppi.

#### ALLEGATO 310 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari. Promemoria per il Sottosegretario di Stato per la Guerra, per il Capo di Stato Maggiore Generale, per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

Roma, 7 febbraio 1941

Oggetto: Grecia, contingenti britannici.

Le notizie riguardanti sbarchi di contingenti britannici in Grecia sono quanto mai discordi e vanno da un minimo di 10-15.000 uomini rappresentati in massima parte da aviazione, marina, servizi ausiliari, difesa c.a., specialisti vari, ad un massimo di 80.000 uomini circa fra i quali figurerebbero almeno 2 divisioni in continente ed 1 nell'isola di Creta.

Fra questi estremi secondo le notizie più attendibili e che hanno ricevuto il maggior numero di conferme, i contingenti britannici sbarcati alla data del 31.1.1941 sarebbero:

- in Grecia continentale:
- 10-12.000 uomini appartenenti all'aviazione, marina, difesa contraerea, istruttori per mezzi meccanizzati, specialisti vari, servizi;
- truppe combattenti per l'ammontare di una divisione verosimilmente canadese, giunte fra il 13 ed il 20 gennaio, probabilmente a Volo. Non è improbabile che tali truppe, destinate alla difesa di Salonicco, siano attualmente dislocate fra Volo, Larissa e Katerini.
  - Creta:
- truppe combattenti per circa una divisione di fanteria con mezzi meccanizzati, artiglieria costiera e c.a.;
  - truppe di aviazione e di marina in numero imprecisato.
  - Isole:
- truppe combattenti non superiori in numero ad una divisione dislocate fra le principali isole egee (Samo, Chio, Mitilene, Nicaria, Nasso, Amorgo, Lemno, Samotracia, Thasos);

— specialisti di aviazione, marina, difesa c.a. e servizi vari in altre isole egee e nelle isole jonie principali (Corfù, Paxos, Zante, Cefalonia, Leucade).

#### ALLEGATO 405 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari. Promemoria per il Sottosegretario di Stato per la Guerra, per il Capo di Stato Maggiore Generale, per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

Roma, 9 febbraio 1941

Oggetto: Francia, situazione politica.

Osservatore in posto fornisce le seguenti notizie sull'evolversi della situazione politica in Francia:

- il Maresciallo Pétain avrebbe autorizzato l'ammiraglio Darlan, intermediario tra Vichy e l'ambasciatore Abetz, a prospettare la possibilità che in caso di irrigidimento del Governo germanico nelle sue richieste, egli abbandoni la direzione dello Stato;
- il fermo atteggiamento di Berlino e concentramenti di truppe accrediterebbero l'ipotesi di un'imminente azione germanica per l'occupazione integrale del territorio;
- essa non avverrebbe se la Francia aderisse alle richieste tedesche; come contropartita sarebbe invece concesso il ritorno del Governo francese a Parigi nonché la restituzione di un certo numero di prigionieri;
- non è esclusa la possibilità che alla fine il Maresciallo Pétain ceda; avrebbe bisogno però di un certo lasso di tempo per preparare l'opinione pubblica attualmente disorientata e nella gran maggioranza ostile a qualsiasi forma di collaborazione.

Le notizie fornite sono da accogliere con riserva.

La possibilità che il Maresciallo Pétain ceda alle richieste germaniche contrasterebbe con l'atteggiamento fin qui tenuto.

## DOCUMENTO N. 57

#### ALLEGATO 452 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari. Promemoria per il Sottosegretario di Stato alla Guerra, per il Capo di Stato Maggiore Generale, per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

Roma, 10 febbraio 1941

Oggetto: Situazione politico-militare in Siria.

La situazione interna della Siria è caratterizzata da agitazioni dovute alle cattive condizioni economiche e all'antagonismo tra mussulmani e maroniti: agitazioni tenute vive dagli Inglesi, pronti a trarre ragione di intervento in caso di eventuali torbidi.

L'opera dell'Alto Commissario generale Dentz, noto per le sue doti di energia e di lealtà al Maresciallo Pétain, tende a sollevare moralmente e materialmente l'esercito e il Paese, ed a sottrarre la massa della popolazione all'influenza britannica e degaullista.

In merito alla situazione alimentare il generale Dentz ha messo in guardia il Paese contro voci tendenziose ed allarmistiche ed ha dichiarato che tutti i suoi sforzi tenderanno a risolvere, in modo sempre più soddisfacente, il grave problema dei rifornimenti: per l'importantissima questione della farina i Governi della Siria e del Libano hanno stanziato adeguate somme per provvedere all'acquisto del prodotto.

Continua attivissima la propaganda britannica, che col denaro sarebbe anche riuscita ad asservire elementi dell'Alto Commissariato, della polizia e della gendarmeria:

- agenti inglesi, lautamente pagati, e capi mussulmani ed arabi, favorevoli alla Gran Bretagna, denigrano l'Esercito italiano, il regime fascista e la sua organizzazione;
- emissari inglesi, con molto denaro, cercano di conquistare –
   spesso con successo simpatie nella popolazione del Gebel druso. Risulta che alcuni capi drusi si lascerebbero allettare dalle promesse inglesi;
- quotidianamente sulle strade e nelle caserme sono distribuite numerose copie dei bollettini radio - Londra;
  - elementi degaullisti fanno intensa propaganda fra i militari.

I nostri insuccessi in Albania ed in Cirenaica, non hanno scosso lo spirito degli Italiani residenti a Beirut, e Damasco e ad Aleppo, ma hanno impressionata sfavorevolmente nei nostri riguardi la popolazione siriana.

In contrasto con la mancata organizzazione di propaganda da parte dell'Italia, è da rilevarsi l'efficace azione di quella tedesca.

È infine da rilevare l'azione di alcuni capi del "Movimento Nazionale Curdo", rifugiatisi dalla Turchia in Siria, che sarebbero pronti a mettere le proprie forze a disposizione delle potenze dell'Asse, perchè sono convinti che l'Italia e la Germania sarebbero disposte a realizzare le secolari aspirazioni del popolo curdo.

La situazione in Siria è in complesso molto delicata: lontana dalla Francia, circondata da Paesi ostili all'Asse, soggetta alla propaganda britannica e degaullista, tormentata da ristrettezze economiche, la Siria è esposta al pericolo di torbidi interni che possono provocare movimenti a favore della causa degaullista.

#### **DOCUMENTO N. 58**

# ALLEGATO 453 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari. Promemoria per il Sottosegretario di Stato per la Guerra, per il Capo di Stato Maggiore Generale, per il Capo di Stato Maggiore Generale dell'Esercito.

Roma, 10 febbraio 1941

Oggetto: Romania, situazione interna, predisposizioni militari germaniche.

La calma che regna a Bucarest è solo apparente.

Il Gen. Antonescu, che gode l'appoggio e la fiducia dell'Esercito germanico tenta, con massima energia, di ristabilire l'ordine ma è ostacolato in quest'opera da interferenze politiche di esponenti nazionalsocialisti che vogliono ad ogni costo far rivivere il "Partito Guardista".

Ne consegue un alternarsi di disposizioni draconiane e clementi che vanno a tutto scapito del pronto ristabilimento dell'ordine.

Di questa situazione approfittano i legionari estremisti che, sentendosi appoggiati dal "Partito Nazionalsocialista", continuano nella loro attività intransigente sotto la guida dei propri capi tuttora a piede libero.

Gli ordini di Antonescu finiscono pertanto per non poter essere applicati e gli stessi ambienti militari tedeschi non nascondono la loro preoccupazione per la ripresa dell'attività legionaria che, come è prevedibile, potrebbe riservare qualche sorpresa a breve scadenza.

Nella zona di Costanza ove la difesa costiera e contraerea sono ormai a punto, continuano ad affluire, per ferrovia, unità meccanizzate provenienti o direttamente dalla Germania o dal territorio romeno. Si ha regione di ritenere che l'ammassamento oltre Danubio abbia lo scopo di facilitare un rapido spostamento delle unità verso sud e proteggere contemporaneamente il passaggio del fiume da parte di forze più imponenti.

#### ALLEGATO 454 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari. Promemoria per il Sottosegretario di Stato per la Guerra, per il Capo di Stato Maggiore Generale, per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

Roma, 10 Febbraio 1941

Oggetto: Notizie sul Nord Africa francese.

Gli avvenimenti militari in Tunisia, durante il mese di gennaio scorso, possono così riassumersi:

# 10-14 gennaio

Il passaggio di forze inglesi nel Canale di Sicilia e le voci di possibili azioni contro la Tunisia, provocarono un parziale stato di allarme e un'intensificata vigilanza delle difesa costiera. L'ammiraglio Ollive in Algeri e l'ammiraglio Derrien a Biserta insistettero presso le Sottodelegazioni navali per ottenere nuovi mezzi di difesa contro eventuali attacchi.

# 19-20 gennaio

Quando ogni pericolo di azioni britanniche poteva ritenersi scongiurato, poichè le forze inglesi avevano oltrepassata la zona centrale del Mediterraneo, improvvisamente, senza che le Commissioni d'armistizio fossero preavvisate, fu ordinata una esercitazione di allarme con spostamento di truppe, approntamento di squadriglie di aviazione, predisposizioni per far affluire truppe e mezzi dal retroterra alla costa.

Più accentuato fu l'approntamento di mezzi di difesa nella piazzaforte di Biserta e nel settore di Hammamet.

# 22 gennaio

Ha avuto inizio una graduale smobilitazione.

# 27 gennaio

Tutte le forze risultavano rientrate alle sedi abituali.

Le autorità francesi hanno dichiarato che tali provvedimenti avevano lo scopo di controllare il funzionamento della difesa in caso di eventuali attacchi inglesi e che erano legali essendo stati impiegati solo parzialmente le

forze e i mezzi consentiti dalla Commissione d'Armistizio.

Le successive predisposizioni di mobilitazione improvvisamente prese, il carattere da esse assunto, le voci propagate circa possibili sbarchi da parte dell'Asse, l'agitazione di tutti gli ambienti, hanno creato nella popolazione uno stato d'animo specialmente avverso all'Italia.

Difetti, in queste ultime settimane, l'ostilità della popolazione verso l'Italia si è accentuata: manifestazioni ostili, scritte ingiuriose, aggressioni ed intimazioni si sono avute a Ferryville, a Bona, a Biserta, alla Goletta e ad Algeri.

Nonostante le disposizioni della C.I.A.F. non sono state ritirate le armi ai coloni francesi nelle zone di smilitarizzazione di Biserta ed Orano e non sono state riconsegnate le armi da caccia e da difesa ai nostri connazionali, che sono spesso sottoposti ad aggressioni ed a furti.

# ALLEGATO 632 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari. Promemoria per il Sottosegretario di Stato per la Guerra, per il Capo di Stato Maggiore Generale, per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, (per conoscenza) al Ministero degli Affari Esteri, e all'Ufficio Informazioni Albania - Tirana

Roma, 14 Febbraio 1941

Oggetto: Jugoslavia, attività fuoriusciti albanesi.

I fuorusciti albanesi rifugiati in Jugoslavia (promemoria precedenti allegati) hanno richiesto al Governo greco di essere arruolati nell'esercito per combattere contro l'Italia.

Il noto fuoruscito dott. Ljuli Aleksandar, attualmente confinato a Stari Bečei, in una richiesta del genere diretta alla Legazione greca in Belgrado, ha anche affermato che, in cambio dell'aiuto necessario per cacciare gli Italiani, l'Albania sarebbe disposta a cedere alla Grecia parte delle sue regioni meridionali. Il Governo greco, che accamperebbe, a vittoria conseguita, pretese di concessioni su vasta parte del territorio albanese, ha risposto negativamente, determinando, tra i fuorusciti, vivo malcontento.

Su invito del Ministro degli Esteri jugoslavo, Qazin Kokoshi, capo degli indipendenti, ha avuto recentemente in Belgrado un colloquio con Abas Kupi, seguace di Gani bey, capo degli zoghisti. Scopo del colloquio pare fosse quello di comporre i dissidi esistenti tra i due gruppi di fuorusciti, per riunirli in un unico blocco.

Gli ex ministri del regime zoghista Koço Tassi e Koço Kotta svolgono attualmente la loro attività in Grecia.

Aqif Lleshi, Gani Serdari, Shaqir Dema sono stati dalle autorità jugoslave allontanati da Skoplje a causa dei loro contatti con il locale console inglese ed inviati a Vranje.

Xhemal Herri è stato confinato a Negotin.

Janus Rusi e due suoi seguaci, già incarcerati a Djakovica perchè fermati tempo addietro alla frontiera jugoslava mentre tentavano entrare in Albania allo scopo di compiervi atti di sabotaggio, sono stati liberati dal carcere e confinati a Valjevo.

## DOCUMENTO N. 61

#### ALLEGATO 633 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari. Promemoria per il Sottosegretario di Stato per la Guerra, per il Capo di Stato Maggiore Generale, per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

Roma, 14 Febbraio 1941

Oggetto: Turchia, situazione politico-militare.

La Missione Militare britannica giunta di recente in Turchia è tuttora ad Ankara.

Nelle conferenze tenute sarebbe stato esaminato:

- la situazione politica derivante dalla presenza di sempre più notevoli forze germaniche in Romania;
- la questione degli aiuti terrestri, navali ed aerei alla Turchia in caso di suo intervento nel conflitto;
  - l'occupazione eventuale della Siria.

Data la figura di secondo piano dei componenti e la partecipazione alle conferenze di personalità politiche e militari britanniche residenti normalmente in Turchia, è convinzione generale che la importanza della missione e delle decisioni prese ad Ankara sia stata esagerata dalla propaganda britannica per bilanciare, davanti al mondo politico balcanico, l'accresciuta influenza germanica.

A riprova di ciò stanno anche le notizie di varie fonti che confermano come la Turchia si sia ancora una volta sottratta alla violenta pressione inglese diretta a farla intervenire nel conflitto.

In 15 mesi di alternative la Turchia ha osservato il programma di:

chiedere molto, promettere poco, non impegnarsi mai definitivamente.

Ultimamente ha ridotto la zona meritevole della propria attenzione dall'intera penisola balcanica e dal Mediterraneo orientale al solo territorio bulgaro.

Non si può con sicurezza prevedere, oggi, il suo atteggiamento nel caso in cui le truppe germaniche varcassero il Danubio. È certo tuttavia che

su tale atteggiamento influiranno grandemente le considerazioni seguenti:

- Aiuto britannico. Prevedibilmente non potrà superare, almeno in un primo tempo, le 4-5 divisioni (già pronte fra Palestina, Cipro, Creta ed Egitto) e i 200 aerei. Aiuto quindi non tale da invogliare la Turchia a gettarsi in avventure rischiose.
- Entità delle truppe tedesche nei Balcani. Fattore meno importante del precedente, data la vastità dei compiti che queste truppe dovrebbero assolvere, ma sempre meritevole di grande attenzione.
- Atteggiamento della Bulgaria. Sono in corso trattative per addivenire alla conclusione di un patto di non aggressione. In caso di accordo, questo patto potrà essere un fattore positivo per il mantenimento della pace, tanto più che la Germania ha già nettamente dichiarato ad Ankara di non aver mire su territori turchi.
- Atteggiamento dell'U.R.S.S. Sempre enigmatico e certamente non benevolo nei riguardi della Turchia. Giustificato quindi il timore di quest'ultima per una azione sovietica contro i distretti orientali dell'Anatolia, quando l'Esercito turco fosse impegnato ad occidente.
- Situazione militare della Turchia. Forze armate quasi mobilitate, ma unità ancora largamente incomplete di quadri, di armi, di materiale vario. La migliore parte dell'Esercito, costituita di 24 Df., 2 Dc., 1 Divisione corazzata, è dislocata fra la Tracia e gli Stretti.

La Turchia abbisogna ancora di molto materiale e, sopratutto, di munizioni (si calcola non disponga oggi più di 6-7 unità di fuoco), per il suo variopinto campionario di artiglierie.

Dall'esame di questi fattori, e tenendo conto della ben nota riluttanza del Presidente della Repubblica e del Maresciallo Capo di S.M. Generale a gettare la Turchia in avventure rischiose, si può concludere che la Turchia non entrerà in guerra se non aggredita.

La situazione comunque evolve con rapidità. Non si può quindi escludere, in linea di principio, che fattori imponderabili abbiano a vincere l'ostacolo puù grosso, rappresentato dai due uomini che guidano la Turchia, e che questa possa finire con lo schierarsi apertamente al fianco dell'alleata Inghilterra.

## ALLEGATO 737 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari. Promemoria per il Sottosegretario di Stato per la Guerra, per il Capo di Stato Maggiore Generale, per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

Roma, 16 febbraio 1941

Oggetto: Notizie sulla Spagna.

Il recente incontro del Caudillo col Duce viene simpaticamente commentato negli ambienti spagnoli.

Si ricordano diffusamente gli obblighi morali contratti dalla Spagna di Franco verso le Potenze dell'Asse ed in particolare verso l'Italia.

Di recente alcune eminenti personalità militari (come i generali Aranda, Muñez Grande e Rodriguez) hanno più o meno apertamente, annunziato ai loro dipendenti la possibilità di una prossima entrata in campagna al fianco dell'Italia e della Germania.

In alcuni ambienti trasparirebbe anche la preoccupazione che — migliorando l'Asse le proprie relazioni con la Francia prima che la Spagna abbia ad entrare in guerra — vengano definitivamente compromesse le aspirazioni spagnole sul Marocco francese e nella zona dei Pirenei.

Anche la "Falange" sta adoprandosi attivamente per preparare l'opinione pubblica in vista di una prossima entrata in guerra.

Mentre si rilevano questi sintomi di un più marcato orientamento verso l'Asse, si ricorda che non sono per niente mutate le condizioni economico-alimentari e le difficoltà interne che hanno sino ad oggi tenuta lontana la Spagna dalla guerra.

Sarebbe opinione largamente diffusa in Spagna, anche negli ambienti più autorevoli, che l'abbandono dalla attuale politica di neutralità non possa essere effettuata che dietro sicura garanzia degli indispensabili rifornimenti.

#### ALLEGATO 796 AL DIARIO STORICO

Colloquio di Guzzoni, Sottosegretario di Stato Maggiore Generale, con il Generale von Rintelen del 17 febbraio 1941 (ore 17.00)

Guzzoni — In tutta la successione dei trasporti è stato esaurito l'invio dei reggimenti artiglieria e batterie per rinforzare le divisioni. Adesso farò partire la Divisione motorizzata "Trento" intercalando i trasporti relativi con quelli tedeschi.

Von Rintelen — Il Maresciallo Keitel non vuole che si imbarchino tutti i mezzi modernissimi in un solo piroscafo: in tal modo, in caso di sinistro, non andranno tutti perduti.

Guzzoni — Tutti i mezzi corazzati e motorizzati italiani e tedeschi saranno riuniti nel Corpo corazzato Rommel.

Si vedrà se risulterà una grande unità troppo pesante con 4 divisioni: in questo caso si avranno un corpo corazzato italiano ed un altro tedesco.

Per l'aviazione, le disposizioni prese a Berchtesgaden avevano già per base il precedente accordo fra le Eccellenze Pricolo e Milch.

Io non trovo che vi sia disaccordo tra quello convenuto tra le Eccellenze Pricolo e Milch ed il paragrafo 5° delle note direttive.

Vi prego confermare.

Von Rintelen — Il Maresciallo Keitel, dandomi le direttive, mi disse che il capo  $5^{\circ}$  fatto per fissare le dipendenze del X Corpo Aereo Tedesco, codificava quanto stabilito prima.

Guzzoni — Sembra che l'aviazione tedesca già in Libia sia passata alle dipendenze dirette del generale Rommel.

Sarebbe un fatto nuovo.

Vi sarà una riunione dopodomani: potrete intervenire anche voi.

Occorrono direttive, nettamente fissate, pure ammettendo di non applicarle rigidamente: ci si può allontanare a ragion veduta.

Von Rintelen — Non credo che l'aviazione tedesca in Libia sia passata alle dipendenze del generale Rommel.

Si tratta solo di una forma di collaborazione non di dipendenza.

A Berlino si vorrebbe esser certi che se l'uno o l'altro alleato vuole fare la guerra chimica si metterà d'accordo prima.

Guzzoni — Nel modo più assoluto non inizieremo la guerra chimica se non saremo prima d'accordo con voi.

Non abbiamo intenzione di usare gli aggressivi chimici. Tutto è preparato, ma non si è pensato ad incrementarli. Data la scarsezza di materie prime trascuriamo questa paura di guerra poco probabile.

Von Rintelen — Quali intenzioni si hanno nei riguardi dell'occupazione di Nizza e della Corsica? Anche noi ci prepariamo per un'eventuale occupazione della Francia.

Guzzoni — Noi non vogliamo provocare, perché si scatenerebbe un putiferio in Nord Africa, che noi vogliamo evitare.

Ma teniamo preparati i mezzi per l'occupazione come misura di repressione: è bene che i Francesi sentano che noi abbiamo preparati i mezzi.

Per la Corsica, dietro preventivi accordi, si passerà all'azione quando fosse imminente un'occupazione degli Inglesi, per evitare che essi ci mettano piede.

Ci risulta che a Gibilterra ci sono truppe su appositi piroscafi che compiono esercitazioni di sbarco.

Von Rintelen — Ho sentito delle difficoltà di carburante. Ero presente a Berlino quando ne parlava il Maresciallo Keitel col Ministro Clodius ed il generale Thomas.

Per le materie prime di cui difettiamo anche noi, il .... (\*) accordo non è possibile per un anno, ma lo è solo per .... (\*).

Vi sono anche difficoltà per il carburante del .... (\*) per il momento non è possibile prevedere le as.... (\*) per un anno.

Guzzoni - Vi espongo le conclusioni:

Vi è disponibilità di carburante:

- a tutto maggio, per la Regia Marina;
- a tutto giugno, per il Regio Esercito;
- a tutto luglio, per la Regia Aeronautica.

Tra il 1º giugno ed il 1º luglio da noi tutto si ferma.

<sup>(\*)</sup> Parte delle righe risultano bruciate.

Ciò tenuto conto dei rifornimenti attuali dalla Romania.

Il bisogno è tanto che se anche il rifornimento dalla Romania potrà continuare, vi saranno sempre impossibilità di trasporti derivanti dalle deficienze di treni e di carri cisterna.

Migliorerà la situazione quando i trasporti, via fluviale, arriveranno sino a Budapest e si raccorceranno quelli con carri cisterna.

E poi, penso, che, in seguito ad intese, si potrà avere un beneficio quando le vostre operazioni contro la Grecia saranno iniziate, perchè le truppe tedesche si riforniranno sul luogo. Non credo che il materiale greggio vada in Germania per la distillazione ed allora per tutte quelle truppe non vi sarà bisogno di trasporti e potremo essere agevolati noi con le quantità di carburanti equipollenti a quelle non trasportate in Germania.

Per voi verranno a diminuire allora le necessità dei trasporti e ciò sarà vantaggioso per noi.

Ciò, peraltro, non costituirà un vero aiuto finchè non si avrà la possibilità dei trasporti via mare, Dardanelli liberi, stretto di Corinto e indi Bari o Brindisi.

Ai trasporti attraverso la Jugoslavia non si può pensare, per ora, perchè essa non ha aderito al Patto Tripartito: ma non importa.

Comunque vi manderò copia di una relazione sulla situazione dei carburanti.

- La Grecia sta facendo sforzi immani per giungere a Valona: credo siano i suoi ultimi tentativi. Le nostre truppe tengono bene.

Già si prepara l'offensiva dal lago di Ocrida con unità alpine che sono già state rinforzate. Ed allora discuteremo per un eventuale trasferimento in Albania della divisione alpina tedesca.

 In Egeo l'avversario insiste con azioni aeree sugli aeroporti, perché pensa che gli aerei tedeschi facciano sosta colà per battere Suez, Alessandria.

È tuttavia probabile anche un attacco in forze: ... (\*) sono notizie di una divisione a Cipro, ricostituita ... (\*) una divisione a Creta.

In Tripolitania: nulla di nuovo.

Prima di una diecina, quindicina di giorni, non si potrà avere un'idea chiara di ciò che faranno gli Inglesi.

Von Rintelen - Se entro quindici giorni non hanno agito, il primo

<sup>(\*)</sup> Parte delle righe risultano bruciate.

momento di una sorpresa con uno sbalzo avanti da parte degli Inglesi può dirsi superato.

Guzzoni — Occorre battere Bengasi.

Il Maresciallo Graziani ha detto che tutti i piroscafi fatti affondare rendono il porto inutilizzabile.

Per contro, sono segnalate navi fuori del porto.

È necessario picchiarle.

Senza base costituita, gli Inglesi non possono venire avanti.

Invece di battere le colonne motorizzate, come è stato fatto, sarebbe stato più redditizio battere Sollum, Bardia per non permettere la costituzione di basi: senza benzina e senza acqua gli Inglesi non avrebbero potuto avanzare.

- Nell'Impero: i nostri fanno prodigi e si difendono accanitamente.
   Noi vediamo la situazione con tranquillità e fiducia.
- Nel Paese: vi è tranquillità assoluta. Nessuna nazione avrebbe potuto sopportare quattro mesi di insucccessi militari, subiti perché avevamo contro di noi tre quarti delle forze dell'Impero britannico.

#### ALLEGATO 854 AL DIARIO STORICO

Guzzoni, Sottocapo di Stato Maggiore Generale, a Supermarina

Prot. n.6546

Allegati nº 7

Oggetto: Perdite navi mercantili nazionali.

Dalle notizie pervenute a questo Comando, risulterebbero perdute dall'inizio della guerra a tutt'oggi le navi mercantili nazionali, di cui agli elenchi allegati.

Vi prego Eccellenza di voler disporre perché detti elenchi siano controllati ed eventualmente messi al corrente.

Vi prego altresì voler disporre perché siano indicati quei piroscafi, di cui allegato n. 6, che devono ritenersi definitivamente perduti.

#### ALL. 1

# Elenco delle navi mercantili nazionali perdute per urto contro nostre mine

|           |                    | Stazza lorda |
|-----------|--------------------|--------------|
| Piroscafo | Avvenire           | 956,76       |
| Motonave  | Loasso             | 5.967,54     |
| Piroscafo | Alessandro Podestà | 633,17       |
| Piroscafo | Marangona          | 5.227,10     |
| Piroscafo | Sebastiano Bianchi | 1.545,65     |
| Piroscafo | Albano             | 2.363,75     |
|           |                    |              |

# ALL. 2

# Elenco delle navi mercantili nazionali perdute per urto contro mine nemiche

|             |          | Stazza lorda |
|-------------|----------|--------------|
| Piroscafo   | Leopardi | 3.297,53     |
| Motonave    | Barbaro  |              |
| Piroscafo   | Verace   | 1.219.13     |
| Piroscafo   | Cuma     | 8.260,15     |
| Nave pilota | Vulcano  | 273,32       |

# ALL. 3

# Elenco delle navi mercantili nazionali perdute per azioni di aero-siluranti

|           |         | Stazza lorda |
|-----------|---------|--------------|
| Piroscafo | Manzoni | 3.955,44     |
| Piroscafo | Sereno  | 2.332,81     |
| Piroscafo | Ascari  |              |
| Piroscafo | Cilicia | 2.747,07     |
| Piroscafo | Norge   | 6.510,75     |
| Piroscafo | Peuceta | 1.926,00     |

# ALL. 4

# Elenco delle navi mercantili nazionali perdute per azioni di sommergibili

|                |                   | Stazza lorda |
|----------------|-------------------|--------------|
| Piroscafo      | Morea             | 1.967,92     |
| Piroscafo      | Provvidenza       | 8.459,05     |
| Piroscafo      | Famiglia          | 812,83       |
| Piroscafo      | Franca Fassio     | 1.857,80     |
| Piroscafo      | Palma             | 2.715,16     |
| Piroscafo      | Valdivagna        | 5.400,16     |
| Piroscafo      | Carlo Martinolich | 4.207,52     |
| Piroscafo      | Quinto            | 530,92       |
| Piroscafo      | Città di Messina  | 2.472,23     |
| Cisterna nafta | Bonzo             | 8.176,72     |
| Piroscafo      | Firenze           | 3.951,56     |
| Piroscafo      | Sardegna          | 11.452,19    |
| Rimorchiatore  | Ursus             | 407,17       |
| Piroscafo      | Juventus          | 4.919,71     |

# ALL. 5

# Elenco delle navi mercantili nazionali perdute per collisione - autoaffondamenti e cause varie

|           |              | Stazza lorda |
|-----------|--------------|--------------|
| Motonave  | Paganini     | 2.427,35     |
| Piroscafo | Nina Bianchi | 2.180,39     |
| Piroscafo | Integritas   | 5.952,06     |
| Piroscafo | Marghera     | 4.530,53     |
| Piroscafo | Carso        | 6.274,84     |
| Piroscafo | Moncalieri   | 5.722,96     |
|           |              |              |

#### ALL. 6

Elenco delle navi mercantili nazionali danneggiate da azioni di aerei - sommergibili - unità di superficie e portate in secco o rimorchiate in porto

|                |                  | Stazza lorda |
|----------------|------------------|--------------|
| Piroscafo      | Liguria          | 15.353,86    |
| Piroscafo      | Serenitas        | 5.170,83     |
| Piroscafo      | Celio            | 3.872,=      |
| Piroscafo      | Gloriastella     | 5.489,98     |
| Piroscafo      | Maria Eugenia    | 4.701,67     |
| Piroscafo      | Erice            | 2.349,52     |
| Piroscafo      | Antonietta Costa | 5.899,57     |
| Piroscafo      | Chisone          | 6.168,49     |
| Piroscafo      | Snia-Amba        | 2.532,49     |
| Piroscafo      | Cesco            | 6.160,57     |
| Piroscafo      | Olimpia          | 6.040,33     |
| Cisterna nafta | Pennsilvania     | 6.860,54     |
| Nave Ospedale  | Tevere           | 8.289,54     |

# ALL. 7

Elenco delle navi mercantili nazionali perdute per azioni di unità di superficie

|             |                   | Stazza lorda |
|-------------|-------------------|--------------|
| Nave scuola | Garaventa         |              |
| Piroscafo   | Leonardo da Vinci | 7.515,44     |
| Piroscafo   | Capo Vado         | 4.390,80     |
| Piroscafo   | Catalani          | 2.428,67     |
| Piroscafo   | A. Locatelli      | 5.690,51     |
| Piroscafo   | Premuda           | 4.427,41     |

## ALLEGATO 864 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari. Promemoria per il Capo di Stato Maggiore Generale

Oggetto: Preparativi per lo sbarco in Inghilterra (Regio Addetto Militare a Berlino)

In questi ultimi giorni taluni indizi (importanti riunioni militari, partenza del Maresciallo Göring e del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito per la frontiera occidentale, diminuita attività dell'aviazione tedesca attribuita alla necessità di riordinare e schierare i mezzi per una azione in grande stile) hanno potuto far ritenere che lo sbarco in Inghilterra fosse, se non imminente, almeno molto prossimo.

Anche gli Inglesi hanno avuto la stessa sensazione, tanto che la loro aeronautica ha intensificato le azioni nella zona della Manica compiendo anche incursioni diurne.

Una azione di sbarco sembra tuttavia ancora prematura: la situazione dell'aeronautica inglese, specie da caccia, è infatti attualmente superiore a quella dell'autunno scorso e, d'altra parte, le condizioni atmosferiche si mantengono sfavorevoli mostrando così un decorso diverso da quello consueto. È da tenere presente che il Maresciallo Göring rientrerà a giorni dal fronte, che il Gen. Jeschonnek, capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, dovrebbe recarsi prossimamente in licenza per un mese, che il Maresciallo Keitel ed il generale Jodl si trovano a Berchtesgaden col Führer e che rientreranno a Berlino solo tra una diecina di giorni.

È certo comunque che le operazioni contro le isole britanniche stanno in primo piano; nella primavera prossima dovrebbero essere ripresi la guerra al traffico ed il bombardamento aereo in grande stile fino a provocare il cedimento inglese e quanto meno creare le condizioni necessarie per uno sbarco.

Si afferma una grande sicurezza sulla conclusione delle operazioni entro il corrente anno, ma non si può affermare che gli ambienti militari più elevati ne abbiano la più assoluta certezza.

Soprattutto non si ha nessuna intenzione di forzare i tempi per l'esecuzione dello sbarco, operazione che non è di quelle che si possono ripetere. Sembra piuttosto che il maggiore affidamento sia fatto sui risultati della guerra aero-navale.

Allorché si accenna all'ipotesi che lo sbarco non possa compiersi nel 1941 e si domanda quali potrebbero essere le nuove direttive per la condotta delle operazioni, appare chiaro che le idee al riguardo sono ancora molto vaghe e che questo problema è, per oggi, ancora prematuro.

## **DOCUMENTO N. 66**

# ALLEGATO 895 AL DIARIO STORICO

Amedeo di Savoia, Viceré d'Etiopia, Governatore Generale dell'Africa Orientale Italiana, Comandante Superiore delle Forze Armate, in A.O.I. a Comandante delle Truppe operanti su tutte le fronti

Prot. n. 60 S.

Addis Abeba, 14 febbraio 1941

Oggetto: Situazione dell'Impero.

La situazione complessiva che si va gradatamente delineando conferma in pieno le previsioni già fatte fin dal mese di novembre (vedi mio foglio 34 S. del 25 novembre).

Il piano politico-strategico degli Inglesi può essere così sintetizzato: "Gli Inglesi tendono: alla conquista in proprio nome delle due vecchie colonie italiane, Eritrea e Somalia, ed alla riconquista del Somaliland; considerando l'ex Negus come loro alleato lo stanno aiutando soprattutto con danaro, armi ed aeroplani, affinché possa, coi ribelli delle varie regioni, costituirsi un cosiddetto esercito nazionale e riconquistarsi l'Impero. A cose fatte avremmo: gli Inglesi padroni in proprio delle due nostre colonie e per interposta persona (il Negus) dell'Etiopia".

Ciò corrisponde anche alla mentalità inglese.

L'attuazione di questo disegno si sta sviluppando attraverso le seguenti fasi di cui alcune in atto, altre in potenza.

- 1) Fasi in atto: attacco contro l'Eritrea; attacco contro la Somalia; attacco contro il Galla-Sidamo.
- a) L'attacco contro l'Eritrea è in corso da 25 giorni e continua accanito.

Fallita, per nostro ripiegamento da Cassala-Tessenei, la loro manovra a tenaglia (da documenti trovati doveva scatenarsi all'alba del 19 e noi ripiegammo a sera del 17), si buttarono furiosamente contro le posizioni di Barentù ed Agordat.

Le truppe di Barentù ressero ad onta delle gravissime perdite senza cedere di un passo; anche quelle di Agordat tennero bene, ma il terreno a sud della posizione da noi ritenuto intransitabile risultò invece accessibile ai loro automezzi, talché si andò delineando una grave minaccia di avvolgimento della nostra sinistra per tagliarci l'unica via di ritirata. Ordinai pertanto il ri-

piegamento da Agordat su Cheren; abbandonata Agordat, Barentù non aveva più ragione di essere perciò feci ripiegare quelle truppe non appena i battaglioni provenienti da Om Ager furono sfilati dietro questa posizione.

Il ripiegamento avvenne con tutto l'ordine possibile in simili frangenti; tutti i battaglioni subirono gravi perdite, ma restarono alla mano dei capi e nessuno andò perduto. Più gravi furono le perdite di artiglierie e di materiali: ad Argodat per l'incombente minaccia sulla strada, a Barentù per il fatto che la linea di ritirata era costituita soltanto da una mulattiera . Il nemico si buttò decisamente allo sfruttamento del successo facendo convergere tutte le sue forze sulla direttrice di Cheren. In previsione di ciò avevo già fatto occupare queste posizioni da truppe fresche rapidamente affluite (un reggimento granatieri da Addis Abeba oltre ad una brigata indigena già in posto).

Il giorno 3 febbraio il nemico attaccò per la prima volta la posizione di Cheren e fu respinto; da allora i combattimenti succedono accaniti senza risultati pratici da parte dell'avversario. Le perdite nostre sono gravi; quelle del nemico gravissime tanto che ha portato in linea tutte le riserve, infatti a sud di Cheren fino ad Adi Ugri non abbiamo ancora pressione sensibile. Ma all'avversario continuano a giungere rinforzi; a Porto Sudan in questi ultimi giorni hanno scaricato undici piroscafi di cui otto sopra le diecimila tonnellate. E un altro convoglio è segnalato con rotta nord. Intanto la pressione da nord (settore Karora) si è notevolmente accentuato. Tutto ciò rende molto probabile (se non sicuro) a breve scadenza un attacco concentrico contro l'Eritrea, da ovest su Cheren-Asmara, da nord anche esso su Cheren-Asmara e forse da est o con l'attacco di Massaua da mare lungo la fascia costiera o con sbarchi a nord ed a sud del porto.

Ho mandato al settore nord fino all'ultimo rinforzo che potevo a costo di sguarnire pericolosamente Addis Abeba — dove sono circa ventimila fra donne e bambini in una regione dove la ribellione scoppierebbe con manifestazioni di estrema barbara violenza, e sto studiando di sgombrarli su Harar — ma con tutto ciò dubito molto che si possa, di fronte ad un triplice attacco concentrico ed in forze, reggere a lungo.

b) L'attacco contro la Somalia (era previsto; unicamente non si sapeva se avrebbe preceduto, accompagnato o seguito quello a nord) è anch'esso in atto ed il nemico si trova per ora nell'oltre Giuba che, come è noto, ho ordinato di *non* difendere ad oltranza.

Qui esso procede metodicamente creandosi successive basi logistiche. Dai suoi movimenti nasce ora il dubbio che la sua azione punti direttamente su Chisimaio, ma che forzato il Giuba si proponga di arrivare per Gelib al mare tagliando fuori quella piazza costringendola o prima o poi a cedere per isolamento. Mentre attendo a sgombrare alacremente Chisimaio ed a fare partire i piroscafi in grado di viaggiare ho ordinato di difendere ad ol-

tranza la linea del Giuba in corrispondenza di Gelib e delle altre strade.

- c) Attacco contro il Galla-Sidamo. L'azione è alla sua prima fase e si pronuncia su El Oboc in direzione del lago Ruspoli forse con obiettivo la fronte Soddu-Dalle. Forse questa mossa diversiva per obbligarci a sguarnire o per minacciare da tergo la direttrice Moyale-Neghelli che sarà forse la principale. Accompagnano queste azioni da sud altre da ovest soprattutto a cavallo della valle del Baro in direzione di Gambela e Dembi Dollo mentre più vicino al Nilo in corrispondenza di Kurmuc-Ghezan si stanno accumulando forze irregolari di fuoriusciti e da quanto sembra truppe francesi e belghe. Probabilmente queste truppe aspettano per avanzare il divampare della rivolta fomentata dall'arrivo nel Belaià dell'ex Negus e del Fitaurari Burrù. Nella regione di Lechemti è già in atto e si sta reprimendo. Questa direttrice Ghezan-Lechemti-Ambò è quella che più mi preoccupa perché giunge nello Scioa evitando il Nilo.
- 2) Fasi in potenza. Scacchiere est. Si parla di sbarchi nel Somaliland a Gibuti, ad Assab per la fine del corrente mese. Si tratta di voci insistenti ma contraddittorie. La versione che mi sembra più probabile è quella di uno sbarco a Zeila e dintorni con obiettivo Aiscia e successivamente Dire Daua ed infine Harar. Essa, evitando la possibile reazione francese, isolerebbe, specialmente se sussidiata da una azione su Assab, la Costa Francese dei Somali che non potendo più essere rifornita da noi dovrebbe accettare l'occupazione inglese.

Scacchiere ovest. Per ora tutto è tranquillo ma si hanno molti sintomi che la ribellione sta per scoppiare violenta soprattutto nel Goggiam. Spero che il generale Nasi possa fronteggiarla colle forze a sua disposizione. Ove ciò risultasse impossibile a seconda degli avvenimenti ordinerò o di resistere in posto o di ripiegare sulla linea del Nilo.

Come si vede la realtà sta confermando purtroppo in pieno quello che in novembre chiamavo previsioni pessimiste.

Di fronte ad un attacco concentrico condotto con forze e soprattutto con mezzi di una superiorità schiacciante (per una tonnellata di aiuto giunto a noi ne sono giunte più di 5.000 al nemico) la nostra situazione è molto critica. Senza ufficiali, senza autocarri, senza armi idonee, senza aviazione ogni concetto di manovra appare ineseguibile, ogni volontà di lotta si affievolisce di fronte alla sensazione precisa della inutilità del sacrificio. Come ho detto altre volte per reggere bisogna reggere ovunque; se un solo pilastro cede tutto l'edificio crolla quasi di colpo.

Di fronte a questa realtà non chiedo aiuti che so non potrebbero essermi dati o se concessi arriverebbero troppo tardi. In un solo modo è possibile aiutarci: con l'aviazione. Le nostre perdite nel campo aereo aumentano col diminuire delle forze in modo impressionante. Se non saremo aiutati subito ed in modo poderoso fra pochi giorni non avremo più neanche un apparecchio e non potremo saper nulla dell'avversario e saremo in sua completa balìa.

Di fronte alla dura realtà informerò la mia azione in questi concetti:

- finché in ogni regione dell'Impero vi sarà la nostra bandiera, un comandante ed un gruppo di soldati l'Impero non potrà dirsi perduto e questo avrà grande importanza quando si discuterà la pace;
- di conseguenza non potendo reggere alla pressione nemica non ci irrigidiremo nella difesa di posizioni destinate in tempo più o meno breve a cadere, ma in ogni scacchiere si raccoglieranno le ultime truppe nelle regioni a popolazione fedele per attaccare di sorpresa quando si è più forti, evitare il combattimento quando si è più deboli con un unico proposito: essere presenti ed operanti fino alla fine della guerra.

In relazione a questi concetti quando sarà assolutamente indispensabile sgombererò la popolazione bianca della capitale su Harar e Gimma (lo sgombero di Gondar è in corso); quella delle altre regioni, non avendo da temere dalla popolazione indigena, resta in posto.

Quindi abbandonerò Addis Abeba per portarmi nella regione degli Arussi che mi consentirà di tenere il contatto con l'Harar, la Somalia, il Galla-Sidamo e con lo Scioa, e quindi continuerò ad esercitare la mia azione di governo e di comando fino alla fine.

Avrei poi bisogno di essere tenuto al corrente nella misura che credete opportuno della situazione generale e sulle previsioni che si fanno della guerra in Europa. Dalla fine di ottobre non ho avuto più nessun orientamento né direttive in proposito salvo quelle tratte dal giornale e dalle intercettazioni radio.

# DOCUMENTO N. 67

## ALLEGATO 907 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari. Promemoria per il Sottosegretario di Stato per la Guerra, per il Capo di Stato Maggiore Generale, per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito

Roma, 20 febbraio 1941

Oggetto: Stati Uniti d'America, situazione dell'Esercito e dell'Aviazione al 15 febbraio 1941.

Forza alle armi seicentocinquantamila, con deficienza, rispetto al programma stabilito, di duecentoquarantamila reclute, non ancora chiamate per mancanza di accantonamenti.

Grandi unità dell'Esercito regolare costituite:

nove D.f. ternarie, delle quali una manca solo dei mezzi di trasporto;

due D.c., delle quali solo una è completa;

quattro D.cr., delle quali solo due in gran parte complete (sono ancora sprovviste di carri armati medi).

Grandi unità della guardia nazionale:

dodici divisioni quaternarie completamente mobilitate;

quattro divisioni quaternarie in via di costituzione;

due divisioni quaternarie da mobilitare entro marzo corrente anno.

Pel 15 giugno 1941, sono previste trentatre divisioni con una forza complessiva di 1.400.000 uomini (di cui centomila dislocati oltremare e le rimanenti truppe distribuite per l'addestramento in 150 campi d'istruzione).

Pel 1942 il programma di riarmo prevede un totale di cinquantacinque divisioni con una forza di tre milioni di uomini.

Data la rapida grande espansione dell'Esercito, è vivamente sentita la mancanza di caserme e di magazzini e la deficienza di equipaggiamento.

L'Aviazione, organizzata in 4 comandi distrettuali, comprende ventidue stormi, con un totale di circa duemila apparecchi da combattimento.

#### ALLEGATO 935 c AL DIARIO STORICO

Il Sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito, a Stato Maggiore Generale.

Prot. n.6754

21 febbraio 1941

Rif. foglio 5955 Op. del 30/1/u.s.

Oggetto: Progetti del tenente colonnello Bettica.

1. Il tenente colonnello Bettica è stato appoggiato da questo Stato Maggiore per l'esecuzione di esperienze sulle "discese manovrate", il cui scopo sarebbe di far scendere uomini da velivoli, senza paracadute, munendoli di adatte velature.

Il problema, parzialmente sperimentato finora su modelli inanimati in piccola scala, è lontano da pratica soluzione.

Di ciò deve essersi reso conto il Bettica stesso, per quanto non lo voglia ammettere; infatti, nel suo schema di programma conclude parlando della sicura soluzione di svariatissimi problemi ma non cita neppure più le discese manovrate.

2. La questione sulla quale indugia di più è quella dei paracadutisti — organizzazione, addestramento, impiego — e ritiene poterne trattare con competenza perché, ospitato per le sue esperienze alla Scuola paracadutisti di Tarquinia, vi è rimasto una quindicina di giorni, in un periodo in cui essa era pressoché inattiva per motivi vari.

Una cosa è lo studio della discesa manovrata, altra è la Scuola reparti paracadutisti. Per la prima il Bettica non ha ancora realizzato nulla di positivo che permetta di parlare di impieghi pratici. Quando la cosa sarà a punto si potrà vedere come sfruttarla.

Risulta che il Bettica parla ora di reparti su alianti trainati da aerei, ciò che rappresenta un'evoluzione del suo pensiero verso cose più positive, ossia verso quanto già ha esperimentato la Germania e su cui potrebbero essere chieste alla Germania stessa notizie prima di iniziare esperimenti ab ovo.

3. Senza entrare in merito alla mancanza disciplinare commessa dal tenente colonnello Bettica, nell'arrogarsi la facoltà di criticare aspramente, in modo lesivo alla subordinazione e privo di ogni più elementare tatto, l'organizzazione e l'operato degli enti dai quali, come visitatore e come ospite,

ebbe "ottime accoglienze ed ogni possibile assistenza" (Scuola paracadutisti, Scuola centrale di Civitavecchia, Scuola guastatori), ritengo però non si possa prendere in considerazione la proposta di creare e affidare a lui e a suo figlio, giovane studente ventenne, un organo così complesso, quale è quello da lui proposto, di alta responsabilità morale, tecnica e finanziaria, libero da qualsiasi controllo, contro una semplice promessa di inventare in breve tempo una serie di ritrovati che in buona parte non richiedono un organo del genere per essere studiati.

4. In sintesi, i memoriali presentati dal tenente colonnello Bettica sono, a mio parere, una raccolta di critiche demolitrici e di promesse alle quali non si sa quale fiducia prestare; non dice di che cosa ha bisogno, non domanda mezzi, materiali, non specifica nulla circa un programma positivo di lavoro, fa una sola proposta realmente costruttiva, quella relativa all'organo che dovrebbe essere creato per lui e per suo figlio.

Il Bettica dovrebbe invece indicare in modo preciso che cosa gli occorra per i suoi studi, poligono di esperienze, materiali, personale, mezzi e per quali scopi; su tali richieste non sarebbe fuori luogo venirgli adeguatamente incontro.

#### ALLEGATO 935 d AL DIARIO STORICO

Amedeo di Savoia, Viceré d'Etiopia, Governatore Generale dell'Africa Orientale Italiana, Comandante Superiore delle Forze Armate in A.O.I., a Stato Maggiore Generale.

Prot. n. 563835 Op.

Addis Abeba, febbraio 1941

Oggetto: Azione della 41ª Brigata coloniale durante il ripiegamento da Cherù.

## **PREMESSA**

Il presente è un riassunto di analoga relazione compilata dal Comando Truppe Eritrea sulla base di dichiarazioni di comandanti di battaglione e di reparti vari rientrati nelle nostre linee.

Non costituisce pertanto, date le fonti e l'attualità degli avvenimenti, una documentazione definitiva di essi.

#### I – GLI ORDINI

Alle ore 19 del 22 gennaio il Comandante della 41<sup>a</sup> Brigata coloniale, generale Fongoli, sulla base degli ordini ricevuti dal comando della 4<sup>a</sup> Divisione, impartisce ai comandanti di battaglione, riuniti a rapporto, i seguenti ordini:

- a) inizio del ripiegamento: ore 24 (del giorno 22)
- b) ripartizione delle forze:
- $1^{\rm o}$ ) avanguardia: un plotone cammellato banda Setit compagnia libica.
- $2^{\circ}$ ) grosso: 99° battaglione coloniale comando, una batteria del 41° gruppo artiglieria coloniale  $100^{\circ}$  battaglione coloniale (della XII Brigata) elementi genio comando  $41^{\circ}$  Brigata.
  - 3°) retroguardia: 132° battaglione coloniale che provenendo dai

pozzi di Auasciait deve accodarsi al grosso al  $12^{\circ}$  km della pista Cherù-Biscia.

- c) itinerario: pista Cherù-Biscia pozzi Sciaglet.
- d) 98°, 131° battaglione coloniale e una batteria del 41° gruppo artiglieria devono rimanere sulle posizioni occupate alla stretta di Cherù a protezione dello sfilamento della colonna ed iniziare il ripiegamento alle ore 1,30' del giorno 23 per l'itinerario: Cherù T. Moguol pozzi Daura Toat T. Adasalat q. 580 Biscia pozzi Sciaglet.
- e) Il Gruppo bande a cavallo Amara deve proteggere il fianco sinistro della colonna in marcia attendendo lo sfilamento di questa all'altezza del T. Adefungiai - M. Embellestà.

#### II – GLI AVVENIMENTI

Hanno avuto carattere frammentario ed episodico per causa della notte, dei diversi itinerari percorsi dai reparti ed in conseguenza dello scaglionamento in profondità di questi.

Il ripiegamento del grosso iniziò all'ora fissata. Come da ordini il 131° battaglione coloniale si accodò costituendo retroguardia e la marcia della colonna procedette indisturbata per circa 18-20 km sino alle 4,30' del mattino. A tale ora l'avanguardia comunicò al generale Fongoli che una nostra autocolonna proveniente da Agordat era stata attaccata e distrutta e che, più avanti, erano appostati molti automezzi nemici.

Il generale Fongoli ordinò di aumentare e rincorzare le misure di sicurezza sulla fronte e sui fianchi. Poco dopo, verso le 5,30', l'avanguardia fu investita da fuoco di mitragliatrici ed attaccata da autoblindate nemiche che percorrevano il terreno in tutti i sensi sparando e lanciando razzi.

Le autoblindate, infiltratesi fra l'avanguardia ed il grosso, attaccarono contemporaneamente, con violento fuoco di cannoncini e di mitragliere, il 99° btg. col., la btr. d'art. e, poco dopo, anche il 100° btg.

Ufficiali ed ascari hanno valorosamente reagito con lancio di bombe a mano, subendo perdite gravissime; nessuno sbandamento; eppure per l'oscurità e l'accanimento della lotta i reparti si sono inevitabilmente frazionati. E poiché la pressione nemica era meno forte verso nord le frazioni superstiti dei due btg. si buttarono verso il Barca e, seguendolo lungo la sponda destra, raggiunsero Agordat fra il pomeriggio e la sera del giorno 24.

Perdite subite dai due battaglioni: 60-70% della forza.

Il 98° btg. col., la btr. d'art. ed il 131° btg., in base al compito ricevuto, erano rimasti sulle posizioni della stretta di Cherù sino ad avvenuto sfilamento del grosso. Fra le ore 2,15' e le 3,45' iniziarono nell'ordine, per l'i-

tinerario fissato, il ripiegamento che procedette indisturbato per il 98° btg. sino in prossimità dei pozzi di Daura Toat. Qui, verso le 8, numerose autoblindate nemiche lo attaccarono sulla testa e sui fianchi incuneandosi fra le due compagnie di testa ed il rimanente della colonna che reagiva violentemente in posto sino alle ore 17,45. A tale ora, alleggeritasi la pressione del nemico, i resti del btg. poterono disimpegnarsi e per Scebà - colline Debatiè - T. Mogareb - T. Sceboteré, raggiungere Biscia alle ore 2,30' del 24.

Il 131° btg., che seguiva il precedente scaglione, fu attaccato alle ore 6 all'altezza del T. Moguol da numerose autoblindate e camionette; dopo aver furiosamente reagito per circa un'ora, subendo perdite gravissime, ridotto a soli 300 uomini, ripiegava premuto ancora dagli automezzi nemici, verso nord; seguendo il Barca raggiungeva Sciaglet nella notte sul 25.

Il Gruppo bande a cavallo Amara dopo aver atteso, schierato fronte a nord, all'altezza del T. Adefungiai, lo sfilamento della colonna, si mise in marcia a nord della pista Cherù-Biscia per continuare a proteggere il fianco sinistro delle forze ivi marcianti contro le provenienze dal Barca.

Arrivato all'alba a Bahar il gruppo incontrava elementi dei vari battaglioni ripieganti verso nord dai quali apprendeva degli avvenuti combattimenti. Subito dopo, avvistati in lontananza automezzi nemici provenienti da sud, si dirigeva al galoppo verso nord-est allo sopo di attrarre su di sé, col sollevare molta polvere, l'attenzione del nemico.

Infatti numerosi automezzi avversari lo inseguirono sin presso le colline di Sabderat. Qui la pressione del nemico rallentò ed il gruppo, assolto il compito di disimpegnare i resti dei battaglioni, potette per M. Damasciai - Ad Omar raggiungere Agordat nel pomeriggio del 24.

Nessuna notizia si è sino ad ora potuto raccogliere del  $132^{\circ}$  btg. col., del  $41^{\circ}$  gr. art. e del comando di Brigata perché di tali reparti sono rientrati complessivamente soltanto una decina di ascari i quali non hanno saputo fornirne.

 ${
m III}$  — Dalle varie notizie raccolte è emerso in modo certo che non vi fu sbandamento. Ufficiali ed ascari si batterono accanitamente come testimoniano le perdite.

Soltanto la preponderanza dei mezzi corazzati nemici li soverchiò.

201

## **DOCUMENTO N. 70**

ALLEGATI

# ALLEGATO 940 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari. Promemoria per il Capo di Stato Maggiore Generale, per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito

21 febbraio 1941

Oggetto: Situazione in Inghilterra ed in Estremo Oriente (Addetto Militare a Berlino).

Notizie pervenute al Comando Superiore delle Forze Armate dall'Addetto germanico a Washington così tratteggiano alcuni aspetti della situazione in Inghilterra:

 Ufficiali inglesi sono persuasi che in primavera la Germania tenterà di sbarcare nell'isola, ma che la caccia britannica compirà ogni sforzo per respingere l'invasione.

 Gli Inglesi sperano di essere tanto forti nel 1942 o nel 1943 da poter tentare lo sbarco nel continente.

— Impiegati della polizia britannica, in conversazione con un ufficiale tedesco prigioniero (in seguito evaso), si sono espressi senza riserve sulle difficoltà sovrumane che la popolazione incontra; il morale è sostenuto solo dalla persuasione che l'Inghilterra può perdere tutto in questa guerra, ma sembra impossibile che le sofferenze provocate dai bombardamenti possano ancora essere sopportate per mesi o, peggio, per anni.

 Gli impianti portuali di Liverpool sono tanto danneggiati che per scaricare è necessario servirsi di chiatte.

caricare e necessario servirsi di chiatte.

Liverpool e Manchester tutti i ponti sono stati distrutti dalle bombe. Southempton ha subìto gravi danni ma non nel porto.

- Le artiglierie tedesche schierate sul Canale colpiscono anche 10  $12~{\rm km}$  a nord di Dover.
- Il Governo britannico ha fatto accelerare la produzione di maschere antigas.

Secondo gli Inglesi la Germania disporrebbe, per le prossime operazioni aeree, di 9000 apparecchi.

 Gli ambienti militari americani ritengono che la campagna del 1941 presenti grandi probabilità di riuscita per la Germania. L'Addetto Militare tedesco ritiene tuttavia che lo Stato Maggiore americano e, probabilmente, anche quello inglese non hanno alcuna lontana idea sui veri progetti tedeschi per i prossimi mesi.

– La propaganda inglese cerca di attenuare in America l'impressione che l'Aviazione tedesca rappresenti un serio pericolo per la flotta britannica. Appunto per questo sono riuscite sgradite alcune notizie di stampa americana secondo cui un centinaio di *Stukas* tedeschi avrebbero ottenuto in brevissimo tempo ciò che la Marina e l'Aviazione italiana non avevano ottenuto in sette mesi.

### **DOCUMENTO N. 71**

### ALLEGATO 942 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari. Promemoria per il Capo di Stato Maggiore Generale, per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito

Roma, 21 febbraio 1941

Oggetto: Jugoslavia, visita del colonnello Donovan a Belgrado e ad Ankara.

Il colonnello dell'Esercito americano Donovan, durante il suo recente viaggio nei Balcani, sostò anche a Belgrado, ove fu ricevuto dal Principe Reggente e dai rappresentanti del Governo.

Nel corso di tali colloqui, il colonnello, esposto lo scopo della propria missione, assicurò che gli Stati Uniti d'America avrebbero, in qualsiasi maniera, sostenuta l'Inghilterra nella lotta contro la Germania, sino, forse, ad entrare in guerra al suo fianco.

Il Principe Reggente fu assai riservato e non fece alcun cenno circa il futuro atteggiamento della Jugoslavia.

Il Donovan partecipò inoltre, con i capi dell'Esercito e della Marina, ad una riunione presso lo S.M. Generale, nel corso della quale egli, ripetuti i concetti già espressi ai dirigenti politici, chiese, a titolo di orientamento e per il caso di una eventuale entrata in guerra della Jugoslavia a fianco delle potenze democratiche, quale fosse il fabbisogno di materiale bellico per completare la preparazione militare del Paese.

Venne segnalata la necessità, non è noto in quale misura, di armi c.a. ed a.c., carri armati, aerei da caccia e da bombardamento, mezzi motorizzati in genere.

Prima di lasciare Belgrado, l'ufficiale americano assisté, all'aerodromo di Zemun, a esercitazioni di reparti da caccia.

Recatosi successivamente ad Ankara, nei colloqui con i dirigenti poltici turchi, il Donovan avrebbe così sintetizzato le impressioni sul suo viaggio in Jugoslavia ed in Bulgaria: la Jugoslavia non abbandonerà la sua posizione di neutralità nemmeno in seguito all'eventuale entrata di truppe tedesche in Bulgaria; potrebbe partecipare al conflitto solo in caso di favorevoli avve-

nimenti militari che portassero un mutamento all'attuale situazione. La Bulgaria, invece, è da ritenere legata alle Potenze dell'Asse, e quindi l'ingresso delle truppe tedesche nel paese avverrà senza alcun ostacolo.

### DOCUMENTO N. 72

### ALLEGATO 943 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari. Promemoria per il Capo di Stato Maggiore Generale, per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito

21 febbraio 1941

Oggetto: Germania, previste operazioni tedesche nella penisola balcanica (Regio Addetto Militare a Berlino).

Nei riguardi delle previste operazioni tedesche nella penisola balcanica, il Regio Addetto Militare a Berlino segnala quanto segue:

# - preparazione politica

- la tacita adesione della Bulgaria viene considerata come certa;
- la Russia, legata alla politica di amicizia formale con la Germania, si contenterà, probabilmente, delle assicurazioni tedesche nei riguardi degli Stretti e potrà, forse, approfittare dei futuri avvenimenti per estendere la sua azione in altre direzioni. ad es. Irak;
- la Germania ritiene di poter trattenere la Turchia dall'intervento soprattutto mediante un forte schieramento bulgaro-tedesco alla frontiera turca (dieci divisioni di fanteria e due di cavalleria bulgare; nove divisioni germaniche, di cui una corazzata);
- la Germania si è astenuta finora dal coinvolgere la Jugoslavia nel programma delle future operazioni onde evitare una occupazione jugoslava di Salonicco come si verificherebbe certamente se la Jugoslavia intervenisse;
- nei riguardi della Grecia, il Comando Supremo tedesco non esclude che essa, nell'imminenza dell'offensiva tedesca si induca a trattare, specialmente se, come sembra, l'Inghilterra non le darà un valido aiuto con grandi unità terrestri e con forze aeree ragguardevoli.

# - preparazione militare

 lo Stato Maggiore tedesco prevede di destinare nove divisioni a copertura della frontiera bulgaro-turca ed altre forze a copertura di quella romena-sovietica; è quindi probabile che il numero totale di venti divisioni

ø

destinate all'operazione venga alquanto superato;

- i trasporti si sono svolti con ritmo inferiore al previsto e per il loro completamento occorrerà attendere fino agli ultimi di marzo;
- Il gittamento di ponti sul Danubio dovrebbe essere compiuto a fine febbraio;
- l'inizio delle operazioni belliche è previsto per gli ultimi di marzo o anche per i primi di aprile.

Genetic Generating, provide named and subsidia right purisols belautical

# DOCUMENTO N. 73

### ALLEGATO 981 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari. Promemoria per il Sottosegretario di Stato per la Guerra, per il Capo di Stato Maggiore Generale, per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito

Roma, 22 febbraio 1941

Oggetto: Jugoslavia, Rapporto del Servizio Informazioni jugoslavo sulla situazione politico-militare di alcuni Stati esteri (dicembre 1940).

L'unita "situazione politico-militare" compilata nel dicembre 1940 dal Servizio Informazioni jugoslavo, e relativa ad alcuni Stati esteri si riferisce ad avvenimenti ed a situazioni, in parte almeno, sorpassate; mette però in evidenza le possibilità della rete informativa jugoslava, specialmente verso l'Italia e verso l'Albania.

Meritano speciale attenzione:

- a) *Italia*: la notizia della partenza per l'Albania di una "3<sup>a</sup> Divisione alpina bis", con la quale denominazione si è voluto evidentemente indicare un gruppo alpini "Valle" e battaglioni di complementi;
  - i dati relativi all'afflusso di forze germaniche;
- l'attività addestrativa in atto presso la Scuola paracadutisti di Tarquinia;
- b) *Albania:* le notizie sugli sbarchi effettuati nei porti di Valona e Durazzo e sugli aerotrasporti di truppe e materiali;
  - i dati relativi alla forza presente;
  - le esatte notizie sullo schieramento delle varie unità;
- c) Germania: le notizie sulle relazioni con l'Italia e l'invio di truppe e mezzi per la lotta nel bacino del Mediterraneo;
  - d) Inghilterra: l'invio di rinforzi dalla madrepatria in Egitto;
- e) Francia: il lavorio di Laval, per una più attiva adesione alla lotta contro l'Inghilterra;
- f) Romania: le informazioni sulla penetrazione economica tedesca e sulle forze germaniche affluite nel Paese;

- g) Bulgaria: i dati sulle forniture militari tedesche;
- h) Grecia: la costituzione di nuove grandi unità e le forniture di materiali bellici dall'estero.

# SITUAZIONE POLITICO-MILITARE

### GRUPPO OVEST

### **GERMANIA**

# A) SITUAZIONE INTERNA

- Commenti al discorso di Hitler:

L'ultimo discorso di Hitler, tenuto il 10 dicembre agli operai germanici, è considerato nei circoli tedeschi come uno dei più fiacchi sinora tenuti. Il riferimento alla lotta di classe, che egli ha messo in evidenza per venire incontro alle masse operaie, è molto criticato, nonostante si sappia che egli vi sia stato costretto nella considerazione che le masse hanno già cominciato ad esternare un certo malcontento specialmente a causa della limitazione sui generi alimentari. In certo qual modo dalla questione della lotta di classe l'Esercito ed i circoli economici, industriali e finanziari si sentono toccati.

# B) POLITICA ESTERA

- Le relazioni con l'Italia:

Secondo i dati ricevuti per l'aiuto totale all'Italia, in Germania è stato adottato il seguente criterio:

Subito dopo l'inizio della guerra l'Italia stessa ha dichiarato che considerava il teatro di guerra del Mediterraneo esclusivamente come una sfera d'influenza e che per conseguenza non desiderava aiuti da chicchessia.

Nel frattempo, in considerazione dell'attuale situazione la Germania deve intervenire ma solo nella misura necessaria per migliorare la situazione militare dell'Italia e per rafforzare il Regime fascista.

A tal riguardo in prima linea viene tentato di frenare l'attività marittima inglese, divenuta già pericolosa, nel Mediterraneo.

Inoltre si darà un certo sostegno, almeno con carri armati, alle truppe italiane cadute in pericolo nell'Africa Settentrionale.

Infine non è escluso che alcune forze germaniche debbono essere trasferite in Italia con lo scopo di far rilevare l'importanza del comune destino delle Potenze dell'Asse e sostenere in tal modo il morale degli Italiani.

## C) NOTIZIE MILITARI

# - L'arrivo delle nuove truppe in Austria:

- a)  $6^{\rm a}$  Divisione cacciatori alpini, arrivata dalla Francia (Le Havre), è stata acquartierata come segue: comando a Salisburgo,  $138^{\rm o}$  reggimento alpini a Sazzering,  $143^{\rm o}$  reggimento alpini a Bruck a.d. Mur.
- b) Una divisione corazzata, giunta dalla Germania centrale, ed una divisione motorizzata arrivata dai dintorni di Amburgo, sono state inviate parte in Tirolo e parte verso la Carinzia occidentale.

# - Invio di truppe in Italia:

Si hanno parecchie notizie che piccoli reparti di truppe tedesche sono già stati inviati da tempo in Italia, ma non si hanno dati in quali località ora si trovino.

È tuttavia sicuro che 100 aeroplani da trasporto sono già arrivati per inviare turppe dall'Italia in Albania.

### – Armamento delle divisioni corazzate:

Sino al novembre 1940 le divisioni corazzate germaniche erano dotate di carri armati tipo II e IV (da 18 a 22 tonn).

Attualmente invece mediante il perfezionamento dei nuovi tipi di carri armati V, VI e VII è prevista la costituzione di divisioni corazzate pesanti.

Le caratteristiche di tali carri armati sono:

- tipo V.: 36 tonnellate, 1 cannone da 75/mm, 4 mitragliatrici;
- tipo VI.: 45 tonnellate, 1 cannone da 75/mm, 2 cannoni da 20/mm, 4 mitragliatrici;
- tipo VII.: 90 tonnellate, 1 cannone da 105/mm, 2 cannoni da 47/mm, 4 mitragliatrici.

In tal modo la Germania avrà circa 10 divisioni corazzate pesanti e 5 leggere. Le ultime troveranno impiego nelle colonie e la truppa verrà dotata di uno speciale equipaggiamento.

#### LA MARINA

# a) - Reclutamento

È stato indetto un concorso speciale per l'ammissione di personale dai 17 ai 25 anni nella Marina, a partire dal  $1^\circ$  febbraio 1941. Si calcola in questo modo di poter arruolare 30.000 uomini, non compresi quelli soggetti agli obblighi di leva di marina.

## b) - Nuove costruzioni:

Il  $1^{\circ}$  è stata ultimata la costruzione di due navi da 35.000 tonn ("Tirpits" e "Bismarck"), in modo che la Germania dispone nuovamente di 4 corazzate (le altre due sono la "Gneisenau" e la "Schamhorst".

Inoltre viene costruita una nuova flotta di 40 cacciatorpediniere, delle quali 12 sono già ultimate costituendo la flottiglia "Norwich".

## CONCLUSIONE

L'eco del discorso di Hitler ha mostrato nei circoli tedeschi che la situazione in Germania non è ancora così in ordine come si potrebbe supporre che fosse in uno Stato nazionalsocialista. Esistono tuttora divergenze forti negl'interessi e nelle concezioni dei singoli circoli sociali.

L'aiuto all'Italia nelle attuali sfavorevoli circostanze sembra sia tenuto in limiti modesti.

Non si ritiene che venga preso in considerazione un aumento di mezzi ed un più attivo atteggiamento operativo all'infuori di dare all'Italia la possibilità di migliorare la sua situazione militare.

È probabile che la presenza delle truppe germaniche in Austria ed al confine settentrionale italiano sia in relazione alla necessità di sostenere il prestigio del regime fascista, già compromesso in larghi strati della popolazione.

### GRAN BRETAGNA

# – Rinforzi per l'Egitto

Da Liverpool è partita per l'Egitto anche una divisione di fanteria; in precedenza ne erano partite altre due.

# - Artiglieria divisionale

I reggimenti di artiglieria divisionale sono ancora rinforzati con una batteria da 105/mm. (6 cannoni) in modo che nei reggimenti stessi si avranno complessivamente 4 batterie con 24 pezzi.

# - Nuovi aeroplani da caccia

In Inghilterra è stata iniziata la costruzione del nuovo tipo d'aeroplano Whirwind che ha le seguenti caratteristiche; monoplano, monoposto, costruzione metallica, velocità massima 640 km all'ora, armamento: 2 can-

noni automatici da 23/mm. e 4 mitragliatrici.

I cannoni sono piazzati nella cabina e le mitragliatrici nelle ali.

#### CONCLUSIONE

Con i nuovi rinforzi le forze britanniche in Egitto aumenteranno a 16 divisioni e mezzo, circa 210.000 uomini.

Nell'artiglieria divisionale, che è proporzionalmente debole, si rilevano le batterie su 6 pezzi. Probabilmente ciò è in dipendenza della deficienza dei quadri che non consente la sostituzione di batterie su 4 pezzi.

## **FRANCIA**

### - Le relazioni con la Germania

Con l'allontanamento di Laval dal Governo ed in seguito all'intervento dell'ambasciatore Abetz a Vichy, le relazioni franco-germaniche che già non erano buone, sono adesso maggiormente peggiorate.

Nel primo momento si attendeva che la Germania dovesse occupare anche i territori liberi: tale notizia però sinora non è stata confermata.

In considerazione della fase acuta del dissidio fra Petain e Laval si ha sempre più l'impressione che Laval negli ultimi tempi abbia insistito sempre più energicamente per portare la Francia in guerra contro l'Inghilterra e che Petain vi si opponesse.

Si afferma che in tal modo Laval voglia escludere l'Italia mettendo in sua vece la Francia accanto alla Germania.

Nonostante che le conseguenze di questo conflitto siano ancora incerte, nei circoli politici e militari francesi si mette sempre più in rilievo che ogni cambiamento imposto dalla Germania all'attuale situazione avrebbe per conseguenza l'entrata in guerra dell'Impero coloniale francese.

In tal caso il generale Weygand prenderebbe l'azione del De Gaulle.

#### **ITALIA**

#### Situazione interna

L'allontanamento del Maresciallo Badoglio ha acuito l'attrito tra l'Esercito ed il "Partito Fascista". Viene affermato che la milizia abbia ricevuto l'ordine di osservare il contegno e la attività di quegli ufficiali ritenuti simpatizzanti dal Maresciallo Badoglio.

Vengono ribadite le voci di nervosismo e di malcontenti esistenti in larghe masse del popolo sia a causa degli insuccessi militari sia per la situainterna del Paese.

Accade spesso che Fascismo e Mussolini vengano apertamente criticati e segnalati come responsabili per aver fatto entrare l'Italia in una guerra che è impopolare.

#### - Notizie militari

### 1 - Situazione alla frontiera:

a) *Nord-ovest*: La maggior parte della 3° Divisione bis alpini (Udine) è stata inviata in Albania in modo che nelle caserme è rimasto il personale strettamente indispensabile per il servizio interno.

A partire dal 15 dicembre è stata rilevata la concessione di licenza ai militari appartenenti alla Guardia di Frontiera.

b) Fronte di Zara: Effettivi rimasti all'incirca senza variazione 6.600 uomini. Una parte delle truppe è alloggiata fuori della città in baracche di nuova costruzione.

La difesa antiaerea è in continuo approntamento; sinora sono state rilevate 3 btr. contraerei.

Il 9 - 10 dicembre 1940 il comando del presidio di Zara ha mobilitato i volontari appartenenti alla milizia. Nonostante che tali volontari abbiano sinora dimostrato grande spirito di patriottismo e molto entusiasmo per la guerra, essi cercano con tutti i mezzi di essere esonerati dai provvedimenti di mobilitazione.

# 2 – Aiuti germanici:

- a) Sinora sono stati spediti in Italia due convogli per trasporto di aeroplani e di idrovolanti Ju 52, complessivamente cento apparecchi. Di questi 50 sono stati impiegati per il trasporto di truppe e di materiali per l'Albania mentre gli altri 50 sono stati impiegati per la Libia.
- b) 140 ufficiali germanici, specializzati per il servizio della pubblica sicurezza sono giunti a Milano. Essi collaboreranno con gli organi della polizia italiana.

# 3 - Scuola paracadutisti:

A Tarquinia, provincia di Viterbo, è stata aperta una scuola per paracadutisti; vi si svolgono corsi della durata di tre mesi, ai quali partecipano all'incirca 1.000 volontari.

Presso la Scuola viene sperimentato il nuovo tipo di paracadute il quale si apre automaticamente dopo circa 20 metri dall'inizio del lancio del

paracadute.

#### Rilievi

La presenza degli ufficiali germanici in Italia (molte probabilmente dell'S.S. truppen) è molto sintomatica sia per poter giudicare le circostanze interne del Paese sia per farsi un'idea del prestigio del regime fascista.

#### **ALBANIA**

### A) SITUAZIONE INTERNA

# Consigli militari:

Secondo l'ordine del Comando delle Forze Armate in Albania in tutte le Prefetture vengono istituiti consigli militari i quali hanno il compito di assicurare che tutte le disposizioni delle autorità militari vengono eseguite; inoltre costituiscono enti di collegamento tra le autorità militari e civili.

## B) NOTIZIE MILITARI

# 1 – Licenziamento dei confinari:

I militi di confine (albanese) vengono allontanati dalla frontiera jugoslava ed inviati a casa. Essi sono stati sostituiti da carabinieri italiani. A Piskopelja sono già arrivati 500 carabinieri.

# 2 - Situazione truppe:

- a) Durazzo Tra l'11 e 15 dicembre 1940:
- 500 bersaglieri del 5° rgt.
- 600 soldati del 3° e 4° rgt. ftr. della 20ª Divisione "Piemonte"
- 1.000 alpini dei rgt. 5°, 8° e 11° (2°, 3° e 5° Divisione alpina)
- 1.600 uomini del 48° e 49° rgt. art. (48° e 49° Divisione ftr.)
  - 12 cannoni da montagna del 48° rgt. art.
- 2.500 alpini del 1º rgt. della Divisione alpina "Cuneense" circa 120 carabinieri.
  - b) Valona Tra l'11 ed il 13 dicembre 1940:
- $1.200~{
  m militari}$  di cavalleria del 3° e 7° rgt. cavalleria sono stati inviati a Berat.

# 3 - Trasporto di truppe mediante aeroplani:

Dal 10 dicembre 1940 aeroplani germanici con equipaggio pure germanico hanno trasportato truppe e materiale da guerra (munizioni - mitragliatrici ecc.)

Sinora risultano giunti con tale mezzo:

- a) All'aeroporto di Tirana nel periodo dal 10 al 15.XII.1940:
- 2.100 soldati delle Divisioni alpine 2<sup>a</sup> 3<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup>;
- 20 tonn circa di munizioni ed un forte numero di mitragliatrici.
  - b) All'aeroporto di Berat nel periodo dal 10 al 13.XII.1940;
- 1.000 soldati circa di cui non è conosciuto il corpo di provenienza;
- 15 aeroplani con materiale bellico.

### 4 - Situazione della forza

Con gli ultimi arrivi la situazione della forza è stata elevata di circa 10.600 militari ed ammonta complessivamente a 289.100 uomini, non comprese le perdite che possono essere stimate a circa 40.000 uomini.

# 5 - Movimento truppe

I più forti concentramenti delle forze avvengono nella zona di Elbasan e Berat. Verso Elbasan sono stati diretti tutti i reparti sbarcati agli aeroporti di Durazzo e Tirana i lavoratori che probabilmente dovranno essere impiegati per i lavori di fortificazione nella zona di Elbasan.

Gli Italiani stanno sgomberando Kukus, Konjusa e Krumë e spediscono materiale bellico verso Scutari.

# 6 – Ispezioni

Il generale Cavallero Capo di Stato Maggiore del Comando Supremo italiano il 14 dicembre è arrivato a Tirana per un'ispezione al fronte.

#### 7 – Servizio sanitario

I feriti dell'Albania vengono ricoverati negli ospedali di Roma, Bologna, Napoli, Firenze e Bolzano.

Gli ospedali militari di Roma sono completamente pieni di feriti.

In Albania si calcola che vi siano ancora 6.000 feriti gravi e leggeri.

Un grande numero di feriti giunge a Roma senza essere state medicati ed alcuni persino anche in istato di incoscienza in conseguenza della grande perdita di sangue.

In complesso il servizio sanitario è male organizzato e manca anche il materiale sanitario di ogni genere.

#### CONCLUSIONI

La situazione della forza delle grandi unità rimane, senza notevoli variazioni la seguente: 17 divisioni delle quali tre con organici completi. Le truppe affluite in seguito costituiscono o i complementi delle unità che si trovano già in Albania oppure quelle unità divisionali che sinora non erano potute affluire.

Insieme con le unità dell'Esercito vengono avviati in Albania anche i btg. camicie nere, circa 5 battaglioni, i quali come truppe fidate dovrebbero sollevare il morale dei giovani soldati in Albania.

Viene fatto subito rilevare come constatazione regolare che le unità fresche giunte sono state parzialmente impiegate. La 37ª Divisione fanteria si trova già da tre settimane al fronte e non sono ancora giunti tutti i suoi reparti.

Parimenti si rileva il frammischiamento avvenuto nelle unità: btg. e rgt. - Accade che rgt. di una stessa divisione si trovano ripartiti in varie armate come è il caso della  $5^a$  Divisione alpina.

### **GRUPPO EST**

#### UNGHERIA

# 1 - Costituzione del IX Corpo d'Armata in Transilvania;

Nelle brigate del IX Corpo d'Armata (XXV<sup>a</sup> "Kolosavar" — XXVI<sup>a</sup> "Maresvasarhely" e XXVII<sup>a</sup> "Gyergyessentmikles") sono stati costituiti sinora soltanto i primi reggimenti di fanteria con un battaglione ciascuno. I reggimenti riceveranno probabilmente la designazione e la numerazione di quei reggimenti che prima della guerra si trovavano in quelle guarnigioni.

# 2 - Cambiamenti di guarnigioni:

La brigata da montagna è stata trasferita dalla zona dei Carpazi (Sel'ga) in Transilvania (Sepsiszentgyörgy) a nord di Brassò, dove ora ha formato la 9ª Brigata di cacciatori di frontiera.

# 3 – Aumento degli effettivi:

Da un discorso fatto dal Ministro della Guerra durante la discussione del bilancio si è potuto rilevare che l'Ungheria intende costituire un Esercito di 1.500.000 uomini.

#### CONCLUSIONE:

Il progetto delle autorità militari ungheresi di aumentare l'Esercito non potrà essere eseguito se non a lunga scadenza per la mancanza di personale ed armamento riscontrata in occasione dell'ultima mobilitazione.

Probabilmente, nonostante le notize diffuse, le segnalazioni circa le nuove formazioni presso le brigate di fanteria ed il relativo inquadramento nelle divisioni (col nuovo IX Corpo d'Armata) non si sono potute confermare.

## **ROMANIA**

# A) Situazione interna

# 1) La situazione nelle file dei legionari:

Secondo le notizie pervenute l'asserzione che Horja Sima non fosse a conoscenza dell'eccidio di Žilevo, non corrisponde a verità. Viene affermato che egli fosse presente anche alla seduta del 25 novembre 1940, durante la quale fu deciso di giustiziare gli arrestati che erano a Žilevo; tuttavia egli si sarebbe dichiarato decisamente contrario all'eccidio e che per conseguenza, in segno di protesta, avesse deciso di allontanarsi dalla riunione.

Lo scioglimento della polizia legionaria è stato eseguito solo formalmente per dare soddisfazione ai Germanici e per calmare l'opinione pubblica; in effetto questa polizia esiste anche adesso ed egisce tuttora nell'amministrazione della città di Bucarest.

Nella politica estera i legionari si allontanano sempre più, secondo la loro concezione, dal generale Antonescu. Essi non sono più convinti che i Tedeschi vinceranno e lasciando al generale Antonescu la possibilità di restare amico dei Germanici, sono invece disposti a dar la mano ai nemici dei Tedeschi per riottenere quello che hanno perduto con l'aiuto dalla Germania.

# 2) L'epurazione dei comunisti:

Si procede con molta severità contro i comunisti. Quelli che sono ritenuti pericolosi vengono fatti sparire senza alcuna traccia dalla polizia segreta germanica. Il Capo di tale polizia, consigliere criminale Geisler, è pure di fatto Capo della polizia di sicurezza romena.

## B) Politica estera

## 1) Relazioni con la Germania:

Il trattato economico che è stato nuovamente concluso tra Germania e Romania contempla forniture tedesche di macchinari ed attrezzi agricoli con pagamenti a lunga scadenza, mentre dal suo conto l'industria rumena è obbligata a svilupparsi secondo i bisogni del "nuovo ordine" in Europa.

La rete delle comunicazioni rumene (ferrovie, strade, oleodotti ecc.) deve essere diretta e modificata in tal senso.

In ottemperanza al trattato per molti rami della vita economica rumena la Germania deve inviare in Romania 11 commissioni di tecnici.

## 2) Relazioni con la Russia:

Non migliorano.

I lavori per la delimitazione dei confini sono sospesi perché i Russi vogliono fare includere nella loro frontiera una isola del delta del Danubio. Parimenti non è stata ancora regolata la questione della costituzione delle comunicazioni e sottocommissioni per Danubio inferiore.

# C) Notizie militari

# 1) Truppe germaniche

La divisione motorizzata germanica del Banato, il cui comando è a Temesvar, ha la forza di 12.000 uomini — Comandante luogotenente Maresciallo Hube.

I circoli militari rumeni attendono ancora l'arrivo di una e forse di altre due divisioni tedesche, le quali verranno pure sistemate nel territorio del Banato.

Secondo le ultime notizie il traffico aumentato attraverso l'Ungheria, per la Romania, a cominciare dal 28 dicembre 1940 con truppe e materiali tedeschi dimostra che il trasporto di tali divisioni è già cominciato.

# 2) Cacciatori motorizzati:

Con la trasformazione delle divisioni di cavalleria in divisioni celeri (di 4 divisioni di cavalleria sinora soltanto una è stata trasformata) verranno costituiti battaglioni autonomi di cacciatori motorizzati invece dei passati battaglioni fucilieri autotrasportati.

È prevista l'assegnazione di alcuni gruppi di battaglioni per ogni divisione celere.

I battaglioni sono così costituiti:

- comando
- tre compagnie fucilieri
- compagnia mitraglieri (16 mitragliatrici)
- compagnia d'accompagnamento (6 lanciabombe, 4 cannoni da 20/mm, contraerei, 4 cannoni anticarro da 37 e 47/mm.)
  - reparto automobilistico.

# 3) Istruttori tedeschi all'Accademia Militare:

Presso la Scuola superiore militare rumena si trovano come istruttori 4 ufficiali germanici di S.M. ed alcuni ufficiali delle varie armi.

# 4) Oleodotti:

I Tedeschi hanno in progetto di costruire altri due oleodotti in direzione di Ploesti-Giurgievo, con la capacità complessiva di 200 vagoni in 24 ore (in confronto due attuali oleodotti rumeni hanno insieme la capacità di cento vagoni).

Se i lavori verranno iniziati prossimamente nei vari tronchi, essi possono essere ultimati in un mese. I tubi delle condutture sono giunti dalla Francia.

## CONCLUSIONE

La politica estera ed interna dei legionari si scosta sempre più da quella del generale Antonescu.

L'ultimo trattato di commercio assoggetta completamente l'economia ed i traffici romeni ai bisogni germanici.

Gli esperti tedeschi prenderanno nelle loro mani gestione ed amministrazione del complesso economico rumeno.

Lo spostamento delle divisioni germaniche ad est della linea Braşov-Bucarest ed i trasporti di truppe in corso dimostrano che anche in seguito le forze germaniche in Romania verranno ulteriormente rinforzate; esse sino ad ora si possono stimare a 50.000 uomini.

#### **BULGARIA**

## A) Situazione interna

 A Sofia si attende la prossima caduta del Governo. Come motivo diretto dalle dimissioni si adduce il malcontento delle potenze dell'Asse circa le dichiarazioni fatte dal Presidente Filov in parlamento che la Bulgaria non dev'essere né nazionalsocialista, né fascista, né legionaria o comunista.

Non si parla ancora della persona che dovrebbe sostituire Filov ma come futuro Ministro degl'Interni viene citato il colonnello Pantew, già Capo della polizia di Sofia.

## 2) - Attività comunista:

In questi giorni sono stati eseguiti numerosi arresti di comunisti nell'interno della Bulgaria.

Gli arresti sono messi in relazione con l'attività svolta dai comunisti per la raccolta di firme in un memoriale col quale si richiedeva la costituzione di un governo nazionale e la conclusione di una alleanza militare con la Russia.

Gli studenti comunisti hanno acclamato il professore universitario Michalcev col grido "Viva il nuovo presidente dei ministri".

## B) Notizie militari

## 1 - Situazione:

Viene confermato che la 5ª Divisione ftr. (Ruse) è ritornata dalla frontiera turca alle proprie guarnigioni.

Sono stati congedati: gli ufficiali di riserva che erano stati chiamati nel settembre 1940; i riservisti delle classi 1900 e 1901 (accertate presso la 11ª Divisione ftr. (Sofia) e la 6ª Divisione ftr. (Vraca) ed i riservisti della difesa aerea territoriale.

Secondo ogni probabilità vengono congedati i riservisti nei quali non si può porre completa fiducia.

# 2 - Aviatori germanici:

Negli ultimi giorni dalla Germania sono arrivati in Bulgaria 36 giovani probabilmente piloti e meccanici d'aviazione.

#### 3 - Armamento:

Sono arrivati dalla Germania:

- 60 motori d'aviazione P.Z.D.
- 2 aeroplani tipo P.Z.D. 43
- 7 autocarri
- 50.000 cartucce per pistola calibro 6,35/mm.
- 350.000 inneschi per proiettili da 20/mm.
- 1.000.000 di detonatori per mine mod. 8
- 155.000 kg. di trinitrotoluolo.

#### CONCLUSIONE

I contrasti fra comunisti ed aderenti alle Potenze dell'Asse si sono rivelati anche fra i riservisti mobilitati, il cui morale lascia in certo quel modo a desiderare.

Il congedamento dei riservisti ed il parziale ritiro delle truppe dal confine turco costituiscono fattori positivi per l'attenuazione della tensione nei Balcani, almeno per un certo periodo.

#### **GRECIA**

#### NOTIZIE MILITARI

## 1) Nuove divisioni:

Secondo i dati messi a disposizione in Grecia intendono costituire altre 3 divisioni di fanteria: 5<sup>a</sup> a Creta - 3<sup>a</sup> ad Atene ed un'altra su territorio sinora non conosciute.

In tal modo il numero delle divisioni verrebbe elevate da 22 (una divisione di cavalleria) a 25.

# 2) Rifornimenti dall'estero:

- a) Dagli Stati Uniti d'America dal 17.III.1940 sono giunti 50 aeroplani in massima parte apparecchi da caccia tipo *Curtiss*. Si attende ancora l'arrivo di altri 200 apparecchi.
  - b) Dalla Russia sono giunti 28 piroscafi con cereali e materie prime.

#### CONSIDERAZIONI

Con riguardo agli ulteriori sviluppi degli ultimi avvenimenti i Greci sono ottimisti e convinti della loro vittoria.

Circa l'armamento ed altro materiale da guerra la situazione per i Greci è attualmente migliore che all'inizio della guerra. Ciò è anche confermato dalle nuove formazioni che i Greci vogliono costituire oltre alle sette divisioni di riserva costituite sinora.

## **DOCUMENTO N. 74**

## ALLEGATO 1018 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari, Promemoria per il Sottosegretario di Stato per la Guerra, per il Capo di Stato Maggiore Generale, per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito

Allegati n. 1 mappa

Roma, 23 febbraio 1941

Oggetto: Attività fuoriusciti libici - Costituzione di reparti nel sud algerino e tunisino. (Governo della Libia - Gabinetto del Governatore Generale).

Nel sud tripolino fuorusciti libici esplicherebbero un'intensa attività contro l'Italia e molti capi nel sud algerino e tunisino procederebbero alla costituzione di reparti cammellati e motorizzati, con il compito di operare verso il confine libico e congiungersi con le forze inglesi provenienti dalla Cirenaica.

Precisando:

 I fuorusciti libici Suleon ben Abdenebi e Mohammed Tartuni esplicherebbero la loro attività nella zona di Dehibat, formendo notizie relative alla situazione confinaria del circondario di Nalut.

Il fuoriuscito misuratino Arighib comanderebbe una mehalla di ribelli

nell'hammada, tra Gadames e Gat.

Uno dei fratelli Eef en Nasser (Abdulgel e Ahmed) con alcune bande di mercanti reclutati dalla Senussia nel Sudan si sarebbe impossessato di Zuila e El Gatrun.

Le popolazioni del sud tripolino, avverse ai senussiti, reagiscono contro tale azione, mentre aderiscono al movimento le popolazioni del Misuratino.

- Nel sud algerino sarebbero stati arruolati circa 400 uomini per un prossimo impiego in zone confinarie, fra le quali quelle di Dehibat e Remada, e formazioni motorizzate inglesi si troverebbero a El Hiaf con il compito di puntare su Serdeles e congiungersi con le forze provenienti dalla Cirenaica.
- Nel sud tunisino una banda cammellata di seicento uomini, costituita da Mohamed ben Hassen, dovrebbe raggiungere Djanet, sul confine libico.

Emissari di Mohamed ben Hassen, si sarebbero incontrati con alcuni capi nelle zone di Derg e di Mizda, invitandoli, in nome di Mohamed, a spostarsi verso il confine tunisino e a tenersi pronti per una prossima azione contro il nostro presidio di Berg.



### **DOCUMENTO N. 75**

#### ALLEGATO 1021 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari. Promemoria per il Sottosegretario di Stato per la Guerra, per il Capo di Stato Maggiore Generale, per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito

Roma, 23 febbraio 1941

Oggetto: Collaborazione italo-tedesca.

Ufficiali della sezione crittografica del Servizio Informazioni Militari, hanno visitato a Berlino, nei giorni 7 - 10 febbraio, l'ufficio corrispondente del servizio germanico.

L'ufficio, che dispone di complessi servizi e di una grande quantità di personale, è considerato una delle branche più importanti del Servizio informazioni.

È suddiviso in cinque gruppi incaricati di: intercettare e decrittare i telegrammi diplomatici e quelli militari, eseguire studi tecnici e statistici sul materiale intercettato, studiare scientificamente la crittografia, provvedere al funzionamento dei posti d'ascolto.

Il gruppo che intercetta e decritta i telegrammi militari è ripartito in due sottocentrali (una per l'occidente e l'altra per l'oriente) che dispongono di sette stazioni fisse e di 9 compagnie mobili incaricate di captare il materiale crittografico militare. Le stazioni fisse sono dislocate in località meglio a portata degli Stati o dei gruppi di Stati assegnati per la intercettazione a ciascuna stazione (attualmente tre di queste sono in Francia e trattano Gran Bretagna, Stati Uniti, Spagna e Africa settentrionale); le compagnie, ciascuna di 200 uomini, sono dislocate a secondo delle esigenze del momento e intercettano i messaggi che non vengono raccolti dalle stazioni fisse. Parte di una di queste compagnie, forte di 140 uomini, seguirà ora le unità tedesche destinate in Libia.

Durante la campagna di Francia le varie situazioni dei comandi, corpi e servizi nemici, ricostruite dal gruppo sulla base delle intercettazioni e confrontate poi con i documenti catturati all'avversario, risultarono perfettamente concordanti.

Il personale dell'ufficio crittografico è costituito in maggioranza da elementi civili ed ha carattere di assoluta stabilità; viene reclutato sulla base dei risultati conseguiti in tre distinti corsi di addestramento.

Per la dovizia di personale e mezzi impiegati, il servizio crittografico tedesco ottiene risultati considerevoli (vengono mensilmente elaborati circa 85 mila crittogrammi); i nostri ufficiali hanno tuttavia constatato che in molti campi, ad esempio nello studio dei cifrari militari e dei sopracifrati, l'ufficio germanico non ha raggiunto risultati superiori a quelli ottenuti dalla sezione crittografica del S.I.M. italiano.

Il Capo dell'ufficio tedesco ha apprezzato in modo particolare gli studi da noi compiuti sui cifrari turco, greco e spagnolo; i nostri ufficiali hanno riportato l'impressione che gli ospiti siano stati sinceri nelle loro spiegazioni ma che, nel complesso, abbiano mantenuto una grande riservatezza.

## DOCUMENTO N. 76

## ALLEGATO 1057 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari. Promemoria per il Capo di Stato Maggiore Generale, per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito

Roma, 24 febbraio 1941

Oggetto: Stati Uniti d'America, predisposizioni militari contro il Giappone.

Sono state accentuate, in questi ultimi tempi, le predisposizioni militari degli Stati Uniti d'America contro il Giappone.

La difesa costiera ed aerea, notevolmente rafforzata, ha posto la zona del Canale di Panama praticamente sul piede di guerra.

Sono state anche portate sul piede di guerra le Hawai, intensificando, fra l'altro, l'afflusso di aeroplani, e, nelle Filippine, sono state mobilitate tutte le forze locali.

La flotta del Pacifico, le cui principali unità sono nelle Hawai, è stata recentemente completata in ufficiali e in naviglio ausiliario.

Infine, il Senato americano ha stanziato d'urgenza 250 milioni di dollari per le basi aereo-navali delle isole di Samoa e di Guam.

Contemporaneamente è segnalata:

- l'affluenza di forze dell'Impero britannico dalla Nuova Zelanda alle isole Fiji;
- l'arrivo, nella penisola di Malacca, di una divisione australiana e di notevoli forze indiane, a rinforzo dei presidi militari di Singapore, valutate a circa 100 mila uomini.
- l'arrivo nelle Indie olandesi di grande quantità di materiale da guerra nord americano e britannico; le truppe mobilitate per la difesa di Batavia ammonterebbero a oltre 110 mila uomini.

Il crescente interesse degli Stati Uniti d'America per i possibili sviluppi della situazione in Estremo Oriente è dimostrato anche dalla nomina di nuovi Addetti Militari americani a Singapore, nelle Indie olandesi e nella Thailandia.

Le suddette misure fanno presumere che è intenzione del Governo americano di assumere, a breve scadenza, atteggiamento più energico verso il Giappone.

## DOCUMENTO N. 77

### ALLEGATO 1083 AL DIARIO STORICO

Attilio Teruzzi, Ministro per l'Africa Italiana, a Servizio Informazioni Militari, a Stato Maggiore Regio Esercito, Ufficio Operazioni II.

Prot. n. 977049/IN

Roma, 9 aprile 1941

Oggetto: Notiziario al 1º marzo 1941

Si trasmette, per conoscenza, copia del foglio n. 764349 in data 13 marzo u.s. del Governo Generale dell'Africa Orientale — Direzione Superiore AA.PP., all'oggetto: "Notiziario al  $1^\circ$  marzo 1941 — XIX".—

Copia Teleavio in partenza Amedeo di Savoia, Viceré d'Etiopia, Governatore Generale dell'Africa Orientale Italiana, a Ministero dell'Africa Italiana, a Stato Maggiore Generale, a Comando Superiore Forze Armate (Addis Abeba)

Prot. n. 764349

Addis Abeba, 13 marzo 1941

Oggetto: Notiziario al 1º marzo 1941.

Seguito teleavio 763500 del 22 febbraio corrente anno.

In tutto l'Impero la situazione si è fatta più grave, soprattutto per la propaganda avversaria nell'interno intensificata al massimo ed accompagnata da una notevole pressione militare sui confini che non è possibile contenere sempre ed ovunque.

Specialmente nei centri abitati da nazionali si nota una certa effervescenza degli animi, poiché si sta diffondendo soprattutto nell'ambiente nazionale la convinzione che l'Impero non potrà resistere con una lunga durata della guerra, né alla pressione esterna né allo sgretolamento interno.

SCIOA: Circolano con maggiore diffusione manifestini e lettere incitanti alla ribellione, alcune di evidente ispirazione inglese, perché per la prima volta vi appare il termine di "fascista", finora ignoto alla propaganda ribelle. Infatti i sottomessi vengono invitati in certe lettere dei capi ribelli a combattere i "fascisti".

Abebè Aregai ha invitato il Residente del Bulga e Berechet a sottomettersi!

Due bombardamenti aerei della zona dell'aeroporto di Addis Abeba hanno provocato lievissimi danni e pressoché nessun effetto politico sulla popolazione nonostante il lancio di manifestini.

Si notano diserzioni più numerose di paesani armati dalle bande irregolari in cui erano inquadrati: tra altri episodi minori sono da citare la defezione di trenta armati dalla banda di Giurù (Debra Berhan) e sedici della banda del Selalè (Ficcè).

Nel settore di Ambò, che indubbiamente ha risentito della aggravata situazione del territorio di Lechemti, è stato tuttavia possibile il ritiro o il rastrellamento di un centinaio di fucili.

A Sulultà (Addis Abeba) è stato ucciso dai gregari residenziali il neosottomesso Taferà Mammò, che tentava di ripassare alla ribellione.

Dalla zona del Jeggiù-Amhara Saint sono partite, d'ordine dell'ex Negus, delle carovane dirette al Goggiam per ritirare armi destinate ai ribelli.

Paesani della zona di Ualdia hanno preso a fucilate un aereo inglese che mitragliava a bassa quota la strada imperiale.

I capi ribelli del Guraghé e Nonno si sono spostati verso il Ghibiè; si attribuisce loro l'intenzione di dirigersi nel Goggiam.

GOGGIAM: Ras Hailù si è spostato a Motà dove ha raccolto ulteriori sottomissioni, da Motà si dirigerà a Farasbet (Amar Cocchè). Il presidio di Engiabara ha ripiegato su Buriè e quello di Danghilà su Bahar Dar.

È in corso il ripiegamento del presidio di Buriè su Debra Marcos, per effetto dell'aumentata pressione di forze anglo-ribelli, dotate di artiglieria; sulla strada Buriè-Dembeccià i ribelli hanno fatto saltare un ponte. Dembeccià è già minacciata direttamente da grosse masse di ribelli guidate da Inglesi. L'evacuazione di Buriè mette a disposizione dell'aviazione un aeroporto avanzato verso il cuore dell'Impero.

AMARA NORD ED EST: Situazione stazionaria dovuta soprattutto ai dissidi interni delle formazioni ribelli ed alle divergenze di vedute tra i capi ribelli e gli emissari inglesi che non sono ancora riusciti a sfruttare la nostra evacuazione della zona dell'Uolcait e di Metemma.

Una formazione ribelle diretta dall'Ermacciò nel Belesa (sud Semien) è stata attaccata e dispersa da nostri irregolari permettendo la cattura di numerose armi di marca inglese.

Benché nel Beghemeder e Belesa si abbiano avuto delle sottomissioni e nonostante l'eco favorevole del matrimonio concluso tra i figli della vedova del noto Asfau Boggalè ed il nostro deggiac Iggigù Aialeu, le formazioni ribelli capeggiate da Lig Johannes, Dagnou e Ghessesè Tesemma, dimostrano maggiore attività.

Due aggressioni stradali da segnalare: sulla Azozo- Gondar rimaneva

danneggiato un autocarro in seguito allo scoppio di una mina; sulla Gondar-Debra Tabor è stata uccisa da fucilate ribelli una CC.NN. di pattuglia.

HARAR: Si va calmando l'irrequietezza nella zona di Gobà.

La comunità yemenita di Aselle (Arussi) ha chiesto in blocco al Commissario di tener sospese le domande di sudditanza italiana inoltrate all'inizio della guerra, motivando il fatto con l'attesa di eventuali disposizioni da parte della comunità yemenita di Addis Abeba.

GALLA E SIDAMO: Data la crescente pressione del nemico sulle frontiere la situazione interna si è fatta più tesa. Tuttavia popolazioni e capi, pur accusando qualche segno di stanchezza rispondono ancora bene. Localmente ha avuto benefica ripercussione la sconfitta di forze inglesi superiori per uomini e per mezzi nella zona di Callam (Lago Rodolfo). Si possono ora tirare le somme delle nostre perdite derivate dai fatti di Lekemti: cinque nazionali morti, sette dispersi e un ferito. La zona si è interamente calmata. Un ulteriore tentativo di penetrazione di forze ribelli del Goggiam in zona Dirrè (Lekemti) è stato nettamente respinto.

Il 26 due bande del territorio di Gardulla si ribellavano contemporaneamente ad un attacco di predoni contro il presidio e la Reggenza di Burgi. Cadeva in combattimento il Residente 1° Segretario di Governo Dr. Carlo Evangelisti.

ERITREA: La mancata riuscita dell'offensiva britannica a Cheren ha rasserenato l'ambiente locale che aveva manifestato un certo smarrimento. Sono state distribuite delle armi ai paesani dell'Hamaséen, Seraé, Acchelé Gusai e nel territorio di Massaua.

SOMALIA: Viene seguita con relativa calma lo sviluppo dell'offensiva britannica del Giuba.

### **DOCUMENTO N. 78**

# ALLEGATO 1097 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari. Promemoria per il Sottosegretario di Stato per la Guerra, per il Capo di Stato Maggiore Generale, per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito

Roma, 25 febbraio 1941

Oggetto: U.R.S.S.. Presumibile situazione delle forze al 15 febbraio 1941.

### Grandi Unità dell'Esercito:

— 165 D.f. ternarie con un battaglione da ricognizione, un battaglione e due reggimenti artiglieria divisionali (5 gr., 15 btr., 60 fra obici e cannoni). (1)

Gli effettivi delle divisioni di frontiera sono stati portati a 15.000 uomini sui 18.000 previsti dall'organico, mentre le divisioni dell'interno hanno meno di 10.000 uomini.

- 32 D.c. su due Brigate di due rgt., un rgt. a. a cavallo su tre gruppi di 2 btr. (24 fra obici e cannoni), un rgt. motomeccanizzato (assegnazione limitata alle grandi unità di frontiera).
- 48 Brigate cr. su tre btg. (ogni brg. complessivamente 112-120 carri).
- Risulta inoltre recentemente costituito un corpo d'armata corazzato su due D., ciascuna su quattro rgt. cr. di tre btg., un rgt. f. mot. su tre btg., un rgt. a. mot. su due gr. di tre btr., uno sqd. da ricognizione.

#### Milizie:

- Per la guardia alle frontiere, raggruppate in brigate.
- Per la sicurezza dell'interno, raggruppate in divisioni.
- Per la sicurezza dei trasporti, ordinate in btg. autonomi. Complessivamente 600.000 uomini.

Il contingente alle armi si valuta a circa 3.500.000 uomini.

La mobilitazione parziale indetta per la guerra contro la Finlandia, è

<sup>(1)</sup> Per la deficienza di materiali i due reggimenti hanno, provvisoriamente due gruppi ciascuno di tre batterie, complessivamente 48 pezzi invece dei 60 previsti.

tuttora mantenuta. Non si ha la sensazione che si stia procedendo alla mobilitazione generale, ma si stanno adottando misure volte a completare le grandi unità, dando la precedenza a quelle dislocate alle frontiere occidentali e meridionali.

È vivamente sentita la deficienza dei quadri ufficiali: moltissimi comandanti di reggimento sono maggiori, i comandanti di battaglione sono quasi tutti capitani o tenenti ed i comandanti di compagnia tenenti o sottotenenti.

Per sopperire in parte alle deficienze stesse, per l'anno in corso, si è aumentato il reclutamento degli allievi delle scuole militari, raddoppiandone il numero.

Anche la produzione delle armi non è adeguata allo sviluppo dell'Esercito, specialmente per l'artiglieria.

Nel complesso lo Stato Maggiore sovietico dà tuttavia grande impulso al potenziamento delle Forze Armate, particolarmente all'educazione morale ed all'addestramento degli ufficiali e delle truppe, cercando di imprimere un indirizzo più aderente alle esigenze del combattimento moderno e traendo insegnamento dalle esperienze della guerra finlandese, i cui insuccessi del primo periodo, sono stati ufficialmente ammessi in un recente discorso pronunziato dal nuovo Capo di Stato Maggiore, generale Zukov.

### DOCUMENTO N. 79

## ALLEGATO 1098 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari. Promemoria per il Capo di Stato Maggiore Generale, per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito

Roma, 25 febbraio 1941

Oggetto: Francia, aspetti della situazione politica.

La situazione politica francese permane sostanzialmente immutata.

La nomina dell'ammiraglio Darlan a vice Capo dello Stato ed a Ministro degli Esteri ha causato sorpresa e disorientamento tra le autorità germaniche di occupazione. Si andrebbe facendo strada la convinzione che la politica di Vichy vuole basarsi sulla stretta osservanza delle clausole d'armistizio nell'attesa dell'auspicata vittoria finale dell'Inghilterra.

Laval è in assoluto ribasso e le autorità germaniche che l'hanno finora sostenuto comincerebbero a comprendere di aver sbagliato.

Anche la stampa del territorio occupato sua accesa partigiana, dimostra con la minore violenza dei suoi articoli di voler abbandonare Laval al suo destino.

Egli intanto non desisterebbe dal proposito di rientrare nel Governo di Vichy; proporrebbe per sé il Ministero degli Interni e la carica di vice Presidente del Consiglio mentre l'ammiraglio Darlan ricoprirebbe la carica di Presidente ed il Maresciallo Pétain soltanto quella di Capo dello Stato.

Il partito "Ressemblement Populaire" recentemente costituito a Parigi, a parte il non grande numero di aderenti, non rivela fino ad oggi consistenza e possibilità di azione degne di rilievo.

In merito all'incontro del Maresciallo Pétain con il *Caudillo* circola con insistenza la voce che Franco sarebbe stato incaricato dal Duce di ottenere il passaggio e la dislocazione in Tunisia delle truppe italiane della Tripolitania in caso di ulteriori successi inglesi.

La propaganda comunista continua ad operare dappertutto quasi indisturbata.

Perdura nel Nizzardo l'ostilità contro gli Italiani; essa si estrinseca con soprusi, angherie ed arresti, il più delle volte arbitrari, nonché con la diffusione di voltantini sarcastici e diffamatorii.

## DOCUMENTO N. 80

## ALLEGATO 1107 bis AL DIARIO STORICO

Il Sottocapo di Stato Maggiore Generale, a Mussolini

24 febbraio 1941

Oggetto: Offensiva contro la Grecia.

- I) La situazione al fronte albanese alla data odierna può così riassumersi:
- massa delle forze nemiche, a sud-ovest, tra Osum Klisura Tepeleni e testata val Shushicë;
- conati offensivi del némico che perdono d'intensità e che, quindi, non possono permettergli di realizzare concreti risultati.

Lo sfinimento dell'Esercito greco di cui si è parlato prematuramente in passato, sembra ormai si avvicini proprio alla realtà.

II) – La situazione nostra è indubbiamente influenzata in senso favorevole dal fatto che i Tedeschi affrettano il movimento dalla Romania verso la Tracia, attraverso la Bulgaria.

Ma appare anche evidente l'opportunità che la questione greca sia liquidata da noi al più presto possibile, prima dell'intervento tedesco.

- III) Si è stati indotti a rinunciare alla divisione da montagna tedesca che il Führer aveva ordinato di tener pronta per ogni eventuale necessità che fosse per manifestarsi in Albania: infatti è da ritenere che le nostre forze attuali (circa 27 divisioni) siano da sole sufficienti per giungere all'epilogo della questione greca determinando il crollo della resistenza della Grecia.
- IV) Tale crollo può avvenire per esaurimento della Grecia indipendentemente dalla nostra azione controffensiva, oppure per effetto di quest'ultima.

Nel primo caso, cioè che il crollo avvenga senza la nostra azione, occorre che le nostre forze siano tenute pronte allo sfruttamento di tale favorevole circostanza per la riconquista dell'intera Albania e per penetrare immediatamente in territorio greco.

Ma è forse più probabile che si verifichi il secondo caso: cioè che la resistenza greca non crolli prima dell'inizio di una nostra azione offensiva, quando questo inizio precedesse l'azione dei Tedeschi verso la Tracia, di fronte ai quali i Greci sembra rinuncino a combattere.

V) — L'azione controffensiva che si è sempre considerata più redditizia dalla parte di Korçia, nonostante le maggiori difficoltà di terreno, sembra sia da considerarsi ancora più redditizia e decisiva oggi, in quanto l'azione svolta dalla zona di Pogradec e dalla testata dei due rami dello Shkumbini, cioè nella striscia montana meno profonda che separa le nostre forze dalla piana di Korçia, viene a svolgersi dove le forze greche sono assai più deboli e dove l'importante obiettivo territoriale di Korçia rappresenta anche un obiettivo militare di importanza decisiva. Infatti l'occupazione di detta piana deve determinare forzatamente il cedimento di tutto il rimanente schieramento greco, minacciato di essere tagliato fuori da una nostra successiva avanzata da Korçia verso Ersekë su ponte di Perati ed al bivio di Kalibaki.

L'azione su Korçia anche se precede quella tedesca ha inoltre un valore di diretta cooperazione con le forze alleate.

VI) — Ritengo che ad effettuare l'offensiva su Korçia, offensiva che muoverebbe dalla sinistra della 9ª Armata su un tratto di fronte di circa 15 km e sul quale risultano schierate due divisioni di fanteria greche, siano sufficienti sette divisioni delle quali due o tre alpine, tre o due di fanteria, una corazzata, una autotrasportata.

Le due divisioni di fanteria dovrebbero agire in direzione di Çëravë per poi proseguire, per Zvezdë e Bilishti, verso il varco greco di Kapeshtice.

Le due divisioni alpine, rinforzate eventualmente da una terza, dovrebbero agire dalle testate dello Shkumbini verso Maliq e su Korçia.

Poiché i Greci non hanno difese arretrate di qualche importanza, avvenuto lo sfondamento dalla parte di Pogradec, potranno intervenire subito le divisioni corazzata e autotrasportata per agire:

- una verso Zvezdë Bilishti Kapeshticë, precedendo le divisioni di fanteria che hanno attaccato dalla zona di Pogradec;
- l'altra sorpassando le divisioni alpine verso Korçia per proseguire poi su Ersekë - ponte Perati e Kalibaki, intercettando la ritirata a tutte le truppe greche schierate a cavallo del Devoli, della Tomorricës, dell'Osum, della Deshnicës, della Voiussa e della Shushicë.
- VII) Avvenuto lo sfondamento alla sinistra del nostro schieramento, dovrebbe avvenire l'avanzata di unità dell' $11^{\rm a}$  Armata lungo le rotabili che conducono a Klisura Permeti ponte Perati, da Tepeleni a Argirocastro Gjorgucat Kakavia e lungo la litoranea Himara Porto Edda.

A questo punto dovrebbe aver luogo l'azione di 4 btg. cc. nn. sulla spiaggia di Prevesa e la concomitante azione di paracadutisti su Janina e su Florina.

A questa azione dovrebbe poi seguire l'occupazione delle isole di Cefalonia e di Zante per avere il dominio dei golfi di Patrasso e di Corinto.

VIII) - Nonostante le condizioni del terreno sulla fronte della 9ª Armata, rese più difficili da recenti nevicate, penso che l'azione potrebbe svolgersi verso il 20 di marzo.

## DOCUMENTO N. 81

### ALLEGATO 1142 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari. Promemoria per il Capo di Stato Maggiore Generale, per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito

26 febbraio 1941

Oggetto: Germania, situazione politico-militare (Regio Addetto Militare a Berlino).

È opinione diffusa nei circoli politici tedeschi che i recenti convegni di Bordighera e di Berchtesgaden non hanno portato sensibili varianti alla situazione.

Spagna: Le note difficoltà di ordine interno e la richiesta, ritenuta esorbitante dal *Reich*, dell'intero Marocco francese quale compenso di un intervento costringono la Germania a differire la progettata azione su Gibilterra.

Balcani: Gli elementi più importanti dei recenti colloqui sono stati la richiesta fatta alla Jugoslavia di schierarsi decisamente con le Potenze dell'Asse, e la offerta, come compenso, di Salonicco.

Continuano intanto regolarmente i trasporti di truppe verso la Romania. Per il trasferimento di queste in Bulgaria è stato previsto, per la fine del corrente mese, il gittamento di tre ponti sul Danubio. Le operazioni avrebbero inizio ai primi di aprile.

Negli ambienti politici tedeschi non si esclude che la Grecia possa cedere di fronte alla minaccia di un'offensiva combinata italo-germanica; comunque non si ha alcun dubbio sul sollecito successo delle operazioni.

Nel complesso la Germania ritiene di poter dominare politicamente la situazione nei Balcani e nutre buone speranze di poter trattenere la Turchia, così da assicurarsi una buona base politica per le prossime operazioni.

Mediterraneo e Nord Africa: L'occupazione della Grecia ed il mantenimento, con il concorso delle forze tedesche, della Tripolitania dovrebbero modificare sensibilmente la situazione nel Mediterraneo tanto nei riguardi del definitivo atteggiamento della Turchia quanto nei riguardi dell'azione

aerea per la quale, probabilmente, il Comando tedesco non sarebbe alieno dal fornire un concorso più abbondante.

Grande importanza è attribuita dal Comando tedesco alla protezione del Nord Africa francese e della Corsica contro qualsiasi tentativo inglese; in particolare l'occupazione della Corsica offrirebbe all'Aviazione e alla Marina britannica possibilità offensive contro l'Italia, dannose in una guerra di lunga durata.

L'idea dell'occupazione di Malta è sempre viva negli ambienti prossimi al Maresciallo Göring.

L'azione politica tedesca mantiene le direttive già note, ma è caratterizzata dalla preoccupazione di non creare in questo momento nuove complicazioni e di non forzare le situazioni. Tale preoccupazione è particolarmente accentuata nei riguardi della Francia e della Spagna.

# ALLEGATO 1169 AL DIARIO STORICO

Ministero dell'Africa italiana a Ministero della Guerra (S.I.M.), a Stato Maggiore Regio Esercito (Ufficio Operazioni)

Prot. n. 976754/IN

Roma 11 febbraio 1941

Oggetto: Relazione politica.

Si trasmette, per conoscenza, copia del foglio n. 750313 di prot. segreto in data 22 gennaio u.s. del Governo Generale dell'A.O.I. — Direzione Superiore Affari Politici, all'oggetto "Relazione politica".

Amedeo di Savoia, Viceré d'Etiopia, Governatore Generale dell'Africa Orientale Italiana, Comandante Superiore delle Forze Armate in A.O.I., a Ministero dell'Africa Italiana, e (per conoscenza) a Stato Maggiore Generale, e Comando Superiore Forze Armate (Addis Abeba).

Addis Abeba, 22 gennaio 1941

Oggetto: Relazione politica.

La situazione interna dell'Africa Orientale Italiana, in questo ottavo mese di guerra, non differisce sensibilmente dalla situazione già tratteggiata nel rapporto 6 dicembre u.s. n. 796967.

Lo sviluppo delle vicende militari in Grecia ed in Libia ha influito tanto sugli Italiani, quanto sul mondo indigeno, senza però produrre alcuna crisi. Anzi, dopo un primo momento di nervosismo, già si delinea rapida la ripresa, grazie alla piena collaborazione di tutti gli organi del Governo e del Partito.

I fatti negativi nel campo economico permangono. I provvedimenti, diretti a prevenire la possibilità di una vera e propria crisi, affidati all'Alto Commissariato per l'Economia di Guerra, sono attesi e accolti da tutti gli italiani con profondo senso di comprensione e di disciplina.

Nello *Scioa* si è ritenuto indispensabile che le pochissime forze disponibili potessero assumere un atteggiamento offensivo verso le varie formazioni ribelli, per togliere la sensazione della nostra inerzia e per impedirsi la

polarizzazione di masse intorno ad esponenti ribelli, soprattutto per il fatto che l'aggressione di Zeudè Tellahun e del nipote di Abba Doiò, ad Addis Alem (4 dicembre), avevano eccitato tutti gli ambienti dell'ovest dello Scioa.

Un primo movimento ha avuto lo scopo di rastrellare i nuclei ribelli del Marabetiè, dove l'arroganza dei fratelli Sciancut era arrivata al punto da inviare a due nostri Residenti la intimazione di sottomettersi.

Il ciclo operativo iniziatosi il 31 dicembre ha portato all'uccisione di alcuni sottocapi della formazione ed al recupero di alcuni fucili.

Merita accenno particolare il fatto che all'azione hanno partecipato esclusivamente paesani armati e bande composte di elementi di provenienza locale. Contemporaneamente nel Mens un reparto regolare si scontrava con la formazione di Tafarra Dagneu che cadeva in combattimento. Trattasi dell'autore dell'eccidio di due carabinieri ed istigatore dell'uccisione d'un ufficiale e d'un sottufficiale della banda di Sala Dingai (v. relazione mensile Scioa, luglio, novembre 1940).

Altro movimento importante di masse armate è stato disposto nel territorio dei *Guraghe* contro la formazione di Sciacca Becchelè che per numero ed armi è la più rilevante dello Scioa, e la cui pericolosità deriva inoltre dai collegamenti che lo Sciacca Becchelè è riuscito a stabilire con varie formazioni ribelli anche nel Goggiam.

Sono state riferite le aggressioni operate dalle genti di Sciacca Becchelè sulla strada Moggio-Zuai.

L'azione è incominciata il 12 novembre ed è tuttora in corso e poggia, otre che su forze regolari, su 6.000 armati *Arussi* e su oltre 3.000 armati *Guraghé*.

Si sono avute delle defezioni e diserzioni di notabili, fra cui di rilievo il fitaurari Cheliliè di Debra Berhan (catturato alcuni giorni dopo da paesani); un capo distretto del Gudrù (Ghedò), grasmacc Amantè Guari; il fitaurari Sebsibiè Sciburri, notabile di rilievo e conosciuto per la sua fedeltà al Governo, con 70 armati; la uoizerò Scioaregghed Ghedlè di Addis Alem, con 15 armati; il fitaurari Tesemma Gobesiè di Ancober, con 70 armati circa.

3) - Nel *Uollo* tutti i tentativi di razzie da paesi ribelli sono falliti per le reazioni locali.

È in corso la costituzione di formazioni armate irregolari di circa 8.000 paesani, il cui compito principale — in un primo tempo — sarà la vigilanza sull'Abbai, in relazione all'azione politico-militare di *ras* Hailù nel Goggiam.

4) - Nell'Amara si continua nell'azione politica disgregatrice delle formazioni ribelli.

Il direttore degli Affari Politici, affiancato da ras Ajaleu Burrù, ha con-

tinuato nel Beghemeder le conversazioni con Dagneu Tesemma, non interrotti neppure dagli incidenti già segnalati, e l'opera di attrazione di alcuni aspiranti all'eredità del defunto capo ribelle Asfau Boggalè. Tale attività politica ci ha consentito tuttora di mantenere la ribellione nel Beghemeder, frazionata in gruppi di non preoccupante entità.

Nell'Ermacciò l'attività di una diecina di emissari britannici non ha potuto finora realizzare il programma del fronte unico della ribellione: grazie a nostri bombardamenti di concentramenti ribelli e sudanesi, si è rallentata la pressione sulla strada Gondar-Tacazzè. Tuttavia ad est della strada, nel Cuolla Uogherà, Belesa, fino all'Uagh, si intensifica l'azione avversaria con invio di armi e talleri ai dissidenti.

Non si manca di sfruttare agli effetti della contropropaganda il grave malcontento tra i fuorusciti per essere molti tra loro inquadrati in reparti sudanesi, e le velleità di indipendenza di capi ribelli, armati dagli Inglesi, che intendono usare le armi secondo il loro criterio all'infuori delle direttive che gli Inglesi vorrebbero loro impartire.

5) - Nel *Goggiam* l'azione di *ras* Hailù che già ha dato dei risultati soddisfacenti, avendo il *ras* ricevuto circa 1.000 sottomissioni di armati, come è stato particolareggiatamente riferito, è tuttora in corso.

Giova constatare che le sottomissioni si riferiscono al *ras* piuttosto che al Governo e che l'azione del *ras* è fortemente ostacolata dal fatto che da noi non ha ricevuto tutte quelle forme di potere, fra cui il titolo di *negus*, che lo avrebbe maggiormente valorizzato di fronte ai ribelli.

Se segni di distensione si notano nel Goggiam vero e proprio, settore di azione e di influenza di *ras* Hailù, non altrettanto può dirsi dell'Agaumeder, dove gli aiuti inglesi affluiscono con larghezza e dove non mancherà di ripercuotersi il nostro abbandono di Gubba.

Il campo di atterraggio di Mengascià viene prontamente livellato dopo ogni nostro bombardamento.

Altro campo in allestimento da parte di emissari inglesi nel Belaià, dove si stanno organizzando depositi di armi, munizioni e viveri.

6) - Gli incidenti fra Dancali e Isa somali debbono considerarsi soddisfacentemente chiusi con le penalità inflitte a questi ultimi per le razzie effettuate tanto verso l'Aussa, quanto verso Gauani e col disarmo effettuato.

Tuttavia per prevenire ulteriori incidenti, è in esame una soluzione che potrebbe anche essere definitiva ed i cui punti salienti sono costituiti dal riconoscimento al Sultano dell'Aussa di territorio della Residenza di El Fofle; del riconoscimento agli *Isa* di diritti di pascolo e abbeverata nei limiti dei territori da essi occupati di fatto; della concessione ai *Dancali* di Gauani di pascoli e abbeverata sulla sinistra dell'Auasc nel territorio di Debra Sina. In

merito riferirò a parte.

7) - Nella Somalia meridionale l'abbandono di Gherilli e l'occupazione britannica di El Uagh hanno avuto eco sfavorevole tra le cabile del basso Giuba, che sono state quelle che hanno fornito i migliori elementi per la mobilitazione, mentre nulla vi è da segnalare nell'Eritrea, nell'Harar e nel Galla e Sidamo.

# ALLEGATO 1225 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari, Promemoria per il Capo di Stato Maggiore Generale, per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

Roma, 28 febbraio 1941

Oggetto: Jugoslavia, viaggio dei ministri jugoslavi in Germania (Regio Addetto Militare a Belgrado).

I circoli dirigenti belgradesi, in questi ultimi tempi e per un complesso di noti fattori, si andavano orientando con sempre maggior decisione verso le democrazie, le quali, d'altra parte, già godevano le simpatie dell'opinione pubblica.

Le caute misure militari adottate dallo Stato Maggiore, se inizialmente erano dirette verso la frontiera rumeno-bulgara, in conseguenza della pressione esercitata dalle truppe tedesche dislocate in Romania, venivano gradualmente estese a tutte le altre frontiere, nell'intento di essere potenzialmente pronti per ogni eventualità.

In questo ambiente di euforia filo-britannica, la notizia dell'incontro dei ministri Zvetkovic e Marković con Hitler, è giunta del tutto inaspettata ed ha destato grande impressione.

Il convegno è stato sollecitato dal Presidente Zvetkovic e approvato — forse a malincuore — dal Principe Reggente.

Nel colloquio, improntato a molta cordialità, i rappresentanti jugoslavi avrebbero esposto le ansie provocate nel Paese dalla presenza delle truppe tedesche in Romania e dai futuri, prevedibili avvenimenti ormai attesi in Bulgaria, affermando che la situazione politico-economica impone alla Jugoslavia una piena comprensione delle esigenze dell'Asse.

Il Führer, senza fornire alcuna assicurazione specifica e dopo aver premesso che la Jugoslavia era fuori da ogni complicazione, non avrebbe accennato minimamente a quello che potrà essere lo sviluppo degli avvenimenti in Bulgaria ed ha affermato in modo esplicito che la Germania intende opporsi alla creazione di nuovi fronti di guerra nei Balcani e che vuole liberare questi da qualsiasi ingerenza inglese.

Ai ministri jugoslavi non sarebbe stato chiesto quale sarà il futuro atteggiamento del Paese, la cui ambigua linea di condotta fin qui seguita è ormai

nota a Berlino; né risulta che sia stata esaminata l'adesione della Jugoslavia al Tripartito. È però da rilevare, a questo proposito, che una successiva segnalazione dà come probabile tale adesione, per desiderio della Germania.

L'ambiente militare mantiene il noto atteggiamento ostile all'Asse e si parla ora, con qualche insistenza, di un rimaneggiamento ministeriale per costituire un governo di concentrazione, sempre presieduto da Zvetkovic, ma con l'immissione di radicali e di elementi di sinistra.

In questa incerta attesa, le misure militari continuano e si intensificano a tutte le frontiere.

# ALLEGATO 34 bis AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari.
Promemoria per il Sottosegretario di Stato per la Guerra,
per il Capo di Stato Maggiore Generale,
per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

Roma, 1 marzo 1941

Oggetto: Valutazione della situazione generale secondo presunta fonte britannica.

Comunico, in stralcio, una presunta relazione presentata da un ufficiale agente dell'*Intelligence Service* al Comando delle forze britanniche in Estremo Oriente:

Il relatore qualifica come assurde le previsioni che si sono volute fare al riguardo delle ripercussioni dei rovesci italiani in Grecia ed in Africa sulla resistenza del fronte interno italiano. L'andamento delle operazioni ha certamente provocato in Italia un senso di disagio e ha dato luogo a critiche all'indirizzo degli uomini responsabili, però i primi successi che l'Italia riporterà nella sua controffensiva primaverile, nonché l'efficacia dell'azione dell'aviazione dell'Asse contro la flotta inglese nel Mediterraneo varranno indubbiamente a tranquillizzare l'opinione pubblica italiana.

D'altra parte l'adesione della Romania e dell'Ungheria all'Asse sono state due importanti vittorie diplomatiche riportate dall'Italia e dalla Germania.

Le vie d'accesso più facili e quindi le direttrici più probabili dell'azione italo-tedesca contro la Grecia che si presume prossima, sono:

- attraverso la Jugoslavia, seguendo la vallata del Morava e quella del Vardar, per puntare su Salonicco;
- 2) attraverso la Bulgaria e le pianure della Tracia che permetterebbero l'impiego su larga scala dei mezzi motorizzati e dell'aviazione.

Personalmente il relatore ritiene più probabile l'ipotesi che la Grecia venga raggiunta attraverso il territorio jugoslavo e ciò soprattutto per l'impossibilità assoluta in cui la Jugoslavia si troverebbe di far fronte ad un attacco concentrico dai vari fronti (italiano-ungherese-romeno) mentre, per

quanto concerne la Bulgaria, l'Asse dovrebbe tener presente l'incognita dell'atteggiamento turco; anzi a quest'ultimo riguardo pare si sia contemplata ad Ankara, in occasione dell'incontro dei rappresentanti degli Stati Maggiori anglo-turchi, la possibilità di prevenire la mossa tedesca con l'invasione della Tracia greca; sempre secondo il relatore, una decisione in tale senso sarebbe stata presa.

I rapporti ricevuti dagli agenti inglesi a Mosca non sono valsi a chiarire l'effettiva portata degli accordi fra la Germania e l'U.R.S.S..

Malgrado tutti gli sforzi spiegati dagli Inglesi per convincere il Kremlino che una affermazione tedesca nel settore del mar Nero farebbe svanire per sempre il sogno russo di uno sbocco nell'Atlantico attraverso il Mediterraneo, ritiene che debba escludersi senz'altro una dichiarazione di guerra dell'U.R.S.S. alla Germania nel caso di invasione della Bulgaria e tanto meno in caso di violazione del territorio jugoslavo. Stalin probabilmente cercherebbe di trarre profitto dalla situazione a tutto scapito della Turchia.

Tutte le informazioni ricevute fanno ritenere come sicura un'azione a vasto raggio dell'Asse il cui obiettivo immediato sarebbe la dominazione dell'Europa del sud — azione combinata nei Balcani e su Gibilterra, attraverso la Spagna — quello più lontano l'invasione dell'Asia Minore, allo scopo di assicurarsi i pozzi petroliferi della regione di Mossul.

Per quanto concerne la segnalazione pervenuta dagli agenti inglesi di Lisbona e Madrid circa importanti forze tedesche concentrate alla frontiera franco-spagnola, essa viene naturalmente interpretata come il preludio di un'iniziativa tedesca tendente — con o senza la partecipazione delle forze spagnole — a tagliare le vie di comunicazione britanniche nel Mediterraneo ed a servirsi delle basi navali ed aeree spagnole per agevolare l'azione delle armi aerea e subacquea nell'Atlantico.

A parte il poco affidamento che la Germania potrebbe fare sull'Esercito di Franco e la necessità conseguente di inviare in Spagna un forte corpo di spedizione, l'Asse dovrebbe però tener presente le possibilità di conflitto con gli Stati Uniti; la guerra non verrebbe dichiarata direttamente da Roosevelt ma secondo gli accordi presi la scorta dei convogli con unità americane, provocherebbe senza dubbio il casus belli. In questo caso potrebbe realizzarsi il vecchio piano di uno sbarco di truppe anglo-americane nella penisola iberica ed in Africa.

La prospettiva di una offensiva dell'Asse nei settori suaccennati costituisce una gravissima preoccupazione per il Comando inglese del Medio e Vicino Oriente.

I successi inglesi nell'Africa settentrionale, avendo sventato definitivamente ogni minaccia italiana all'Egitto, hanno reso disponibili dieci o dodici divisioni che sono già state trasferite in Grecia. I gravi danni arrecati dall'aviazione tedesca alla flotta inglese nel Mediterraneo saranno compensati,

entro il mese di marzo, con l'entrata in servizio della nuova nave da battaglia "King George V" e di un'altra portaerei.

Le pressioni esercitate dagli emissari inglesi presso Weygand per farlo proclamare capo della *France Libre* — qualità che gli verrebbe senz'altro riconosciuta da De Gaulle, De Larminat e dall'ammiraglio Muselier — non avrebbero ancora dato risultati positivi, pur essendo apparso chiaramente che Weygand disapprova la politica del Maresciallo Petain. Il fatto poi che Weygand si trovava al comando dell'Esercito francese nel momento della cessazione della resistenza da lui stesso allora ritenuta vana ed inutile, rende difficile che egli possa ora dichiararsi fautore deciso della ripresa delle ostilità.

# **DOCUMENTO N. 85**

# ALLEGATO 62 AL DIARIO STORICO

Roatta, Sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito, a Comando Supremo-Stato Maggiore Generale.

Prot. n. 3994 segreto

10 marzo 1941

Allegati n. 1 (\*)

Oggetto: Operazioni per l'occupazione di Cefalonia e Zante.

Con riferimento al foglio 6839 del 28 febbraio u.s., si comunica: Approntamento

Le grandi unità interessate per l'esigenza N.A. e cioè il Comando IX Corpo Armata con T. e S. e le Divisioni «Messina» e «Lombardia» sono approntate dal 25 febbraio ultimo scorso.

Le dotazioni di viaggio e di convoglio e per la costituzione della base principale saranno pronte per il 10 marzo per essere concentrate nei porti di imbarco, non appena saranno definitivamente stabiliti, d'intesa con la R. Marina (presumibilmente Taranto e Brindisi).

#### ADDESTRAMENTO

L'addestramento delle grandi unità suddette ha avuto inizio il 20 u.s. sia a Pola (Divisione «Lombardia»), sia ad Ancona (Divisione «Messina») con le modalità di cui al foglio 2750 in data 12 febbraio u.s.—

L'addestramento stesso ha incontrato, peraltro, difficoltà di attuazione perché la Regia Marina non ha ancora potuto provvedere tutti i natanti necessari (piroscafi o RR. Navi appositamente approntate — motovelieri — zatteroni etc.) ed i rimanenti materiali (passerelle — scale di corda) necessari, che sono in corso di approntamento.

Al riguardo questo Stato Maggiore ha interessato Supermarina con la lettera che si annette in copia.

<sup>(\*)</sup> La lettera in allegato non è stata reperita.

#### STUDI E DIRETTIVE OPERATIVE

Questo Stato Maggiore, in attesa del benestare di codesto Stamage al piano di massima trasmesso con foglio 2104 del 3 febbraio, e dell'analogo documento base di Supermarina e Superaereo, ha proseguito, per intanto, i propri studi che ha concentrato in direttive per i dipendenti comandi.

Tali direttive, peraltro, non hanno potuto ancora essere diramate per difetto di alcuni dati base di competenza delle altre Forze Armate.

# DOCUMENTO N. 86

# ALLEGATO 71 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari.
Promemoria per il Sottosegretario di Stato per la Guerra,
per il Capo di Stato Maggiore Generale,
per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

Roma, 2 marzo 1941

Oggetto: Gran Bretagna, notizie del viaggio di Eden nel bacino del Mediterraneo.

Il ministro Eden accompagnato dal Capo di Stato Maggiore imperiale generale Dill, dopo aver sostato a Gibilterra dove si è incontrato con l'Ambasciatore britannico a Madrid, si è recato al Cairo.

Al Cairo ha avuto colloqui: con i capi militari britannici, col generale francese dissidente Catroux, con i membri della Missione Militare britannica rientrata dalla Turchia, con il vice segretario degli Esteri turco.

Si è recato poi, il giorno 26 ad Ankara dove si è incontrato il giorno 28 col Presidente della Repubblica.

Durante la permanenza ad Ankara le personalità militari britanniche sono state lungamente intrattenute presso lo Stato Maggiore turco. Eden, personalmente, avrebbe dovuto incontrarsi anche con l'Ambasciatore britannico presso l'U.R.S.S..

Ieri sera (28 febbraio) Eden sarebbe partito per Atene. Rientrerebbe, poi, al Cairo.

Eden, in questo suo viaggio, è evidentemente investito di una autorità che supera di molto la normale sfera di competenza del Ministro degli Esteri.

Accompagnato dal Capo di Stato Maggiore imperiale egli, membro del Gabinetto di guerra, è un vero delegato di Churchill incaricato di vedere e riferire ma anche di decidere per le questioni relative alla condotta politicomilitare della guerra nel bacino del Mediterraneo.

Dipenderanno dalle sue decisioni:

- La prosecuzione dell'offensiva in Libia.
- L'invio nella penisola balcanica di un corpo di spedizione a diretto sostegno della Grecia.

— Le predisposizioni per l'invasione della Siria, nel caso che la Turchia venga direttamente attaccata e che le forze germaniche minaccino di penetrare oltre gli Stretti verso il Canale di Suez.

Elementi di giudizio gli saranno forniti dall'atteggiamento della Turchia, da quello della Russia e dalla situazione militare e politica della Grecia.

Dalle notizie che, sino ad ora, è stato possibile raccogliere si deve ritenere:

- Che la Russia non intenda modificare l'attuale atteggiamento di attesa almeno sino a che la Germania non minacci direttamente gli Stretti.
- Che la Turchia non si muova se non è attaccata direttamente e che intenda energicamente evitare quanto possa trascinarla in guerra suo malgrado. Sembra, infatti, che i Turchi abbiano riprovate le operazioni contro Castelrosso fatte quasi a contatto della costa turca. È probabile che il ripiegamento inglese che si sta ora effettuando nell'isola sia anche dovuto a pressioni turche.
- Che la Turchia non ritiene che la Gran Bretagna disponga di forze sufficienti per creare un nuovo fronte terrestre nei Balcani.

Il Presidente turco avrebbe deprecato che le operazioni condotte dalla Gran Bretagna in Africa Orientale Italiana (obiettivo ritenuto inutile dal punto di vista strategico) abbiano disperso le forze britanniche sottraendo masse notevoli al teatro di operazioni mediterraneo.

Senza evidentemente che sia possibile prevedere quali saranno le decisioni di Eden, sembra si possa dire sino da ora che la Turchia si rifiuterà di intervenire a meno di un attacco diretto e che perciò:

- Sarà dimessa l'idea della creazione di un fronte balcanico.
- Saranno rafforzate le guarnigioni britanniche nelle isole dell'Egeo per assicurare, in ogni eventualità, il possesso nell'arcipelago e, probabilmete, quello del Peloponneso.
- Saranno rafforzate le guarnigioni della Palestina e di Cipro per sostenere prontamente la Turchia (invadendo anche la Siria) nell'eventualità di un attacco diretto della Germania.
  - Verrà ripresa l'azione offensiva contro la Tripolitania.

# DOCUMENTO N. 87

# ALLEGATO 112 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari.
Promemoria per il Sottosegretario di Stato per la Guerra,
per il Capo di Stato Maggiore Generale,
per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

Roma, 3 marzo 1941

Oggetto: Grecia, contingenti britannici.

Secondo le notizie più attendibili e che hanno ricevuto il maggior numero di conferme, alla data del 28 febbraio, vi sarebbero:

# a) TRUPPE

- in Grecia continentale:
- dieci-quindicimila uomini appartenenti all'aviazione, marina, difesa contraerei, istruttori e specialisti vari, servizi;
- truppe combattenti per l'ammontare di due divisioni (una canadese o britannica ed una australiana) giunte fra il 13 gennaio ed i primi di febbraio. Tuttavia informazioni di fonte tedesca mettono in dubbio l'esistenza di così rilevante aliquota di forze (Accertamenti in corso).

#### - Creta:

- truppe combattenti per l'ammontare di circa due divisioni di fanteria, una delle quali, australiana, sarebbe giunta dall'Egitto nella seconda decade di febbraio;
- truppe di aviazione, marina, difesa contraerei, servizi in numero imprecisato.

#### - isole:

 truppe combattenti, specialisti di aviazione, marina e per la difesa c.a. in numero imprecisato nelle maggiori isole dell'Egeo e nelle isole joniche. Per Lemno e Mitilene si hanno le seguenti notizie:

Un convoglio transitato nella terza decade di febbraio da Gibilterra vi avrebbe trasportato circa settemila uomini (non confermato).

Confermata la costituzione di una base aereo-navale a Mudros (Lemno).

Probabile costituzione di basi aereo-navali nei golfi di Yerà e di Kalloni (Mitilene).

# b) Mezzi Aerei

All'inizio del conflitto italo-ellenico, l'Inghilterra ha inviato successivamente mezzi aerei fino ad un massimo, confermato da varie fonti, di circa trecento apparecchi.

Successivamente per le operazioni nel Nord Africa almeno 200 aerei sono stati richiamati.

Attualmente, tenendo conto delle perdite e degli arrivi, la situazione sarebbe la seguente:

- cento-duecento aerei nel continente;
- sessanta-cento aerei in Creta:
- numero imprecisato nelle isole egee e joniche.

Notizie di varie fonti, non controllate, segnalano l'arrivo in Grecia verso la fine di febbraio di cinquecento aerei di cui almeno 100 *Hurricane* ed il concentramento in porti dell'Egitto di 2.000 specializzati di aviazione pronti ad essere trasferiti in Grecia. La notizia appare alquanto esagerata e sono stati disposti accertamenti al riguardo.

# DOCUMENTO N. 88

# ALLEGATO 159 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari.
Promemoria per il Sottosegretario di Stato per la Guerra,
per il Capo di Stato Maggiore Generale,
per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

Roma, 4 marzo 1941

Oggetto: Jugoslavia, ripercussioni adesione Bulgaria al Patto Tripartito.

La inattesa adesione della Bulgaria al Patto Tripartito, ha destato una enorme impressione in tutta la Jugoslavia, già disorientata per il convegno di Berghof e per la firma del patto turco-bulgaro.

Turbato da questo rapido incalzare di eventi e dal sicuro contrasto esistente tra i circoli politici e quelli militari, il Paese vede aumentare giornalmente le misure attuate per una rapida mobilitazione. I richiami sono continuati con grande intensità e sembra sia stata anticipata al 10 marzo p.v. la data di presentazione, già prevista per il 15, di un ultimo, fortissimo contingente di riservisti.

L'Aviazione è stata tutta mobilitata.

Le misure militari sono intensificate anche nel territorio della 4ª Armata, ove è segnalato l'avvicinamento di un certo numero di btg. alla frontiera giulia ed un intenso traffico di mezzi motorizzati.

Anche la 3ª Armata (frontiera greca ed albanese), la cui mobilitazione è in corso, sarà approntata tra qualche giorno.

Questo complesso di misure contrasta con le voci, da più fonti confermate, di una prossima adesione della Jugoslavia al Tripartito, per volontà della Germania.

Ad aumentare la confusione e il nervosismo delle sfere dirigenti e dell'opinione pubblica ha inoltre provveduto la propaganda inglese, con lo spargere la voce di prossime azioni di bombardamento dei centri romeni, bulgari e jugoslavi da parte dell'Inghilterra per ostacolare il piano operativo della Germania e per interrompere i rifornimenti all'Asse.

Nel timore di dissidi interni, frattanto, la Jugoslavia ha rafforzato i reparti di polizia, armandoli anche di armi automatiche.

# ALLEGATO 204 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari. Promemoria per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito. (per il Capo di Stato Maggiore Generale).

5 marzo 1941

Oggetto: Germania, opinioni di ambienti militari tedeschi circa gli attuali ed i futuri avvenimenti (fonte attendibile).

Secondo un ufficiale di Stato Maggiore del Comando Superiore dell'Esercito tedesco:

- Nella ventina di divisioni destinate alle operazioni nei Balcani sono comprese due divisioni corazzate e due divisioni motorizzate.
- L'occupazione della Grecia è considerata molto vantaggiosa per il seguito delle operazioni verso il continente africano; si ha la certezza del non intervento della Turchia e la speranza di attirarla anzi nell'orbita della Germania.
- La situazione interna romena è sempre critica: il generale Antonescu è sostenuto soltanto dalle forze tedesche.
- La Russia è considerata malfida: ingenti forze germaniche sono dislocate in Polonia e verso la Bessarabia.
- La situazione negli Stati nordici è in sostanza soddisfacente. Il Governo Quisling in Norvegia è peraltro visto con indifferenza ed ostilità. Si sente la necessità di dare il cambio alle truppe da più tempo dislocate nella Norvegia settentrionale; sarebbero gradite richieste volontarie, che mancano.
- Lo sbarco in Inghilterra, se non sufficiente per porre fin alla guerra è però ritenuto necessario per privare gli Stati Uniti di una testa di ponte in Europa e per allontanare dalla Germania l'incubo delle incursioni aeree. L'ultima incursione su Hannover, eseguita con nuovi aerei americani, ha molto impressionato.

- Non manca, nel Comando Superiore dell'Esercito, chi ritiene possibile la vittoria con l'occupazione e l'organizzazione dell'Europa, persuasi che Inghilterra e Stati Uniti non potranno alla lunga che rassegnarsi al fatto compiuto della loro esclusione dall'Europa: la maggioranza è peraltro ostile a questa concezione e ritiene che la guerra sarà decisa nel continente africano.
- Si spera di evitare l'intervento americano, previsto non prima del 1942, con l'ottenimento di successi militari e politici in Europa e in Africa.
- La popolazione francese è diventata spavalda anche nei territori occupati e non nasconde la certezza della vittoria inglese. Si considera grave errore non aver occupato l'intera Francia e l'Africa settentrionale nel giugno scorso. Il farlo oggi non risolverebbe nulla perché il Governo di Vichy si trasferirebbe in Africa del Nord ove il Gen. Weygand è pronto a passare dalla parte dei Francesi liberi.
- Si riconosce l'importanza della Tripolitania e la necessità di dislocarvi molte forze per separare gli Inglesi dal Nord Africa francese o per mantenere la possibilità di una futura offensiva. Si tende a sopravalutare le difficoltà che il clima africano può opporre, durante l'estate, alle truppe germaniche.

# ALLEGATO 247 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari, Promemoria per il Capo di Stato Maggiore Generale, per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

Roma, 6 marzo 1941

Oggetto: Jugoslavia, situazione politico-militare (Regio Addetto Militare a Belgrado).

Il disaccordo tra il potere politico responsabile e l'ambiente militare, determinato dalle note ragioni, va, in questi giorni, aumentando sempre più. Il Paese, eccitato da una propaganda inglese apertamente tollerata dalle sfere dirigenti, irritato per l'acuirsi della crisi economica che ritiene provocata dalle Potenze dell'Asse, indebolito nella sua compagine da lotte e irredentismi interni, segue con crescente disorientamento lo sviluppo degli eventi.

La Germania ha fatto chiaramente capire che intende, al più presto, creare nei Balcani una situazione di assoluto e definitivo predominio militare, che le consenta completa disponibilità delle sue forze e piena libertà d'azione. L'adesione al Patto Tripartito della Romania prima e della Bulgaria poi permettono di ritenere ormai la Grecia virtualmente liquidata; la Turchia, sotto l'avvicinarsi della minaccia tedesca, potrebbe essere indotta a riesaminare, alla luce della nuova situazione, il suo atteggiamento futuro; l'U.R.S.S., infine, continua nel suo atteggiamento di cauta spettatrice.

È da ritenere, quindi, che la Jugoslavia uno degli ultimi ostacoli che ancora si oppongono al conseguimento dell'obiettivo tedesco nei Balcani, cederà, volente o nolente, alla pressione germanica e entrerà nell'orbita dell'Asse.

Il Governo jugoslavo, dopo il convegno di Berghof, sa che più tarderà ad aderire al Tripartito, maggiori saranno i danni che ne deriveranno al Paese. A questa adesione, che significa un avvicinamento non solo alla Germania, ma anche all'Italia, si oppongono la casta militare, notoriamente antiitaliana, l'opinione pubblica eccitata e delusa, la cricca demo-massonica ed ebraica.

Le note misure militari adottate in questi ultimi tempi sono indubbiamente dirette contro l'Asse e rivelano l'intenzione delle sfere militari di tenersi pronte a qualunque evenienza.

255

Quindi, mentre il Governo, suo malgrado, è orientato ad una politica di comprensione per l'Asse, lo S.M., pur definendo come "difensive" le misure adottate e continuamente perfezionate, mostra di essere in netto contrasto con l'orientamento dei circoli politici responsabili.

Il Paese, abilmente lavorato dalla propaganda inglese e dalla silenziosa, ma attiva, campagna comunista, vede, nella adesione al Tripartito, il crollo dei suoi sogni: tuttavia non sono prevedibili agitazioni o sommosse di piazza da parte della massa popolare della Serbia, aliena per natura da tali manifestazioni.

Il momento politico è, dunque, estramente delicato. Non è da escludere però che il Principe Reggente riesca a comporre le divergenze esistenti tra i circoli responsabili e a superare la crisi.

# ALLEGATO 248 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari.
Promemoria per il Sottosegretario di Stato per la Guerra,
per il Capo di Stato Maggiore Generale,
per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

Roma, 6 marzo 1941

Oggetto: Eire, sviluppi della situazione politico-militare.

L'effettiva indipendenza e la neutralità dell'Irlanda hanno avuto sino ad ora il loro principale sostegno nella opinione pubblica degli Stati Uniti d'America.

Le simpatie dei numerosi oriundi irlandesi, molti dei quali occupano negli Stati Uniti posizioni di comando, impedivano di esercitare pressioni coattive sull'Eire.

Oggi questa situazione va rapidamente evolvendosi:

- L'opinione pubblica degli Stati Uniti, orientata decisamente a sostenere la Gran Bretagna, non è più disposta ad indulgere ad atteggiamenti che possono efficacemente ostacolare questa vittoria.
- L'intensificata guerra al traffico marittimo condotta dalla Germania e la comparsa di numerosi sottomarini di piccolo tonnellaggio a limitata autonomia rendono necessari:
- a) la stretta sorveglianza delle coste sud dell'Irlanda dove i sottomarini potrebbero clandestinamente rifornirsi.

Anche con sottomarini di limitata autonomia si possono efficacemente interdire le provenienze oceaniche dalle Americhe sempre che ci si appoggi a basi brettoni ed alla costa irlandese.

b) La minaccia della invasione delle isole britanniche che, con la primavera incombente, si fa sempre più preoccupante.

Sarebbero, perciò, in corso conversazioni fra gli Stati Uniti d'America, la Gran Bretagna e l'Eire intese a:

 Garantire per il futuro l'indipendenza politica dell'Eire compensando anche, probabilmente, un atteggiamento benevolo con la cessione, a fine guerra, dell'Ulster.

 Assicurare alla Gran Bretagna, per la durata della guerra, il controllo militare del territorio e delle basi marittime.

L'Irlanda è stata anche compresa nelle zone militarmente interessanti per gli Stati Uniti America (Singapore - Indie olandesi - Thailandia - Cina) nelle quali sono stati recentemente inviati Addetti Militari.

# ALLEGATO 289 AL DIARIO STORICO

Il Ministero Africa Italiana, a Comando Supremo - Stato Maggiore Generale, al Servizio Informazioni Militari - Ministero della Guerra, a Stato Maggiore Regio Esercito - Ufficio Operazioni II.

Prot. n. 976797/IN

Roma, 6 marzo 1941

Allegati n. 1

Oggetto: Missione ras Hailù Taclehaimanot nel Goggiam.

Si trasmette, per conoscenza, copia del foglio nº 750351 in data 28 gennaio u.s. del Governo Generale dell'Africa Orientale Italiana - Direzione Superiore degli Affari Politici, all'oggetto: "Missione *ras* Hailù Taclehaimanot nel Goggiam".—

All. 1

Amedeo di Savoia, Viceré di Etiopia, Governatore Generale Africa Orientale Italiana, Comandante Supremo Forze Armate Italiane in Africa, a Ministero Africa Italiana.

Prot. n. 750351

Addis Abeba, 28 gennaio 1941

Seguito fogli 750210 del 13 e 750198 del 17 e notiziario 750313 del 22 gennaio.

Come previsto il *ras* Hailù si è spostato il 9 corrente da Debra Marcos a Biccenà, prima tappa del suo viaggio di attrazione delle formazioni ribelli del Goggiam.

Durante il tragitto e la sosta a Biccenà sono accorsi al *ras* in piccoli gruppi sottocapi ed armati di *deggiac* Belai Zelleché, suo cugino e principale capo ribelle del Goggiam orientale, e due importanti sottocapi di *deggiac* Hailù Belou, capo ribelle della zona di Motà ed appartenente anche egli alla famiglia di *ras* Hailù, con un centinaio di armati al seguito.

Il Belai stesso, in un primo tempo si era allarmato per l'arrivo di *ras* Hailù nella sua zona di influenza ed allo scopo di contrastare con le armi la prosecuzione del viaggio del cugino, aveva iniziato approcci col *deggiac* Hailù Belou, del quale era stato sempre nemico. Anzi pareva che l'accordo tra i due capi dovesse essere sanzionato dal matrimonio di Belai con una delle figlie di Hailù Belou.

Ora invece Belai ha inviato dei doni a ras Hailù chiedendo un abboccamento in zona neutra.

Finora il ras ha sottratto ai ribelli circa un migliaio di armati ed è intendimento del generale Nasi di continuare nella lenta e sicura opera di disgregazione delle formazioni ribelli a mezzo dell'opera di ras Hailù, evitando fin che possibile, l'impiego della forza anche perché si darebbe la sensazione, in tutto il Goggiam, che egli ha fallito nel suo compito, facendo irrigidire ancora di più i dubbiosi.

# ALLEGATO 305 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari.
Promemoria per il Sottosegretario di Stato per la Guerra,
per il Capo di Stato Maggiore Generale,
per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

Roma, 7 marzo 1941

Oggetto: Turchia, pressioni britanniche, la questione siriana.

La Gran Bretagna non ha rinunciato alla speranza di trascinare la Turchia nel conflitto, anche contro la sua volontà.

Fra l'altro avrebbe promesso di trasferire in Turchia tutto il materiale bellico e le unità di aviazione attualmente in Grecia nel caso questa avesse da capitolare o il fronte greco dovesse venire abbandonato.

Nel caso una simile situazione dovesse verificarsi, il Comando britannico avrebbe deciso di rinforzare al massimo il dispositivo in Tracia e lungo le coste dell'Anatolia allo scopo di impedire l'effettuazione di un rapido colpo di mano da parte dell'Asse.

Fonti diverse segnalano altresì che la Gran Bretagna starebbe esercitando pressioni sugli ambienti dissidenti siriani per ottenere una spontanea adesione al movimento degaullista e predisporrebbe nel contempo tutte le misure per occupare il paese in caso di insuccesso del movimento.

Alle sollecitazioni inglesi di partecipare a questa azione, la Turchia avrebbe opposto ancora un rifiuto per non essere trascinata, contro la propria volontà, in guerra e per non attirarsi l'inimicizia del mondo arabo.

# DOCUMENTO N. 94

# ALLEGATO 306 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari.
Promemoria per il Sottosegretario di Stato per la Guerra,
per il Capo di Stato Maggiore Generale,
per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

Roma, 7 marzo 1941

Oggetto: Gran Bretagna, sviluppi della situazione nel bacino del Mediterraneo orientale.

In questi ultimi giorni la situazione politica nel bacino del Mediterraneo orientale sta evolvendosi rapidamente in senso sfavorevole alla Gran Bretagna.

Si delinea evidente un prossimo cedimento della Grecia, cedimento che potrà avvenire o no per iniziativa del Governo attualmente al potere, ma che per questo non è meno sicura.

La Grecia continentale è destinata, così, a cadere rapidamente e potrebbe cadere anche l'appendice del Peloponneso ove numerose forze inglesi non vi fossero tempestivamente presenti.

Dall'altra sponda l'atteggiamento della Turchia deve creare gravi preoccupazioni alla Gran Bretagna. Se la Turchia sa di non poter essere sostenuta da un forte Corpo di spedizione britannico è possibile che ceda alle pressioni germaniche ed apra, attraverso il suo territorio, la via del Medio Oriente, via oltremodo difficile, è vero, ma anche oltremodo pericolosa.

Questa situazione politica attualmente in pieno sviluppo, comporta nel campo delle decisioni militari britanniche, la necessità di disporre prontamente del maggior numero di forze per parare l'incombente minaccia germanica.

Queste considerazioni avvalorano quanto fonte confidenzale in posto in Egitto ha segnalato già ieri e torna a confermare oggi circa l'arresto dell'offensiva britannica in Libia.

È probabile, infatti, che:

- per assicurare in ogni eventualità il possesso dell'arcipelago e possibilmente del Peloponneso;
  - per essere in misura di sostenere efficacemente la Turchia e per

intervenire eventualmente in Siria, la Gran Bretagna ritenga di non aver forze sufficienti per riprendere anche contemporaneamente ed alimentare una offensiva in Tripolitania che si presenta oggi assai dura per quanto molto redditizia.

L'atteggiamento difensivo in Libia e la rapida liquidazione della situazione intorno a Cheren (che sarebbe ora in programma) consentirebbero probabilmente di recuperare complessivamente per il teatro di operazioni del vicino Oriente quattro o cinque divisioni portando così ad un complesso di 22-23 divisioni la massa delle forze schierate nell'arcipelago, a Cipro, in Palestina e tenuta in riserva nella zona del Delta.

encedamental in the second of the second of

# DOCUMENTO N. 95

# ALLEGATO 307 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari. Promemoria per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito. (per il Capo di Stato Maggiore Generale).

7 marzo 1941

Oggetto: Germania, situazione politico-militare (Regio Addetto Militare a Berlino).

Le operazioni preliminari della campagna di primavera possono considerarsi aperte con:

- l'intervento di forze tedesche nel Nord Africa;
- l'entrata delle unità germaniche in Bulgaria;
- l'intensificazione della guerra al traffico.

Predomina, nello Stato Maggiore tedesco, la fiducia che l'avanzata inglese nel Nord Africa possa considerarsi arrestata; appare certa la decisione di impegnarsi decisamente in quello scacchiere con l'invio di ulteriori rinforzi che potrebbero costituire la premessa di una futura ripresa offensiva.

Nei Balcani si attendono le ripercussioni dell'entrata delle Forze tedesche in Bulgaria; in particolare:

- Si spera che la Grecia ceda senza attendere l'urto delle truppe germaniche, per evitare un nuovo conflitto e conservare con quel Paese buone relazioni da sfruttare per lo sviluppo della influenza germanica nel vicino Oriente e nel Mediterraneo orientale. Si calcola comunque che la questione debba essere liquidata nei prossimi mesi con l'occupazione dell'intera Grecia, Peloponneso compreso; complemento necessario sarebbe l'occupazione delle isole, quella di Creta esclusa.
- Si spera che la Jugoslavia abbandoni il contegno esitante finora tenuto: visibile il disappunto dello Stato Maggiore tedesco che considera eccessive le proposte che sarebbero state fatte a Belgrado per averne l'adesione al Patto Tripartito.

Circa l'offensiva contro le isole inglesi si conferma che essa sarà inizialmente svolta intensificando la lotta aero-navale. La Germania conta su risultati decisivi se si potranno affondare mensilmente almeno 800.000 tonnellate di naviglio.

Mentre si afferma la fiducia di poter liquidare entro l'anno le isole inglesi, tende a diffondersi l'opinione che ciò non significherà necessariamente la fine della guerra che verrebbe continuata dagli S.U. d'America e dall'Impero britannico.

Il verificarsi di questa eventualità è messo in relazione:

- alla celerità delle operazioni, che potrebbe indurre gli Stati Uniti, ancora impreparati, a desistere dall'intervento;
- all'atteggiamento del Giappone, il cui intervento avrebbe grande influenza sul contegno degli Stati Uniti.

Il Giappone mantiene, nei confronti degli Stati Uniti d'America e dell'Inghilterra, atteggiamento esitante e tende a differire la possibilità di un conflitto pur cercando di assicurarsi i maggiori vantaggi in Estremo Oriente. Di qui una notevole attività tedesca volta a forzare la mano al Giappone, così da vincolare in Oriente almeno le forze inglesi, dato che gli Stati Uniti non sembrano per ora pronti ad affrontare contemporaneamente la guerra nell'Atlantico e nel Pacifico.

Si confida molto, a Berlino, nel concorso del generale Oshima, nuovo ambasciatore giapponese, già valido patrocinatore del Patto Tripartito. Sarebbe anche gradito un patto di non aggressione tra Russia e Giappone, che incontra peraltro forti difficoltà.

In sostanza gli elementi dirigenti — specie militari — pensano molto in questo momento alla necessità di lottare contro l'Impero inglese. Questa lotta deve prefiggersi la conquista dei tre grandi punti d'appoggio imperiali: Singapore, Suez, Gibilterra. La conquista di Singapore spetta al Giappone, quella di Suez e di Gibilterra richiede una particolare collaborazione militare dell'Asse.

Il mantenimento della Tripolitania è l'elemento essenziale per la ripresa delle operazioni verso Suez; circa Gibilterra si considera che la situazione potrà favorevolmente evolvere specie se si determinasse una crisi nella resistenza delle isole inglesi.

In questo momento la situazione è molto delicata in Spagna, nella Francia e nel Nord Africa francese e richiede particolare tatto da parte della Germania, specie fino a quando la posizione della Tripolitania non sarà consolidata.

In sostanza la Germania, in concorso con l'Italia, tende a risolvere nei prossimi mesi la situazione in Europa e si predispone ad affrontare la lotta contro Impero britannico e Stati Uniti. In questo più ampio quadro della condotta della guerra si è approfondita la comprensione dello sforzo e dei sacrifici già sostenuti dall'Italia.

# DOCUMENTO N. 96

# ALLEGATO 359 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari. Promemoria per il Capo di Stato Maggiore Generale, per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

Roma, 8 marzo 1941

Oggetto: Jugoslavia, reazioni germaniche all'atteggiamento di Belgrado (Regio Addetto militare a Belgrado).

Gli ambienti germanici di Belgrado, il cui atteggiamento è, di solito, sorvegliato e diretto dalle proprie autorità, ritenevano che la Jugoslavia non avrebbe tardato ad inserirsi nel Patto Tripartito. Si attendeva anzi, in proposito, un viaggio del Principe Reggente a Berghof per gli accordi definitivi.

I tentennamenti jugoslavi non hanno mancato di provocare reazioni e cioè la chiamata a Berghof del Ministro di Germania a Belgrado ed un ostentato disinteresse della colonia tedesca per le future decisioni del Paese ospite.

Nulla si conosce ancora circa le istruzioni impartite al ministro von Heeren.

Circa la situazione, nei circoli germanici si dice che il Principe Paolo, il quale rimane l'arbitro di ogni decisione, non abbia saputo ancora spogliarsi dalle vecchie simpatie democratiche e dalle influenze del militarismo; si afferma anche che la Jugoslavia avrebbe richiesto alla Germania garanzie anti-revisionistiche specie nei riguardi dell'Italia e che il fatto di non averle ottenute abbia indotto il Governo all'attuale atteggiamento infido.

Del resto è noto che la Jugoslavia, anche per recenti affermazioni ufficiali, pone a base della propria politica il rispetto della indipendenza e dell'unità del Paese e che, specie la casta militare, anziché pensare a rinunzie è piuttosto propensa a vantare rivendicazioni.

In complesso si ha la sensazione che la Germania voglia attendere che la situazione maturi per proprio conto, in quanto la realtà dell'accerchiamento politico e militare della Jugoslavia non può tardare a rendersi palese anche alle menti più restie di Belgrado, e prepari, nello stesso tempo, la via diplomatica per indurre il Principe Paolo al riconoscimento di tale verità.

# ALLEGATO 361 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari. Promemoria per il Sottosegretario di Stato per la Guerra, per il Capo di Stato Maggiore Generale, per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

Roma, 9 marzo 1941

Oggetto: Stati Uniti d'America, situazione politico-militare (Regio Addetto Militare Berlino).

Gli inviati speciali di Roosevelt, Hopkins e Willkie, ritornati da Londra, hanno diffuso la convinzione che la Gran Bretagna vincerà la guerra se gli Stati Uniti America intensificheranno gli aiuti.

Gli ambienti vicini al Presidente dichiarano che gli Stati Uniti America sarebbero pronti ad intervenire nel conflitto, anche subito, se la situazione dovesse richiederlo.

La propaganda americana mette in rilievo l'attività del Giappone nei mari del Sud: le mire verso le Indie olandesi e contro Singapore appaiono pericolose.

L'attuale inferiorità della flotta americana del Pacifico non consente però di affrontare il Giappone, senza l'aiuto della flotta britannica.

La Gran Bretagna cerca di rafforzare al massimo Singapore che considera la base più importante in Estremo Oriente, e da difendersi ad ogni costo.

Le preoccupazioni inglesi sono manifeste anche per la difesa delle Indie e della Birmania, ove la Gran Bretagna tenta di radunare il massimo delle forze. Non è esclusa, a tale riguardo, la stretta collaborazione con la Cina.

La situazione della Gran Bretagna peggiora giornalmente. Essa deve dislocare nel Mediterraneo gran parte della flotta, distogliendola dall'Atlantico settentrionale.

Informazioni giunte negli Stati Uniti America dalla Gran Bretagna segnalano che le malattie sono colà in forte aumento (polmoniti, rachitismo infantile, influenza, ecc.), le razioni viveri sono molto ridotte e la paura per l'invasione tedesca ha raggiunto uno stato spasmodico.

# DOCUMENTO N. 98

# ALLEGATO 391 AL DIARIO STORICO

Roatta, Sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito, a Comando Supremo - Stato Maggiore Generale.

Prot. n. 3174

9 marzo 1941

Risp. foglio n. 6996 del 6 marzo 1941

Oggetto: Misure alla frontiera orientale.

- I. Per l'attuazione dello "schieramento difensivo" è prevista l'affluenza alla frontiera orientale — oltre alle forze già impegnate nello schieramento di sicurezza — di:
  - quattro comandi di Corpi d'Armata con relative T. e S.
  - VI VII Autotrasportabile Celere;
- quattro divisioni di fanteria: da scegliere tra le seguenti: «Casale»
   «Firenze» «Friuli» «Granatieri» «Assietta» «Torino (at.)»;
  - una divisione autotrasportabile: «Pasubio»;
  - due divisioni celeri: 2ª-3ª;
- due reggimenti di cavalleria: «Piemonte Reale» e «Genova Cavalleria» (che potrebbero essere assegnati alla  $2^a$  Divisione celere rimasta con i rgt. di cavalleria su un gruppo);
- due raggruppamenti di artiglieria di Armata: 9° e 10° con 10 gruppi complessivamente;
  - un gruppo di artiglieria contraerea.
- II. Tutte le forze sopraddette sono in condizioni di iniziare in qualunque momento dietro breve preavviso i movimenti di affluenza.

Da un calcolo sommario e tenuto conto delle altre esigenze in corso si può valutare che occorrono per completare i movimenti una ventina di giorni.

III. - A movimenti effettuati la 2ª Armata verrebbe a disporre in totale, per lo schieramento difensivo, di:

- sei comandi di C.A. con relative T. e S. (quattro normali una celere una at.);
  - tredici divisioni (otto-nove di fanteria; una-due at.; tre celeri);
  - un gruppo alpino;
  - tre raggruppamenti artiglieria di Armata (15 gruppi);
  - un gruppo artiglieria contraerea.

Tali forze — tenuto conto della ridotta efficienza del Corpo Armata celere depauperato di molti elementi — sono appena sufficienti: densità limitata in pima schiera: poche riserve.

- IV. Per quanto concerne la situazione del munizionamento, si riferisce con foglio a parte.-
- V. Giusta gli ordini verbali avuti stamane, non è stata data notizia al comando della 2ª Armata delle forze sopraelencate che avrebbe a disposizione per assumere lo schieramento difensivo.

# ALLEGATO 394 AL DIARIO STORICO

Amedeo di Savoia, Comandante delle Forze Armate in Africa Orientale Italiana, Governatore Generale, a Mussolini, Capo del Governo, Primo ministro, Segretario di Stato.

Prot. n. 66 S

Addis Abeba, 25 febbraio 1941

Oggetto: Attacco inglese contro la Somalia.

L'offensiva contro la Somalia era prevista da tempo (vedi foglio 48/S del 5 gennaio); si sapeva anche con quali forze probabilmente sarebbe stata condotta (due divisioni di tre brigate ciascuna notevolmente rinforzate da mezzi meccanizzati); si conoscevano le direzioni del suo sviluppo.

Di fronte a questa azione nemica non restava che decidere: o rifiutare la battaglia e sgombrare tutta la Somalia — Mogadiscio compresa — od affrontare la lotta su quella linea di terreno che poteva in qualche modo aiutarci vale a dire sul Giuba, pur sapendo che nell'attuale stagione di massima magra esso non è un vero e proprio ostacolo potendo essere guadato anche con automezzi in moltissimi luoghi.

Perdere la Somalia senza colpo ferire non era possibile; a parte tutto avremmo perduto anche le truppe per lo sbandamento inevitabile dei Somali che non avrebbero abbandonato le loro case per seguirci.

Decisi di resistere sul Giuba.

Il nemico passò il confine in parecchi punti a partire dal 22 gennaio.

Fu contrastato fino al fiume con bande irregolari che attaccavano di sorpresa autoblide e camionette con fiaschi di benzina seguiti da bombe a mano - l'unica arma a nostra disposizione.

Si trattava solo di ritardare e queste forze potevano essere esigue e mobili e sottrarsi pertanto alle incursioni aeree anche se fatte a poche diecine di metri dal suolo.

Ad onta di questo ritardo il nemico arrivò a contatto col fiume il 13 febbraio si può dire quasi in tutti i punti utili per il passaggio fra Gobuin e Gelib cioè per un fronte di circa 100 km difeso da una delle divisioni dello scacchiere Giuba.

Il nemico forte della sua superiorità numerica seguì la tattica degli attacchi multipli contemporanei su molti punti e fu in primo tempo validamente contenuto. Allora cambiò sistema spostando — naturalmente in au-

tomezzo — le forze lungo la riva destra del fiume per passarlo di sorpresa travolgendo gli elementi di sorveglianza prima che le nostre scarse riserve potessero, faticosamente a piedi, correre alla parata.

Con tutto ciò nei primi giorni la lotta fu accanita ed i primi successi furono contenuti a costo di gravi perdite subite soprattutto per opera dell'aviazione avversaria alla quale potevamo contrapporre in tutto e per tutto due (dico due) apparecchi da caccia. La nostra capacità di resistenza di fronte alla inutilità evidente della lotta andò rapidamente scemando finché il giorno 22 uno sforzo più violento dell'avversario ci costò la perdita del presidio di Gelib e praticamente anche quella delle truppe più a sud.

Apertosi finalmente un varco su Torda il nemico vi lanciò tutti i suoi mezzi meccanizzati (circa un centinaio di autoblinde); a sera del 22 erano a Torda, ieri sera erano a Modun avendo percorso in poco più di 48 ore oltre  $210~\rm km-\dot{E}$  in atto una azione su Vittorio d'Africa dove sono raccolti tre battaglioni e tre batterie che per non essere accerchiati stanno ripiegando scoprendo Mogadiscio.

Conviene ora esaminare le possibilità avvenire dell'azione nemica.

La gravità della crisi ha rotto tutte le reti di informazioni organizzate in quel territorio, non posso far compiere esplorazioni aeree per non perdere gli ultimi apparecchi che mi restano e quindi manco di notizie precise sul nemico.

Devo perciò procedere per ipotesi e cioè:

- a) che il nemico prosegua immediatamente verso il nord puntando su Harar-Dire Daua per aggirare i difensori del Somaliland che saranno impegnati contro sbarchi provenienti da Aden;
- b) che il nemico lasci in Somalia le truppe che vi hanno combattuto ed impieghi quelle non ancora impegnate per puntare dapprima sulla grande strada Mogadiscio-Addis Abeba nel tratto Lugh Ferrandi- Dolo e di qui marciare contro il fianco sinistro di Gazzera impegnato frontalmente da sud;
  - c) che il nemico occupata la Somalia vi si fermi.

Scarto senz'altro la terza ipotesi perché allo stato attuale delle cose gli Inglesi hanno tutto l'interesse di spingere a fondo per eliminare definitivamente l'Impero così da disporre delle forze che vi hanno impegnate (oltre 268.000 uomini) nel bacino del Mediterraneo.

Restano le altre due che potrebbero anche verificarsi contemporaneamente; ad ogni modo in questo momento non potrei credere all'una piuttosto che all'altra; a fil di logica dovrei ritenere il concorso all'attacco contro Gazzera più probabile.

L'altro punto sensibile del mio teatro di operazioni è lo scacchiere nord.

Qui la situazione alla data odierna si può così riassumere:

 contro Cheren il nemico ha rallentato, ma non rinunciato all'attacco; è sempre in contatto, preme e sta raccogliendo forze fresche;

- a sud di Cheren cerca affannosamente vie di sbocco e sta riattando strade soprattutto verso Arresa (la strada più diretta verso Asmara) contrastato da nostre pattuglie e da nuclei di indigeni fedeli; ma per quanto anche qui abbia impegnato una intera divisione rinforzata penso che questo settore sia per ora di attesa pronto a sfruttare l'attacco a nord o ad appoggiarlo;
- a nord di Cheren il nemico ha portato in linea truppe fresche (una divisione più un reggimento di «Liberi Francesi» provenienti da Ismailia). Questa direttrice procede unica da Karora ad Alghena poi si biforca: un ramo scende a Massaua, l'altro punta su Cheren. Tutto mi fa credere che la puntata principale si diriga su Cheren a sussidio del'attacco proveniente da ovest. Ad ogni modo si è provveduto, tanto a guernire il fronte nord di Cheren quanto a rinforzare il presidio di Massaua.

Un serio ufficiale mandato lassù mi assicura che il morale è ottimo, i reparti riordinati ed in parte rinsanguati; qualche elemento che non diede buona prova fu eliminato.

Credo che lassù si possa tenere.

Nello scacchiere ovest la situazione è per ora fronteggiata. Per non fare il giuoco dei ribelli, timorosi dei forti blocchi e pronti a lanciarsi su piccoli distaccamenti, ho provveduto a raccogliere le forze in tre grossi nuclei: uno a Gondar per la difesa di quel ridotto; uno nella regione di Debra Marcos per coprire la strada su Addis Abeba ed il terzo fra i due a sud del Lago Tana (Bahar Dar) per concorrere all'azione tanto del primo quanto del secondo. Ciò mi è costato l'abbandono di alcune località — esempio Danghilà — che occupata dai ribelli furono strombazzate dalla propaganda inglese come grandi successi mentre le loro ripercussioni furono puramente locali.

Oltre confine su questo scacchiere vi sono circa 15.000 Inglesi i quali stanno cercando strade per avanzare attraverso alla zona montuosa su cui siamo ritirati. Se queste truppe concorreranno direttamente all'azione del sedicente esercito del *Negus* la lotta in questo scacchiere sarà dura; se invecce verranno impiegati altrove — come sembra volere lo Stato Maggiore inglese in contrasto con Eden — la situazione potrà essere fronteggiata.

Lo scacchiere sud è già stato impegnato ed il grosso delle sue forze fu riportato indietro sul ciglio dell'altipiano in omaggio alle direttive di accettare battaglia solo dove il terreno ci è favorevole. In questo ripiegamento il presidio di Mega è stato tagliato fuori e preso dal nemico; quello di Moyale, secondo ultime notizie, sta ripiegando sul Daua Parma.

Le forze nemiche schierate contro questo settore sono notevoli, e se rinforzate dalla riserva di Nairobi sarebbero sufficienti per una offensiva a grande profondità. Secondo la dislocazione attuale esse gravitano a cavallo del Lago Rodolfo con direttrice generale il solco dei laghi.

Il fatto che dopo una serie di progressi iniziali ora segnino il passo mi fa dubitare che aspettino il concorso per la direttrice di Neghelli di buona parte delle forze che stanno operando in Somalia.

Di fronte ad una offensiva che potrebbe essere condotta con una massa fra i 50 ed i 70.000 uomini a noi non resta che ripiegare successivamente senza accettare battaglia a fondo per guadagnare tempo nella speranza di arrivare alla stagione delle pioggie che paralizzerebbe ogni attività nemica.

Un'altra direttrice che mi preoccupa in questo settore è quella Asosa-Lekemti-Addis Abeba a sud del Nilo. Non è eccessivamente lunga, servita da una buona strada, non sbarrata da ostacoli naturali, e passa in territori non sicuri per noi. Per ora in corrispondenza di questa direttrice sono raccolti 15.000 uomini (non tutti accertati), perciò allo stato attuale delle cose devo considerarla come direttrice sussidiaria rispetto a quelle provenienti da sud.

Fra questi due, lungo la frontiera sudanese, vi sono nuclei di 8-10.000 uomini in complesso che considero di valore locale e diversivo.

Lo scacchiere est che finora non aveva che da preoccuparsi delle provenienze dal mare ora, per il fatto della occupazione della Somalia, deve fronteggiare anche una grave minaccia da sud, che, dati i mezzi motorizzati nemici, potrebbe essere molto vicina. Si può pensare che gli Inglesi seguendo la grande strada puntino su Giggiga per poi, girando da est le montagne di Harar, giungere sulla ferrovia di Gibuti per quivi dar la mano alle truppe sbarcate a Zeila. In questa circostanza non vedo come le scarse nostre forze dislocate nel Somaliland potrebbero opporre una accanita resistenza senza esporsi al pericolo di essere tagliate completamente fuori prese come sarebbero di fronte ed alle spalle. Anche qui sarà giocoforza mollare terreno e ridursi sui monti ad ovest di Harar per minacciare sul fianco la direttrice Aiscia-Addis Abeba.

#### CONCLUSIONE

Da questo rapido giro di orizzonte appare chiaro come quell'attacco concentrico dell'Impero previsto da tempo (vedi mio 34/S del 25/XI) sia ora in atto. Contenere questa pressione che si manifesta su quasi tutto il perimetro è impossibile. Numericamente le forze contrapposte all'incirca pareggiano ma noi siamo privi di tutto mentre gli Inglesi hanno larga disponibilità

di ogni cosa, noi siamo costretti a parare sempre ed ovunque mentre quelli possono attaccare quando e dove vogliono, noi dobbiamo infine fronteggiare una situazione interna che per le ripercussioni degli avvenimenti di guerra, per la crescente crisi economica, per la svalutazione del nostro prestigio e delle nostre forze va sempre facendosi più grave.

Se come credo di leggere al primo punto del vostro teleavio 6595 op. gli Inglesi, presa Mogadiscio e Massaua, desistessero dallo sforzo contro noi e per il resto lasciassero fare al *Negus* potrei sperare con fondamento di reggere fino alle pioggie cioè fino all'autunno e salvare buona parte dell'Impero. Ma temo che questa previsione non sia per avverarsi. Gli Inglesi, ormai lanciati, sono decisi a finirla con l'Impero per avere mano libera in altri fronti e perciò attaccheranno a fondo su tutti i fronti ed allora la pressione finirà per schiantarci.

Che cosa io intenda fare in simile frangente come *ultima ratio* ho già detto nella precedente relazione.

Comprendo le ragioni che dissuadono dall'abbandono di Addis Abeba tanto che me le ero già prospettate, ma devo far presente che una difesa della capitale che possa andare più in là di due o tre giorni mi appare pressoché impossibile. Resisterò accanitamente al nemico all'Amba Alagi, a Gondar, sul Nilo, ad Ambò, sui laghi e sulle montagne dell'Hararino, ma prevedo che prima o poi sarò sopraffatto. Allora dovrei chiudermi in Addis Abeba ed accettare l'assedio. Il terreno attorno alla città è abbastanza forte a nord, completamente libero e spianato nel rimanente. Per poter resistere dovrei includere nella cinta le sorgenti di acqua cioè dare ad essa uno sviluppo di oltre 40 km — Per difendere 40 km di fronte disporrò al massimo di 15.000 bianchi compresi i riformati (di truppe indigene non vi sarà più un battaglione). Verrei perciò ad avere neanche un uomo ogni tre metri di fronte. Si aggiunga che avrei in casa 40-50 mila indigeni pronti alla rivolta ed al saccheggio, dove è ancora il ricordo dei fatti e dei massacri del 1937 nonché le mille angherie fatte giornalmente dai nazionali in questi anni.

In queste condizioni come è possibile pensare ad una resistenza che non si concluda in brevissimo tempo o in una resa pietosa od in un inutile massacro?

Date queste constatazioni di fatto terrò Addis Abeba fino a che non avrò il nemico nel raggio tattico della città, dopo l'abbandonerò lasciandovi, se avrò sgombrato le donne ed i bambini, i soli reparti P.A.I., se al contrario lo sgombero non sarà stato ultimato raccoglierò la popolazione in località idonea della città, vi lascerò quanta truppa è indispensabile per proteggerla dagli indigeni fino all'arrivo del nemico e col resto delle forze prenderò il largo per combattere fino all'ultimo in mezzo alla montagna.

#### **DOCUMENTO N. 100**

### ALLEGATO 1 ALL'ALLEGATO 394 AL DIARIO STORICO

Comando Superiore Forze Armate A.O.I.
Claudio Trezzani, Generale di Corpo d'Armata,
Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate A.O.I.,
a Comando Superiore delle Forze Armate dell'Africa Orientale Italiana —
Stato Maggiore, a Ufficio Informazioni Militari.

Prot. n. 1/1006

Addis Abeba, 24 febbraio 1941

Oggetto: Dislocazione e composizione delle forze inglesi operanti sui fronti dell'Impero alla data del 22 febbraio 1941.

Il presente studio sulla dislocazione e la composizione delle forze inglesi operanti sui fronti dell'Impero comprende:

- a) UN GRAFICO nel quale è indicata la dislocazione delle singole masse avversarie nei vari settori:
- b) UN ELENCO dei reparti che compongono ogni singola massa, diviso per settore. Ogni settore è contraddistinto da una lettera dell'alfabeto.

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*

# SETTORE A (Sudan anglo-egiziano)

### 1) - Zona di cub cub

a) - reparti accertati:

tra Cub Cub e Uad Giaba:

- una brigata senegalese (tre battaglioni)
- un battaglione sudanese
- un gruppo artiglieria
- una compagnia del genio
- mezzi corazzati

### a sud di Mersa Gulbub:

- due bande cammellate sudanesi
- una banda savari sudanese a cavallo
- mezzi corazzati

## tra Alghena - Karora - Mersa Teclai

- XXIX Brigata indiana (cinque battaglioni)
- mezzi corazzati

## ad Aqiq:

- due battaglioni inglesi
- b) reparti probabili:
  - N. N.
- c) forze totali della zona:
  - circa 12.000 uomini

# 2) - Zona di porto sudan

- a) reparti accertati:
  - un battaglione egiziano
  - un battaglione arabi dello Yemen
  - una compagnia del genio
  - due batterie costiere
  - elementi di polizia
- b) reparti probabili:
  - una divisione sbarcata a Porto Sudan il 7 febbraio 1941
- c) forze totali della zona:
  - circa 11.000 uomini
- 3) Totale forza del settore a: circa 23.000 uomini.

## SETTORE B (Sudan anglo-egiziano)

- 1) Zona di Cheren
  - a) reparti accertati:
    - 4ª Divisione anglo-indiana composta da:
      - V Brigata anglo-indiana;
      - VII Brigata anglo-indiana;
      - un battaglione inglese di riserva;
      - elementi d'artiglieria motorizzata;
      - una compagnia zappatori minatori;
      - mezzi corazzati.
  - b) reparti probabili:
    - N. N.
  - c) forze totali della zona:
    - circa 10.000 uomini.
- 2) Zona di arresa
  - a) reparti accertati:
    - 5ª Divisione anglo-indiana composta da:
    - IX Brigata anglo-indiana;
    - X Brigata anglo-indiana;
    - un battaglione montato sudanese (riserva)
    - una compagnia volontari greci (riserva)
    - un gruppo d'artiglieria;
    - due compagnie zappatori minatori
    - mezzi corazzati.
  - b) reparti probabili:
    - N. N.
  - c) forze totali della zona:
    - circa 11.000 uomini.
- 3) Zona di agordat
  - a)- reparti accertati:
    - N. N.

- b) reparti probabili:
- parte di quelli già dislocati nel settore a nord di Cassala, nel settore di Khashm El Girba e di Showak.

- c) forze totali della zona:
  - circa 12.000 uomini
- 2) Zona goz regeb-aroma
  - a) reparti accertati:
    - N. N.
  - b) reparti probabili:
- quelli già accertati quali riserve a Ed Damer e parte di quelli già dislocati nel settore a nord di Cassala, a Khashm El Girba e a Showak.
  - c) forze totali della zona:
    - circa 16.000 uomini
  - 5) Totale forza del settore B: circa 50.000 uomini.

# SETTORE C (Sudan anglo-egiziano)

- 1) Zona metemma-celgà
  - a) reparti accertati:
    - 1ª Divisione anglo-sudanese composta da:
      - XI Brigata indiana (autoportata);
      - XII Brigata sudanese;
  - un battaglione inglese di riserva;
    - aliquote d'artiglieria;
    - mezzi corazzati.
  - b) reparti probabili:
    - N. N.
  - c) forze totali della zona:
    - circa 9.000 uomini
- 2) Zona di Ghedaref
  - a) reparti accertati:
    - tre battaglioni sudanesi;

- un battaglione inglese;
- un gruppo cavalleria "Kordofan";
- una banda "Kadugli" sudanese;
- una banda "Redif" sudanese;
- due compagnie di coloniali francesi;
- III battaglione regolare etiopico.
- b) reparti probabili:
  - N. N.
- c) forze totali della zona:
  - circa 6.500 uomini.
- 3) Totale forza del settore c: circa 15.000 uomini.

# SETTORE D (Sudan anglo-egiziano)

- 1) Zona Roseires-kurmuk
  - a) reparti accertati:

tra Roseires e Gubba:

- tre battaglioni indiani;
- due compagnie coloniali francesi;
- elementi d'artiglieria;
- due compagnie di polizia;
- mezzi corazzati

#### tra Ghezan e Belfodio:

- due battaglioni in parte montati ed in parte autotrasportati;
- mezzi corazzati.

# tra Kurmuk e Sergole:

- quattro battaglioni muniti d'automezzi e quadrupedi;
- circa 200 cavalieri;
- aliquote d'artiglieria;
- mezzi corazzati.
- b) reparti probabili:
  - N. N.
- c) forze totali della zona:
  - circa 10.000 uomini

- 2) Zona kosti-sennar
  - a) reparti accertati:
    - N. N.
  - b) reparti probabili:
- quelli già concentrati in questa zona quali riserve meno tre battaglioni inviati nella zona di Roseires.
  - c) forze totali della zona:
    - circa 5.000 uomini
  - 3) Totale forze del settore d: circa 15.000 uomini.

## SETTORE E (Sudan anglo-egiziano)

- 1) Zona ajungmir-jokau post
  - a) reparti accertati:
    - un battaglione bis del  $6^{\circ}$  K.A.R. rinforzato da elementi australiani:
    - un battaglione non ancora precisato proveniente dall'Uganda;
    - due bande irregolari "Nuer";
    - una compagnia di regolari sudanesi;
    - due compagnie di polizia;
    - aliquote d'artiglieria;
    - mezzi corazzati.
  - b) reparti probabili:
    - N. N.
  - c) forze totali della zona:
    - circa 5.000 uomini
- 2) Totale forze del settore e: circa 5.000 uomini.

# SETTORE F (Sudan anglo-egiziano)

- 1) Zona Boma-Torit
  - a) reparti accertati:
    - a Neum:

- una banda irregolare di 200 uomini;
- a Boma:
  - una compagnia del Corpo equatoriale;
  - reparti imprecisati nuovi arruolati Toposa;
  - una sezione d'artiglieria c.a.;
- di fronte a Zilmamo:
  - due compagnie del Corpo equatoriale;
  - bande irregolari Amara;
- a Lothagum:
  - una compagnia mitragliatrici del Corpo equatoriale;
- a Sevat Amba:
  - una compagnia del Corpo equatoriale;
  - una banda regolare;
  - reparti imprecisati nuovi arruolati Toposa;
- a Torit:
  - compagnia comando del Corpo equatoriale;
  - compagnia trasporti del Corpo equatoriale;
- b) reparti probabili:
  - N. N.
- c) forze totali della zona:
  - circa 6.000 uomini
- 2) Totale forze del settore F:: circa 6.000 uomini.

# SETTORE G (Sudan anglo-egiziano)

- 1) ZONA DI CARTUM
  - a) reparti accertati:
    - una brigata indiana;
    - tre battaglioni sudanesi;
    - reparti di fuorusciti etiopici.
  - b) reparti probabili:
    - N. N.
  - c) forze totali della zona:
    - circa 9.000 uomini

## SETTORE H (Kenya)

- 1) Zona Turkana
  - a) reparti accertati:
    - 4° bis battaglione K.A.R. (25ª Brg.)
    - un battaglione del Camel Corps
    - elementi meccanizzati
    - due batterie autoportate
    - gruppo bande Turkana
    - banda fuorusciti etiopici
  - b) reparti probabili:
    - due battaglioni australiani (o neo-zelandesi)
    - un battaglione indiano
  - c) forza totale della zona:
    - circa 7.500 uomini
- 2) Zona sibilet
  - a) reparti accertati:
    - 4° quater btg. K.A.R. (25° Brg.)
  - b) reparti probabili:
    - elementi meccanizzati
    - banda fuorusciti etiopici
  - c) forza totale della zona:
    - circa 1.500 uomini
- 3) Forza totale del settore H: circa 9.000 uomini.

# SETTORE I (Kenya)

- 1) Zona mega
  - a) reparti accertati:
    - 2ª B. motorizzata sudafricana (1ª Divisione metropolitana)
    - una btr. d'accompagnamento
    - elementi meccanizzati
  - b) reparti probabili:
    - 5° ter btg. K.A.R. (25° Brg.)
    - un btg. del reggimento etiopico

- c) forza totale della zona:
  - circa 6.000 uomini
- 2) ZONA EL DUKANA
  - a) reparti accertati:
    - Comando avanzato 1ª Divisione metropolitana sud-africana
    - 3ª B. motorizzata sud-africana (1ª Divisione metropolitana)
    - una btr. d'accompagnamento
    - 1° bis btg. K.A.R. (25° Brg.).
  - b) reparti probabili:
    - elementi meccanizzati
    - un gruppo artiglieria divisionale
  - c) forza totale della zona:
    - circa 5.000 uomini
- 3) Zona marsabit
  - a) reparti accertati:
    - Comando 1ª Divisione metropolitana sud-africana
    - 5ª B. motorizzata sud-africana (1ª Divisione metropolitana)
    - una btr. d'accompagnamento
  - b) reparti probabili:
    - 1° btg. Natal Mounted Rifles
    - un gruppo artiglieria divisionale
  - c) forza totale della zona:
    - circa 5.000 uomini
- 4) Forza totale del settore i: circa 16.000 uomini.

# SETTORE L (Kenya)

- 1) Zona wajir
  - a) reparti accertati:
    - una Brigata imprecisata, meno un btg.
- comando  $1^{\rm a}$  B. motorizzata metropolitana sud-africana (assegnata alla  $12^{\rm a}$  Div. indigena)
  - un btg. della 1ª B. metropolitana

- un gruppo artiglieria
- una btr.
- b) reparti probabili:
  - elementi meccanizzati
- c) forza totale della zona:
  - circa 5.000 uomini
- 2) Zona buna-debel
  - a) reparti accertati:
    - N.N.
  - b) reparti probabili:
    - un btg. della Brigata imprecisata di Wajir
    - una btr.
  - c) forza totale della zona:
    - circa 1.000 uomini
- 3) Zona Gherilli: circa 1.000 uomini.
  - a) reparti accertati:
    - 5ª btg. K.A.R.
    - elementi meccanizzati
  - b) reparti probabili:
    - una banda somala
    - una btr.
  - c) forza totale della zona:
    - circa 2.000 uomini
- 4) Forza totale del settore L: circa 8.000 uomini.

# SETTORE M (Kenya)

- 1) Zona gelib
  - a) reparti accertati:
    - Comando avanzato 12ª Divisione indigena
    - 22ª B. indigena (12ª Divisione)

- 24<sup>a</sup> B. indigena (12<sup>a</sup> Divisione) meno un btg.
- un btg. motorizzato della 1ª Brigata metropolitana
- un btg. pionieri
- un gruppo artiglieria divisionale
- due btr. d'accompagnamento
- elementi meccanizzati
- b) reparti probabili:
  - N. N.circa 9.000 uomini
- c) forza totale della zona:
  - circa 10.000 uomini

### 2) - Zona giumbo

- a) reparti accertati:
  - Comando avanzato 11ª Divisione indigena
  - 23ª B. indigena (11ª Divisione)
  - un btg. motorizzato del Kenya Regiment
  - un btg. pionieri
  - un rgt. artiglieria divisionale
  - una btr. d'accompagnamento
  - elementi meccanizzati
- b) reparti probabili:
  - 21ª B. indigena (11ª Divisione) meno un btg.
  - una batteria d'accompagnamento
- c) forza totale della zona:
  - circa 11.000 uomini

# 3) - Zona garissa-afmadù

- a) reparti accertati:
  - Comando 12ª Divisione indigena
  - 3° btg. K.A.R.
  - due btg. motorizzati della 1ª B. metropolitana
  - un btg. della 24ª B. indigena
- b) reparti probabili:
  - due motorizzati australiani
  - un btg. del Camel Corps
  - un gruppo artiglieria divisionale

- elementi meccanizzati
- una banda somala
- c) forza totale della zona:
  - circa 9.000 uomini
- 4) Zona bura-colbio
  - a) reparti accertati:
    - Comando 11ª Divisione indigena
    - una B. della Rhodesia Nord (indigena)
    - una btr. d'accompagnamento
  - b) reparti probabili:
    - un btg. della 21ª B. indigena
    - 3° bis btg. K.A.R.
    - un gruppo artiglieria australiano
  - c) forza totale della zona:
    - circa 7.000 uomini
- 5) Forza totale del settore M: circa 37.000

# SETTORE N (Kenya)

- 1) Zona malindi
  - a) reparti accertati:
    - tre btg. indiani
    - una btr. da costa
  - b) reparti probabili:
    - due btg. arabi
    - due cp. mitraglieri indiane
  - c) forza totale della zona:
    - circa 6.000 uomini
- 2) Zona mombasa
  - a) reparti accertati:
    - una Brg. (4ª?) motorizzata metropolitana sud-africana
    - una cp. di difesa costiera

- una cp. arabo indiana
- una btr. d'accompagnamento
- due btr. da costa
- b) reparti probabili:
  - due btg. indiani
  - due cp. mitraglieri indiane
  - due cp. sudanesi
- c) forza totale della zona:
  - circa 7.000 uomini
- 4) Forza totale del settore n: circa 13.000

### SETTORE O (Kenya)

- 1) ZONA KITALE ELDORET
  - a) reparti accertati:
    - N. N.
  - b) reparti probabili:
    - una brg. motorizzata australiana
    - un btg. indiano
  - c) forza totale della zona:
    - circa 5.000 uomini
- 2) Zona nanyuki isiolo
  - a) reparti accertati:
    - 1° btg. Irish South Africa, motorizzato
    - un btg. fanteria leggera del Kenya Regiment
  - b) reparti probabili:
    - una B. imprecisata
    - due btg. del reggimento etiopico
    - un gruppo artiglieria
  - c) forza totale della zona:
    - circa 8.000 uomini

- 3) Zona kitui
  - a) reparti accertati:
    - una Brigata imprecisata
    - una btr. accompagnamento
  - b) reparti probabili:
    - elementi meccanizzati
  - c) forza totale della zona:
    - circa 5.000 uomini
- 4) Zona nairobi nakuru
  - a) reparti accertati:
    - due reggimenti inglesi di fanteria
    - due reggimenti di fanteria del Congo Belga
  - b) reparti probabili:
    - una Brigata indigena imprecisata
    - un btg. del Kenya Regiment
    - un btg. indiano
    - due gruppi artiglieria
    - elementi meccanizzati
  - c) forza totale della zona:
    - circa 20.000 uomini
- 5) Forza totale del settore o: circa 38.000

# SETTORE P (Kenya)

- 1) Zona kampala
  - a) reparti accertati:
    - un btg. K.A.R.
  - b) reparti probabili:
    - forze imprecisate
  - c) forza totale della zona:
    - circa 1.500 uomini

- 2) Zona Kitgum
  - a) reparti accertati:
    - N. N.
  - b) reparti probabili:
    - due btg. australiani (o neo-zelandesi)
    - altre forze imprecisate
  - c) forza totale della zona:
    - circa 2.500 uomini
- 3) Forza totale del settore p: circa 4.000

# SETTORE Q (Aden)

Tra Aden, Ras al Arah e Sheikh Said sono dislocate forze imprecisate ammontanti a circa 20.000 uomini.—

# RIEPILOGO DELLE FORZE OPERANTI CONTRO L'A.O.I. DAL SUDAN, DAL KENYA E DA ADEN

|   | Settore | Α                | circa | 23.000  | uomini |
|---|---------|------------------|-------|---------|--------|
|   | "       | В                | "     | 50.000  | 27     |
|   | . 33    | C                | "     | 15.000  | "      |
|   | 33      | D                | "     | 15.000  | >>     |
|   | 33      | E                | "     | 5.000   | "      |
|   | "       | F                | 35    | 6.000   | "      |
|   | 27      | G                | ***   | 9.000   | ***    |
|   |         | Dal Sudan, circa |       | 123.000 | uomini |
|   | Settore | H                | "     | 9.000   | "      |
|   | "       | Ī                | "     | 16.000  | "      |
|   | 23      | L                | "     | 8.000   | "      |
|   | 32      | M                | 33    | 37.000  | 2)     |
|   | "       | N                | **    | 13.000  | "      |
|   | 27      | 0                | 12    | 38.000  | n      |
|   | "       | P                | "     | 4.000   | "      |
|   |         | Dal Kenya, circa | K. (  | 125.000 | uomini |
|   | Settore | Q/               | circa | 20.000  | "      |
|   |         | Da Aden, circa   |       | 20.000  | uomini |
| T | OTALE G | ENERALE, CIRCA   |       | 268.000 | uomini |

 $<sup>-\,</sup>$  Nelle forze sopra riportate non sono comprese le forze di polizia, aeronautica, difesa antiaerea, marina e servizi territoriali.

# ALLEGATO 2 ALL'ALLEGATO 394 AL DIARIO STORICO

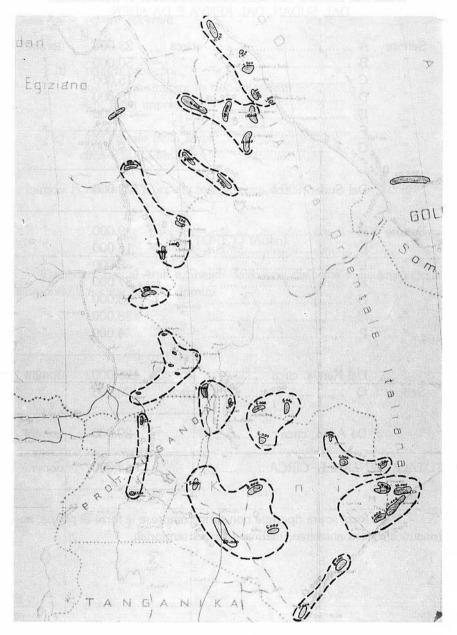

### **DOCUMENTO N. 101**

### ALLEGATO 402 AL DIARIO STORICO

Stato Maggiore Regia Aeronautica, a Stato Maggiore Generale, a Superesercito, a Supermarina.

Prot. n. 1b/4517

8 marzo 1941

Risposta foglio del 4 marzo 1941

Oggetto: Operazione Nord Africa.

Questo Stato Maggiore non ha compilato un apposito "Progetto" perché, nella circostanza, lo studio è vincolato alla preventiva conoscenza delle modalità esecutive dell'operazione in oggetto per quello che riguarda soprattutto l'impiego delle forze navali.

Vi saranno destinate le forze della 4ª Squadra Aerea, che si ritengono sufficienti, e senza bisogno di variare l'attuale schieramento. Né, d'altra parte, sarebbe possibile aumentare il numero dei reparti, data la saturazione degli aeroporti disponibili.

Con riferimento al paragrafo  $7^{\circ}$  — concorso dell'Arma Aerea — del promemoria in data 3 febbraio di Superesercito, si osserva quanto segue:

- 1 Azioni di bombardamento sui campi d'aviazione avversari (viciniori e distanti), sono, come noto, già praticamente in atto. Saranno intensificate al momento opportuno.
- 2 Occorrerà precisare con ogni esattezza gli obiettivi che si ritiene dovranno esssere battuti dall'alto.
- 3 Con la situazione attuale è da escludere la protezione del cielo durante lo sbarco, data la distanza dalle nostre basi aeree più avanzate. (Lecce  $310~{\rm km}$  Valona  $280~{\rm km}$ ).

Detta protezione sarebbe realizzabile qualora l'emergenza avesse luogo dopo un'avanzata delle nostre truppe dall'Albania, che ci consentisse l'utilizzazione di basi greche. Altrimenti l'intervento della caccia dovrà essere forzatamente limitato alla scorta delle azioni da bombardamento od a puntate offensive di breve durata, senza carattere di continuità.

4 - Saranno eseguite esplorazioni preventive durante le operazioni sui sorgitori avversari.

5 - Saranno effettuate azioni di bombardamento e di siluramento contro forze navali nemiche nello scacchiere jonico.

Affinché questo Superaereo possa emanare le direttive definitive, circa la partecipazione dei Reparti della 4ª Squadra Aerea, è necessario ricevere il benestare di codesto Comando su quanto sopraesposto e conoscere esattamente gli obiettivi che dovranno essera battuti dall'alto nonché le predisposizioni definitive di Supermarina per la parte di sua pertinenza.—

### **DOCUMENTO N. 102**

### ALLEGATO 485 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari. Promemoria per il Capo di Stato Maggiore Generale, per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

Roma, 11 marzo 1941

Oggetto: Jugoslavia, idee dell'ambiente militare sulla situazione.

L'ambiente militare jugoslavo, che continua a giudicare gli avvenimenti dal solo lato degli interessi serbi, ritiene l'attuale momento ancora troppo incerto perché il Paese possa prendere una netta posizione e cedere alle pressioni che gli vengono fatte per farlo uscire dalla propria neutralità. Si desidererebbe attendere ancora due o tre mesi, ritenendo che in tale epoca uno dei due belligeranti comincerà a dar segni di debolezza.

È indubbio, però, che, avendo la Jugoslavia posto a base della propria politica la conservazione dello "status quo", tutte le simpatie degli ambienti nazionalisti siano logicamente a favore dell'Inghilterra.

Le misure militari in atto vengono, quindi, definite difensive e precauzionali e prese allo scopo di consentire allo S.M. di far fronte a qualunque evenienza.

La propaganda inglese, intesa ad indurre la Jugoslavia ad entrare nel conflitto, viene svolta in tutti gli ambienti, ma, per quanto attiva, poiché urta contro gli interessi jugoslavi, non ha per ora probabilità di riuscita.

### **DOCUMENTO N. 103**

### ALLEGATO 486 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari. Promemoria per il Capo di Stato Maggiore Generale, per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

Roma, 11 marzo 1941

Oggetto: Jugoslavia, rapporto dell'Ispettorato della Difesa Nazionale.

Un rapporto dell'Ispettorato della Difesa Nazionale, in data 20 febbraio, diretto al Principe Reggente ed alla Presidenza del Consiglio, riferisce in sintesi che:

- il Paese è impreparato alla guerra ma è animato tuttavia dal tradizionale odio contro l'Italia;
- il conflitto europeo dovrebbe ancora durare a lungo e concludersi, quindi, col trionfo dell'Inghilterra, nonostante la forte e solida preparazione bellica germanica;
- la Russia rappresenta la grande incognita del momento, in quanto sarebbe in grado, quando meglio lo creda, di far pesare la propria potenza che viene magnificata in modo addirittura iperbolico.

Il documento non ha saputo, evidentemente, sottrarsi ai vecchi preconcetti della casta militare serba per quanto li abbia abilmente piegati a scopi di propaganda a proprio favore.

Ammesso che le dimostrazioni di organizzazione e di potenza della Germania, anche nel semplice campo del mercato jugoslavo, non potevano non essere riconosciute, la conclamata fiducia nella invincibilità inglese fa parte del credo politico del servismo e l'inno alla Grande Russia è divenuto di moda dal giorno in cui, col riconoscimento dell'U.R.S.S., si è creduto di ritrovare, sotto le spoglie del bolscevismo, la "Gran Madre Slava", protettrice di ogni sogno panslavista.

L'affermazione che la Jugoslavia è impreparata alla guerra è vera solo se si consideri la scarsa solidità economica e industriale del Paese, che la necessità di forniture belliche hanno largamente asservito all'estero.

In realtà, per quel che riguarda le Forze Armate, il lungo periodo di preparazione è stato accuratamente sfruttato e con sensibili risultati come dimostrano, soprattutto, le ordinate e rapide parziali mobilitazioni svoltesi nell'aprile-maggio e nel novembre 1940 ed, infine, quella attualmente in

corso.

La constatazione, infine, che il Paese è nel suo intimo, profondamente anti-italiano, non fa che convalidare quanto da molti segni è apparso anche troppo evidente sin dall'inizio della campagna italo-greca.

#### DOCUMENTO N. 104

### ALLEGATO 581 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari.
Promemoria per il Sottosegretario di Stato per la Guerra,
per il Capo di Stato Maggiore Generale,
per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

Roma, 13 marzo 1941

Oggetto: Grecia, notizie varie sulla situazione politico-militare.

Informatore del Servizio, rientrato dalla Grecia, riferisce le seguenti notizie sulla situazione politico-militare del Paese:

### **ESERCITO**

| <br>_ | _ | _ | _  | -  |
|-------|---|---|----|----|
| _     |   |   |    |    |
| ь.    | 0 | r | 7: | Э, |

| a) - sul fronte albanese                                                  |        | 420.000 u. |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| b) - sul fronte bulgaro                                                   |        | 60.000 u.  |
| c) - nell'interno del Paese                                               |        | 25.000 u.  |
| d) =   10                                                                 | totale | 505.000 u. |
| d) - nuove reclute presentatesi il $1^{\circ}$ marzo (classi 1925 e 1926) |        | 70.000 u.  |
|                                                                           | totale | 575.000 u. |

Armamento ed equipaggiamento: nuovo; in gran parte di provenienza britannica.

Munizioni: abbondanti.

Morale: il soldato greco non disprezza più l'Esercito italiano, ma ne parla, ora, con stima. Grande ammirazione per gli alpini. Le perdite si valutano a non meno di 100.000 tra morti e feriti. Gli ospedali e le scuole sono pieni di feriti. Anche diversi alberghi e abitazioni private sono adibiti a ospedali. Si parla di 20.000 casi di congelamento. Il soldato che è stato ferito non vuole più tornare in linea. Oggi i Greci hanno un terrore dell'of-

fesa italiana. Gli stessi soldati ammettono la prossima vittoria italiana.

Carri armati: settanta sono giunti in febbraio ad Atene. Trentacinque il 23 febbraio si trovavano dietro il campo di concentramento prigionieri civili italiani a Cudì. Il 24 febbraio sono stati scaricati a Pireo, provenienti da Alessandria, 80 carri armati. Si tatta, per lo più di materiale già usato e rimesso a nuovo. Tecnici inglesi istruiscono i soldati greci.

*Viveri*: sono assai scarsi anche nelle prime linee. Soldati raccontano di essere stati tre giorni con solo due fichi secchi. Difettano i mezzi di trasporto e l'organizzazione.

## **AVIAZIONE**

Il Comando dell'aviazione inglese di Atene si trova presso Eleusi. Importante aliquota di aviazione è dislocata nell'isola di Creta (si parla di circa 200 apparecchi).

La difesa aerea di Atene e Pireo è affidata a:

- 5 caccia ultimo modello inglese, velocità 600 km circa;
- 20 pezzi antiaerei da 37 e 88;
- 5 riflettori;
- 2 ascoltatori.

Nel mese di gennaio e febbraio l'Inghilterra ha inviato da Alessandria:

- circa 50 complessi antiaerei modernissimi;
- molti pezzi di artiglieria leggera;
- numerosi autocarri;
- $-\ 150$  apparecchi, dei quali 22 da caccia e 58 trimotori nuovo tipo da bombardamento.

In Atene vi sono circa 2.000 Inglesi addetti all'aviazione ed ai servizi tecnici in genere.

Si parla di un prossimo arrivo in Grecia di circa 300 apparecchi inglesi.

Presso le scuderie di Gudì (Atene), ove sono i prigionieri civili italiani, è stato sistemato un nuovo campo di aviazione, tuttora senza apparecchi.

# SITUAZIONE INTERNA

Il numero enorme e sempre crescente delle perdite impressiona sempre più il popolo. Le classi elevate e medie, che sono in grado di evitare l'avvelenamento della stampa, sono già persuase che la Grecia ha perduto la guerra. Solo il popolo crede ai giornali e conta ancora sulla vittoria greca.

La polizia e la gendarmeria sono devotissime a Paniadakis, Sottosegretario alla pubblica sicurezza. Il silenzio del popolo è conseguenza del terrore che provoca il suo regime.

Il costo della vita è assai elevato. Mancano i viveri. La popolazione quasi non si nutre che di verdura. Mancano il riso e la pasta. Un pò di carne si ha solo la domenica. Si ritiene che la Grecia abbia viveri per un mese e mezzo ancora, se non arrivano convogli dall'Egitto.

Lo spirito è tale che la resistenza greca verrà a crollare:

- in seguito ad una prima vittoria delle armi italiane;
- $\,-\,$  se la Germania e la Bulgaria presenteranno un  $\mathit{ultimatum}$  alla Grecia.

La stampa e i circoli politici greci ripetono giornalmente che la Germania e la Bulgaria resteranno neutrali. Nessuno spera più, come in dicembre, di buttare in mare le truppe italiane in Albania. Si ritiene che la sola salvezza consista nell'arrivo immediato di grandi rinforzi inglesi.

Il Governo del Presidente Koryzis è senza seguito. Sono tornate a rifiorire le rivalità e le lotte per il potere. Il Koryzis nulla di nuovo può fare perché è schiavo dei ministri di Metaxas, che sono rimasti tutti in carica; persone volgari e venali, creature del defunto presidente.

Il paese, nella sua grande maggioranza, vuole la fine della guerra. La resistenza è ormai arrivata all'estremo limite possibile.

Un enorme effetto morale provocherebbe il volo su Atene di almeno un centinaio di apparecchi italiani, con getto di opportuni manifestini. Però questa azione aerea dovrebbe essere continua, tenere la capitale greca sotto il nostro dominio dell'aria. Occorrono dimostrazioni di forza e di potenza. Questa azione dovrebbe incominciare il giorno in cui avrà luogo l'offensiva italiana, oppure al momento in cui Germania e Bulgaria presenteranno un ultimatum alla Grecia.

# PRIGIONIERI MILITARI ITALIANI IN GRECIA

La polizia greca conosce molte cose sull'azione militare dell'Italia a causa della leggerezza di molti nostri ufficiali prigionieri.

Si rende opportuno segnalare:

- l'inopportunità di tenere diari di guerra, specialmente durante la prigionia;
  - la necessità:
- di non tenere documenti addosso quando si è in linea a contatto col nemico;
  - di diffidare di ogni gentilezza greca.

L'informatore cita il caso del tenente Luigi Turini di Roma, cinque volte decorato al valore, il quale inviato a colazione dal capo della polizia greca, alla presenza del giornalista Lovato, ha ingenuamente confessato che l'Italia ha attaccato nell'ottobre scorso con 7 divisioni e che ora ne ha 22 pronte ad un imminente attacco. Detto ufficiale ha pure scritto in prigionia

un diario di guerra di cui la polizia ha preso conoscenza.

# COMUNICAZIONI GRECHE

Ferrovie: Tutti i trasporti militari greci diretti al fronte albanese partono da due basi principali: Atene e Salonicco e si servono delle ferrovie Atene-Larissa e Salonicco-Florina. Talvolta serve come base anche Volo con la linea a scartamento ridotto che arriva a Larissa. In Grecia si è tuttora meravigliati per il fatto che l'Italia non ha voluto o potuto interrompere queste ferrovie. Tutta la mobilitazione greca è stata fatta valendosi di queste arterie attraverso le quali tuttora passa buona parte dei rifornimenti per le truppe operanti. Queste ferrovie, ad un solo binario, sono estremamente vulnerabili.

- Tratto Atene-Salonicco Tra Levadia e Larissa vi sono i più grandi ponti, colpiti i quali la ferrovia è interrotta per molto tempo. A protezione dei grandi ponti vi sono complessi c.a. e mitragliatrici.
- Tratto Salonicco-Florina Si può interrompere per lungo tempo bombardando il grande ponte sull'Axios (Vardar), ed i ponti presso Vodena.
   In tal modo si isola Salonicco dalla Macedonia occidentale.

Strade: Tra Atene e Larissa vi è una sola strada, in pessime condizioni. Il fondo è in semplice massicciata, tutto rovinato. Un carro armato per trasferirsi da una località all'altra impiegherebbe alcuni giorni.

Nella Macedonia occidentale la strada Salonicco-Verria-Kozani è ottima e asfaltata. I trasporti sono avegoli, salvo nel tratto Verria-Kozani che si svolge in montagna, con molte curve. Tutte le strade della Macedonia occidentale hanno i ponti in cemento armato, di recente costruzione, resistenti al collaudo di un compressore da 18 tonnellate. Per interrompere le comunicazioni tra Salonicco e la Macedonia occidentale basta colpire i grandi ponti sull'Axios (Vardar) e presso Vodenà.

La massicciata delle strade nazionali greche ha una larghezza di metri  $4,50\ \mathrm{con}\ \mathrm{uno}\ \mathrm{spessore}\ \mathrm{da}\ 18\ \mathrm{a}\ 20\ \mathrm{cm}.$ 

Le strade principali della Macedonia sono tutte asfaltate.

Le notizie fornite dall'informatore, in gran parte note ed attendibili, rispecchiano l'effettiva situazione attuale della Grecia.

Eccessiva, forse, la valutazione delle perdite elleniche e della possibilità di un improvviso collasso dell'intera nazione che ha ancora, invece, buone capacità di reazione ed è soprattutto alimentata, nella sua resistenza, dall'odio contro di noi efficacemente sostenuto dalla propaganda britannica.

#### **DOCUMENTO N. 105**

### ALLEGATO 582 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari.
Promemoria per il Sottosegretario di Stato per la Guerra,
per il Capo di Stato Maggiore Generale,
per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

Roma, 13 marzo 1941

Oggetto: Jugoslavia, situazione politica.

L'assieme delle notizie finora giunte, e già rese note, permettono di tracciare la seguente sintesi dell'attuale situazione jugoslava.

Il viaggio del Presidente Zvetkovic a Berghof (13 febbraio) aveva reso evidente che il Governo jugoslavo iniziava i sondaggi per l'adesione all'Asse.

L'opinione pubblica, rimasta sempre filo-democratica, ne era disorientata; la casta militare, e con essa il serbismo, si dimostravano subito ostili, temendo in una politica rinunciataria mentre, per essi, il mantenimento delle posizioni conquistate con la pace di Versaglia rappresenta, più che un punto d'onore, la logica premessa per una più grande Jugoslavia.

Tuttavia l'accerchiamento jugoslavo non era ancora completo: vi sarebbe stata quindi possibilità di negoziare coll'Asse. L'opinione pubblica si stava evolvendo in tal senso. I fatti di Bulgaria giunsero all'improvviso a sconvolgere i piani, prima che alcun passo concreto fosse stato fatto verso l'Asse.

L'opinione pubblica, non ancora capacitata della svolta politica che si imponeva al Paese, vide soltanto lo spettacolo di una Germania in armi lungo le frontiere settentrionali ed orientali; la propaganda democratica agitò lo spauracchio delle rivendicazioni territoriali dei popoli confinanti e diede larga diffusione al noto comunicato sovietico di non approvazione degli avvenimenti. La casta militare volle almeno dimostrare che la Jugoslavia possedeva un Esercito, pronto a difendere il Paese. Il Governo ritenne opportuno prendere tempo, temendo, molto probabilmente, reazioni interne ad una sua eventuale immediata decisione. Volle anche dare una soddisfazione allo Stato Maggiore ed all'opinione pubblica e così, parallelamente alle note dichiarazioni sulla volontà di conservare ad ogni costo l'integrità territoriale del Paese, approvò le misure militari che hanno portato,

praticamente, la Jugoslavia a mobilitare circa un milione di uomini.

Tali misure, per quanto a netto carattere difensivo, sono certo anti-Asse: ciò non può sfuggire al Governo il quale, difatti, si affanna a porre in evidenza il loro carattere dimostrativo ad uso interno.

In conclusione l'attuale situazione significa che il Governo non è riuscito a guidare né l'opinione pubblica, né, ciò che è assai più importante, la casta militare, sanzionando così un paradossale contrasto fra le sue aspirazioni ad un'intesa coll'Asse ed una serie di provvedimenti militari che dimostrano, per lo meno, la sua presunzione di poter ancora dominare gli avvenimenti.

L'Asse, invece, è ormai in condizioni di apparire in armi ad ogni frontiera jugoslava: il serbismo potrebbe anche accettare una battaglia disperata, ma già il Governo e larga parte dell'opinione pubblica comprendono che la Germania, sebbene ostenti un apparente disinteresse, non rinunzierà al proposito di schierare contro l'Inghilterra un compatto fronte balcanico ed intuiscono che ogni ulteriore ritardo sarebbe una nuova posizione perduta.

Quando tale concetto sarà maturato anche nel restio S.M. jugoslavo, il Governo potrà porre fine ai suoi tentennamenti, sanzionando così il suo allineamento nell'orbita dell'Asse.

### DOCUMENTO N. 106

### ALLEGATO 625 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari. Promemoria per il Sottosegretario alla Guerra, per il Capo di Stato Maggiore Generale, per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

Roma, 14 marzo 1941

Oggetto: Francia, viaggio del generale Weygand.

Da indiscrezioni raccolte negli ambienti francesi si apprende che il generale Weygand si sarebbe recato a Vichy non in seguito ad invito del Governo ma d'iniziativa.

Il suo viaggio sarebbe stato motivato dalle notizie indirettamente pervenutegli sull'accentuata tendenza di Vichy a collaborare con la Germania, sintomo di una possibile svolta decisiva della politica francese verso l'Asse.

Il ritorno di Laval al Governo avrebbe dovuto costituire uno dei primi risultati di guesto nuovo orientamento.

Weygand, intendendo di non essere lasciato da parte quando si stanno prendendo decisioni vitali per la Francia, avrebbe voluto esprimere al Capo dello Stato il suo punto di vista che si può così sintetizzare: continuare a temporeggiare ed astenersi dal prendere impegni di carattere militare.

La situazione militare, infatti, potrebbe improvvisamente svolgersi essendo probabile nascano incidenti a causa del recente inasprimento del blocco britannico e delle decisioni, prese dall'ammiraglio Darlan, di riunire le navi in convogli e farli scortare da unità della marina da guerra.

Il comunicato ufficiale emanato dopo i colloqui di Weygand con il Maresciallo Pétain ed altri membri del Governo, in quanto riafferma la decisione della Francia di difendere contro chiunque il suo impero coloniale, non fa che ribadire dichiarazioni già più volte fatte.

Vi si deve però scorgere un monito della Francia all'Inghilterra per le note aspirazioni sulla Siria che da un tempo in qua vanno assumendo forma sempre più consistente.

Una radiodiffusione, evidentemente autorizzata, annuncia il ritorno di Weygand ad Algeri e fa nota la sua soddisfazione per i risultati ottenuti nel viaggio. Tale soddisfazione potrebbe essere indizio di un successo politico da lui riportato ed essere posta in relazione con indiscrezioni secondo le

quali sarebbe nuovamente escluso il ritorno di Laval al Governo. In conclusione può ritenersi che dai recenti colloqui Weygand-Pétain la politica temporeggiatrice di Vichy esca confermata e rafforzata.

# **DOCUMENTO N. 107**

### ALLEGATO 666 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari.
Promemoria per il Sottosegretario di Stato per la Guerra,
per il Capo di Stato Maggiore Generale,
per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

Roma, 15 marzo 1941

Oggetto: Jugoslavia, situazione militare alla frontiera giulia.

Le misure militari in corso in Jugoslavia si manifestano, alla frontiera giulia, nei confronti della situazione invernale da considerarsi pressoché normale, con un importante aumento della forza immediatamente impiegabile a difesa del sistema fortificato di frontiera, senza, peraltro, che si sia verificato l'afflusso o la formazione di nuove GG.UU.

Praticamente, come in tempo di pace, al settore centrale attesta la D. "Drava" (che difende anche la frontiera con la Germania) ed i due settori estremi sono affidati, ciascuno, ad un rgt. di ftr. da montagna di caratteristiche molto simili ai nostri rgt. alpini.

Il raffronto tra la situazione attuale e quella di fine gennaio 1941 è il seguente:

# Situazione al 31.1.1941

## Situazione al 14.3.1941

# Settore A. Sava: 1° rgt. ftr. montagna (C.do Škofja Loka) (da M. Forno al varco di Circhina)

C.do di settore: 1º ftr. mont.

- 1 btg. presidio opere
- 4 btg. ftr. montagna
- 1 btg. ftr.
- 6 btr. p.c.
- circa 6.000 u.

C.do di settore: 1° ftr. mont.

- 1 rgt. presidio opere
- 8 btg. ftr. mont. (in realtà 4, già pronti per lo sdoppiamento).
- 5 btg. ftr.
- 6 btr. p.c.
- circa 25.000 u.

Settore M. Sava: D. "Drava" — (Comando a Lubiana) (dal varco di Circhina a Dolina dei Noccioli)

- 3 btg. presidio opere
- 10 btg. ftr.
- 1 btg. ciclisti
- 10 btr. p.c.
- circa 16.000 u.

- 3 rgt. presidio opere
- 17 btg. ftr.
- 2 btg. ciclisti
- 30 btr. p.c.
- circa 45.000 u.

Settore A. Kupa: 2º rgt. ftr. mont. — (Comando a Delnice) (da Dolina dei Noccioli al mare)

- 1 btg. presidio opere
- 4 btg. ftr. mont.
- 3 btg. ftr.
- 6 btr.
- circa 8.000 u.

- 1 rgt. presidio opere
- 8 btg. ftr. mont.
- 8 btg. ftr.
- 10 btr.
- circa 28.000 u.

#### **TOTALI**

- 5 btg. presidio opere
- 8 btg. ftr. mont.
- 14 btg. ftr.
- 1 btg. ciclisti
- 32 btr. p.c.
- circa 30.000 u.

- 5 rgt. presidio opere
- 16 btg. ftr. mont.
- 30 btg. ftr.
- 2 btg. ciclisti
- 46 btr. p.c.
- circa 98.000 u.

In conclusione i provvedimenti attuati alla frontiera giulia durante l'attuale tensione consistono nel:

- passaggio dall'organico di pace all'organico completo di guerra delle unità preesistenti;
  - sdoppiamento, attuale o potenziale, dei rgt. preesistenti in zona;
  - afflusso, di:

un rgt. (4 btg.) nel settore A. Sava;

un rgt. (3 btg.) nel settore M. Sava;

un rgt. (3 btg.) nel settore A. Kupa;

– nessuna effettiva costituzione di nuove GG.UU. Da osservare però che i settori A. Sava ed A. Kupa sono stati già portati ad organici tali da corrispondere, praticamente, ai previsti odred di mobilitazione, rispettivamente del «Triglavski» e del «Risnjak».

In complesso schieramento difensivo, con le note caratteristiche di maggior addensamento sulla direttrice Trieste-Karlovac.

Rispetto agli schieramenti attuati durante le precedenti tensioni, minore afflusso di unità, specie di artiglieria, dovuto al maggior rafforzamento attuato alla frontiera germanica e, soprattutto, alla frontiera romeno-bulgara.

### **DOCUMENTO N. 108**

#### ALLEGATO 696 AL DIARIO STORICO

Stato Maggiore Regio Esercito — Ufficio Ordinamento e Mobilitazione — Sezione oltremare, a Stato Maggiore Generale, e (per conoscenza) al Gabinetto, agli Uffici dello Stato Maggiore Operazioni II, Servizi, Direzione Superiore Trasporti.

Prot. n. 021265/408

15 marzo 1941

Allegati n. 1

Oggetto: Situazione dei reparti complementi per le grandi unità dislocate in Albania.

La situazione dei reparti complementi destinati alle GG.UU. dislocate in Albania e tuttora in territorio, risulta dallo specchio allegato.

Questo Stato Maggiore, come richiesto dal Comando Superiore Forze Armate Albania, ha già predisposto l'avviamento di gran parte degli anzidetti reparti (fanno eccezione quei pochi indicati nello specchio stesso) e ritiene che i trasporti ad essi relativi potranno essere ultimati entro la fine del corrente mese.

Per i reparti non ancora avviati si attendono indicazioni dal Comando Superiore Forze Armate Albania.

Oltre i reparti anzidetti, questo Stato Maggiore ha predisposta la costituzione di un battaglione complementi presso dieci divisioni di fanteria del territorio, attingendo agli elementi istruiti delle classi 1917 - 1918 - 1919 e 1920.

Il sistema disturba le unità, ma questo Stato Maggiore ha ritenuto più conveniente attingere a tali classi, anziché ai richiamati in corso di affluenza, per inviare in Albania personale addestrato.

Dato il rapido logorio di personale che si verifica sul fronte albanese, questo Stato Maggiore sarebbe d'avviso di attuare senz'altro la costituzione dei 10 btg. anzidetti, in modo da averli pronti e sufficientemente affiatati in vista di nuove richieste.

Si rimane in attesa delle decisioni di cotesto S. M. G.in relazione al suo foglio n. 7259 del 14 corrente.

# ALLEGATO 1 ALL'ALLEGATO 696 STATO MAGGIORE REGIO ESERCITO UFFICIO ORDINAMENTO E MOBILITAZIONE

#### Sezione Oltremare

P.M. 9, lì 13 marzo 1941 - XIX

SITUAZIONE reparti complementi ancora in territorio alla data 13 marzo 1941 - XIX.

Div. di ftr. "VENEZIA"  $=83^{\circ}$  btg.  $-19^{a}$  btr.  $-274^{\circ}$  btg. cc.nn. Div. di ftr. "PARMA" = 49° btg. - 49° btr. - 109° btg. cc.nn. Div. di ftr. "PIEMONTE" = 24<sup>a</sup> btr. - 166° btg. cc.nn. 1000 u. di ftr. Div. di ftr. "AREZZO" = 53° btr. - 74° btg. cc.nn. Div. di ftr. "BARI"  $= 47^{a} - 147^{a} - 274^{o}$  btr. Div. di ftr. "SIENA"  $= 331^{\circ} - 332^{\circ}$  btg. Div. di ftr. "TARO" = 207° btg. - 164° btg. cc.nn. Div. di ftr. "MODENA"  $= 341^{\circ} - 342^{\circ}$  btg.  $- 129^{\circ}$  btr. Div. di ftr. "BRENNERO" = 40° btg. cc.nn. Div. di ftr. "LEGNANO" = 26° btg. cc.nn. Div. di ftr. "LUPI DI TOSCANA" = 14° btg. cc.nn. - 30° btr. Div. di ftr. "CACCIATORI DELLE ALPI" = 105° btg. cc.nn. - 1000 u. di ftr. Div. di ftr. "PINEROLO" = 36° btg. cc.nn. - 1000 u. di ftr. Div. di ftr. "FORI.]"  $=43^{\circ}-44^{\circ}$  btg.  $-36^{\circ}$  btr.  $-112^{\circ}$ btg. cc.nn. Div. di ftr. "SFORZESCA"  $= 53^{\circ} - 54^{\circ}$  btg.  $-17^{\circ}$  btr.  $-30^{\circ}$ btg. cc.nn. Div. di ftr. "CAGLIARI" = 63° - 64° btg. - 59° btr. - 183° btg. cc.nn. Div. di ftr. "PUGLIE"  $= 71^{\circ} - 72^{\circ}$  btg.  $-15^{\circ}$  btr. Div. di ftr. "CASALE" (1)  $= 11^{\circ} - 12^{\circ}$  btg.  $-56^{\circ}$  btr.  $-23^{\circ}$ btg. cc.nn. Div. di ftr. "FIRENZE" (1)  $= 127^{\circ} - 128^{\circ}$  btg.  $-41^{\circ}$  btr.

<sup>(1)</sup> Saranno avviati con le rispettive divisioni.

```
Div. cr. "CENTAURO"
                                        = 31° btg. (1)
                                        = 101^{\circ} - 102^{\circ} btg. - 104^{\circ} btr.
Div. alp. "CUNEENSE"
Div. alp. "PUSTERIA"
                                        = 107^{\circ} - 111^{\circ} btg. -105^{a} btr.
Div. alp. "TRIDENTINA"
                                        = 105° - 106° btg. - 102° btr.
                                        = 112° - 113° btg. - 103° btr.
Div. alp. "JULIA"
1° gruppo "VALLE"
                                              106ª btr.
2° gruppo "VALLE"
                                        = 181° btg. - 81° pl. motoc.
1º rgt. bersaglieri (1)
                                           182° btg. – 82° pl. motoc.
2° rgt. bersaglieri (1)
4° rgt. bersaglieri (1)
                                         = 184° btg. - 84° pl. motoc.
7º lancieri "MILANO" (1)

    Un cdo gr. e uno squadrone

6° lancieri "AOSTA" (1)

    Un cdo gr. e uno squadrone

19° cavalleggeri "GUIDE" (1)

    Un cdo gr. e uno squadrone
```

# SITUAZIONE

19 btg. di fanteria

8 btg. alpini

3 btg. bersaglieri e 3 pl. motociclisti

1 btg. carristi

14 btg. cc. nn.

2 cp. cc. nn.

3.000 uomini di fanteria

15 btr. di div. fanteria

5 btr. alpine

3 cdi gr. squadroni e 3 squadroni cavalieri

<sup>(1)</sup> Non ancora disposto l'avviamento.

### ALLEGATO 782 AL DIARIO STORICO

Guzzoni, Sottosegretario di Stato,
a Comando Superiore Forze Armate Albania,
e (per conoscenza) a Comando Supremo — Stato Maggiore Generale,
Stato Maggiore Regio Esercito, Direzione Generale Ufficiali in S. P.,
Reparto Autonomo movimento ufficiali.

Prot. n. 118233/773.1.

Roma, 18 marzo 1941

Oggetto: Situazione quadri ufficiali.

Questo Ministero ha sempre cercato di aderire nel miglior modo possibile, alle continue richieste di ufficiali pervenute da codesto Comando col carattere di urgenza che le necessità hanno costantemente imposto.

In questi primi quattro mesi e mezzo di operazioni sono stati inviati in Albania oltre 4.600 ufficiali isolati, di cui circa 800 in s.p.e..

La situazione dei quadri in s.p. in Italia è tale che ci si avvicina ormai al totale esaurimento di ogni disponibilità, pur avendo provveduto a toglier-li, per quanto possibile, da comandi, uffici ed enti vari.

L'inquadramento delle grandi unità in Patria, mentre impone un minimo di abilità, non consente ulteriori sottrazioni senza danno gravissimo all'efficienza dei reparti che debbono anche provvedere all'intenso lavoro addestrativo di una notevole massa di reclute e di richiamati.

Ciò è anche nello stesso interesse delle unità in Albania, ove giungerebbero poi reparti male addestrati e insufficientemente inquadrati e quindi di scarsa possibilità d'impiego.— Così sarebbe accaduto, ad esempio per la Divisione fanteria "Casale", se ad essa fosse stato ridotto ancora il numero degli ufficiali in s.p., per soddisfare alle pressanti richieste di personale pervenute da codesto Comando.

Pertanto l'affluenza di ulteriori ufficiali isolati in Albania deve necessariamente, essere limitata, di massima, a quelli di complemento per evitare che questi ufficiali giungano costì direttamente dal congedo e quindi poco o nulla addestrati, sono stati predisposti speciali corsi di istruzione a Civitavecchia e altri se ne organizzeranno a Parma ed a Torino appena disponibili le scuole di applicazione: il gettito di essi, peraltro, non può essere immediato.

Risulta d'altra parte che sono in Albania 16.898 ufficiali, cifra certo ri-

levante e che, pur considerando truppe e servizi di armata e di corpo d'armata, mostra, sia pure con calcolo indubbiamente approssimativo, una disponibilità media non esigua di ufficiali per le grandi unità operanti. In ogni modo vi sono certamente in Albania numerosi ufficiali in s.p. e di complemento ora impiegati fuori dei reparti e che possono essere ricuperati, anche se ciò richieda qualche sacrificio a comandi ed uffici a favore delle unità: ciò in analogia a quanto è stato fatto in Italia.

Solo così, potrà crearsi una pronta disponibilità di ufficiali, specie in s.p., per i reparti operanti.

Esposta in tal modo la situazione dei quadri ed accennato ai soli provvedimenti possibili, questo Ministero continuerà a far di tutto per venire incontro alle necessità di codesto teatro di operazioni.

Spetta intanto a codesto Comando di operare con l'inflessibile energia che le necessità impongono, tutti i ricuperi e gli spostamenti possibili così da agevolare la soluzione del gravissimo problema.

### ALLEGATO 796 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari.
Promemoria per il Sottosegretario di Stato per la Guerra,
per il Capo di Stato Maggiore Generale,
per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

Allegati n. 3

Roma, 18 marzo 1941

Oggetto: Jugoslavia, supposto ordinamento dell'Esercito in caso di mobilitazione generale.

Ottima fonte fiduciaria ha fornito copia di documento (allegato 1) relativo al presunto ordinamento che l'Esercito jugoslavo assumerebbe in caso di mobilitazione generale.

Esso rappresenterebbe la conclusione degli studi eseguiti dallo S.M. jugoslavo in relazione agli sviluppi della situazione politica internazionale a tutto il gennaio u.s.

Sulla scorta di tale documento e di notizie complementari avute sono stati compilati il presunto ordine di battaglia (allegato 2\*) ed il presumibile schieramento dell'Esercito jugoslavo (allegato 3\*).

In complesso si avrebbe conferma della costituzione dei noti 3 gruppi di armate, ciascuno su 3 armate. Sarebbero quindi costituite le Armate 8<sup>a</sup> e 9<sup>a</sup>, prima non note, rispettivamente a Štip e, probabilmente, a VI. Bečkerek (sul documento è riportata la località di Subotica, con un punto interrogativo).

La costituzione delle armate, come appare dagli allegati, non è però omogenea, ma varia da frontiera a frontiera.

L'Esercito mobilitato comprenderebbe:

- 13 divisioni che conservano il nome di altrettante divisioni di pace;
- 15 divisioni ternarie di mobilitazione;
- 15 divisioni binarie di mobilitazione (odred) (provenienti dalla mobilitazione delle 10 unità di pace);

<sup>(\*)</sup> Gli allegati n. 2 e 3 non sono stati reperiti

- 2 brigate da montagna;
- 3 raggruppamenti di difesa costiera;
- 3 divisioni di cavalleria;
- 3 brigate di riserva di cavalleria;
- 4 reparti corazzati;
- 1 divisione Guardia Reale.

### Ordinamento sintetico delle divisioni:

- Divisione ternaria
  - 9 btg. ftr.
  - 12 btr. + 1 btr. c.a.
  - 1 btg. mtr.
  - 1 sqd. cav.
  - 1 btg. zappatori e minatori
  - 1 cp. trasmissioni
  - 1 cp. chimica
  - Servizi
- Odred
  - 6 ÷ 7 btg. ftr.
  - 6 btr. ÷ 1 btr. c.a.
  - 1 cp. mtr.
  - 2 cp. genio (trasmissioni e zappatori)
  - 1 cp. chimica
  - Servizi.
- Odred da montagna

Come l'odred normale, però con solo  $4 \div 5$  btr. da montagna ed i servizi rinforzati da un btg. portatori.

# OSSERVAZIONI:

 Il numero delle GG.UU. (divisioni, Guardia Reale esclusa, odred e brigate da montagna) segna un leggero aumento rispetto a quello (42) previsto dal fascicolo "Jugoslavia" — Mobilitazione dell'Esercito" appendice n° 5 al Notiziario Mensile Stati esteri n° 7.

Se si tien conto dell'intensa attività addestrativa, svoltasi continuativamente dal settembre 1939 ad oggi, dai rifornimenti avuti dall'estero e dalla industria nazionale, tale leggero aumento può essere senz'altro accettato tanto più che il reggimento fanteria mobilitato risulta portato a tre battaglioni, ciò che sembra trovare parziale conferma in notizie finora giunte sulla mobilitazione in corso.

Così pure appaiono verosimili i rimaneggiamenti apportati nell'ordinamento dell'esercito mobilitato, soprattutto tenuto conto della mutata situazione politica dal settembre 1939 ad oggi.

- Allo stato attuale della mobilitazione jugoslava, mancando notizie sulla costituzione di nuove grandi unità, non è possibile controllare se lo schieramento di cui all'allegato 2, abbia avuto attuazione.

Dal complesso delle informazioni più recenti sui movimenti e concentramenti delle truppe si trae però la convinzione che esso sia molto prossimo alla realtà.

- La 9ª e 8ª Armata per la loro stessa costituzione fanno ritenere che si tratti molto probabilmente di distaccamenti d'armata ossia di unità destinate ad operare con una certa maggiore autonomia di quella accordata alle divisioni.
- Gli *odred* sono in linea di massima schierati in zona di frontiera topograficamente accidentata e ciò perché in conseguenza degli avvenimenti verificatesi alla frontiera albanese lo Stato Maggiore jugoslavo si sarebbe convinto che in tali zone è molto più redditizio l'impiego di unità leggere.
- La Brigata da montagna "Triglavski" risulta inquadrata nella 7ª Armata, facente parte del I Raggruppamento d'Armate. Ciò contrasterebbe con il carattere di assoluta individualità attribuite finora al confine giulio. Però, tenuto conto dell'attuale situazione, dei progetti offensivi attribuiti all'Italia dallo S.M. jugoslavo, e soprattutto dalle caratteristiche morfologiche dell'Alta Sava, tale assegnazione appare giustificata dalle seguenti considerazioni: si mantiene l'unità d'indirizzo nel settore prettamente alpino e si accentua la stretta cooperazione della 4ª e 2ª Armata lungo le supposte direttrici d'attacco da parte dell'Italia.
- La riserva generale dell'Esercito nel suo complesso di due divisioni di fanteria la Divisione "Guardia" ed il raggruppamento motorizzato e meccanizzato appare esigua, ma tale fatto è indubbiamente conseguenza della situazione politica che minaccia tutti i confini dello Stato, fatta eccezione di quello greco. La sua dislocazione nel centro della Serbia appare la più logica e la più opportuna perché può avvantaggiarsi delle migliori e più numerose comunicazioni di cui lo Stato dispone.

# Grafico numerico indicante l'ordinamento dell'Esercito jugoslavo in caso di guerra

|                         | Divisioni<br>attive | Divisioni di<br>riserva | Odred | Brigate<br>montagna | Reparti di di-<br>fesa costiera | Divis. di<br>cavalleria | Brigate di ri-<br>serva di cavalleria | Reparti<br>corazzati | Guardia<br>Reale | Annotazioni                          |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------|---------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------|--------------------------------------|
| l Gruppo d'armate       | 4                   | 5                       | 2     | 1                   | -                               | 2                       | 1                                     | 1                    | -                | d the second                         |
| Il Gruppo d'armate      | 5                   | 4                       | 5     | 1                   | 3                               | - 2                     | 1                                     | 1                    | 2                | 1112 - 1                             |
| III Gruppo d'armate     | 4                   | 4                       | 8     | -                   |                                 | 1                       | -                                     | 1                    | -                | 3 1 1 3 1 7 1                        |
| Riserva dell'Esercito   | 778                 | 2                       | 70    |                     | -                               | -                       | 1                                     | 1                    | 1                |                                      |
| Totale                  | 13                  | 15                      | 15    | 2                   | 3                               | 3                       | 3                                     | 4                    | 1                | NE STORY                             |
| l Gruppo d'armate       | 4                   | 5                       | 2     | 1                   | -                               | 2                       | 1                                     | 1                    | -                | 日午 支出 安                              |
| 1° Armata Novi Sad      | 2                   | 2                       | 70    | -                   |                                 | 1                       | -                                     | -                    | -                | 11 3 10                              |
| 7ª Armata Zagabria nord | 2                   | 2                       | 2     | 1                   | -                               |                         | 1                                     | 1                    | 2                | 51 1- 3                              |
| 9ª Armata Subotica?     | 1                   | _1                      | -\    | -                   |                                 | 1                       | -                                     | -                    | - 4              | +1-1-1-1                             |
| Il Gruppo d'armate      | 5                   | 4                       | 5     | 1                   | 3                               | -                       | 1                                     | 1                    | -                |                                      |
| 2ª Armata Sarajevo      | 2                   | 1                       | 2     | -25                 | 1                               | 20                      | _                                     | 1                    | -                | THE HITE                             |
| 4ª Armata Zagabria sud  | 1                   | 2                       | 2     | 1                   |                                 | -                       | 1                                     | -                    | _                | # # - 6 1                            |
| 6° Armata Mostar        | 1                   | 1                       | 1***  | -                   | 2×)                             |                         | -                                     | -                    | -                | x) Kotar-Sebenico                    |
|                         |                     |                         |       | 7.                  |                                 |                         |                                       |                      |                  | Brigata milizia territoriale Spalato |
| III Gruppo d'Armate     | 4                   | 4                       | 8     | _                   | -                               | 1                       | -                                     | 1                    | _                |                                      |
| 3ª Armata Skoplje       | 1                   | 1                       | 4     |                     | -                               | -                       | 1                                     | -                    | -                |                                      |
| 5ª Armata Niš           | 2                   | 3                       | 70    | -                   | -                               | 1                       | -                                     | 1                    | -                |                                      |
| 8ª Armata Štip          | 1                   | -                       | 4     | -2                  | -                               | -                       | -                                     | -                    |                  | The sales                            |
| Riserva dell'Esercito   |                     | 2                       | -     | -                   | _                               |                         |                                       | _                    | _                |                                      |

### ALLEGATO 895 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari.
Promemoria per il Sottosegretario di Stato per la Guerra,
per il Capo di Stato Maggiore Generale,
per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

21 marzo 1941

Oggetto: Pareri dell'ambiente militare germanico su attuale situazione (fonte molto attendibile).

### **FRANCIA**

Negli ambienti tedeschi di Parigi si ritiene che il nuovo Capo del Governo francese ammiraglio Darlan ed il Ministro Gen. Huntziger siano leali nello sviluppo dei rapporti col *Reich*. Minor fiducia è invece nutrita nel Segretario di Stato per l'Aeronautica, generale Bergeret.

Il centro più pericoloso di intrighi contro la Germania fa capo all'ammiraglio Leahy, Ambasciatore americano a Vichy. In tali intrighi sarebbe implicato il Gabinetto militare del Maresciallo Pètain che lavorerebbe attivamente per sabotare ogni forma di collaborazione.

Si esclude che il generale Weygand possa intraprendere passi contrari alla politica del Governo.

Laval si terrebbe, per ora, in disparte in attesa che si realizzino le premesse necessarie per una più attiva politica di collaborazione con la Germania.

# **MEDITERRANEO**

Si ritiene, negli ambienti militari tedeschi, che il punto critico della situazione nel Mediterraneo sia ormai superato. È probabile che una ripresa offensiva inglese in Libia non otterrebbe successi concreti; più probabile ancora sembra che gli Inglesi non intendano proseguire lo sforzo accontentandosi dei vantaggi ottenuti.

Il comandante del Corpo tedesco in Libia ha riferito in maniera molto soddisfacente sul modo come si sono compiuti i movimenti di truppe e come si è pervenuti al primo inserimento delle unità tedesche nello schieramento italiano.

### **BALCANI**

La presenza delle truppe tedesche in Romania e Bulgaria non costituirebbe premessa di un'azione contro la Turchia. Si ritiene che la Turchia osserverà una effettiva neutralità, tale da consentire il traffico attraverso gli Stretti una volta determinatesi nel Mediterraneo le condizioni necessarie per la ripresa della navigazione in favore delle Potenze dell'Asse. Tali condizioni consisterebbero nel possesso delle coste della Tracia, di Salonicco, del Canale di Corinto.

Viceversa, verrebbe presa in considerazione l'occupazione materiale degli Stretti qualora la neutralità turca non fosse così completa. Non sembra che siano, per ora, progettate operazioni di maggior raggio.

Per quanto riguarda la Jugoslavia si ritiene che le decisioni turche e i prossimi avvenimenti in Grecia varranno probabilmente a deciderla a chiarire la sua posizione.

### ALLEGATO 963 TER AL DIARIO STORICO

Mussolini, Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato all'Ambasciatore italiano a Berlino

Prot. n. 9785/388 P. R.

Roma, 23 marzo 1941

Strettamente personale per Alfieri.

Decifri egli stesso.

Vostro telegramma n. 407. Rivendicazioni italiane verso la Grecia sono di due ordini: strategiche e territoriali. Ve le enumero come segue:

- 1°) = Occupazione totalitaria della Grecia da parte delle Forze Armate dell'Asse con determinazione d'accordo con le autorità germaniche della zona di occupazione tedesca e della zona di occupazione italiana.
- $2^{\circ}$ ) = Cessione di tutta la Ciamuria fino a Prevesa e di tutte le Isole Joniche (Corfù, Cefalonia, Zante ecc.)

Rivendichiamo la Ciamuria perché è terra albanese e le Isole Joniche per evidenti ragioni di sicurezza.

A questo riguardo tenete presente che le Isole Joniche costituiscono per l'Italia una rivendicazione non meno necessaria delle isole del Mediterraneo centrale. Malta e la Corsica devono essere infatti considerate come un complemento geografico et politico delle Penisola italiana e lo stesso si deve dire delle Isole Joniche. La storia di Roma, Genova e Venezia costituische una irrefutabile testimonianza di ciò.

Quanto precede per Vostro opportuno orientamento e norma di linguaggio.

### ALLEGATO 976 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari. Promemoria per il Sottosegretario di Stato, per il Capo di Stato Maggiore Generale, per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

Roma, 23 marzo 1941

Oggetto: Turchia, la difesa della Tracia e degli Stretti.

Il problema della difesa della Tracia e degli Stretti continua ad assorbire l'attenzione dei responsabili della politica turca che pare siano fermamente decisi a non abbandonare un palmo di questo ultimo lembo di Turchia europea.

Lo S.M. turco ha creato in Tracia un sistema di fortificazioni composto di:

- una zona fortificata avanzata continua dal mar Egeo al mar Nero costruite a poca distanza della frontiera greco-bulgara (a);
- due zone fortificate arretrate con andamento quasi parallelo al precedente a difesa delle provenienze dal confine bulgaro (b-c);
  - il ridotto di Çatalca a protezione di Istambul (d).

Questo complesso sistema è integrato da bretelle che collegano le tre zone fortificate avanzate, da una zona a sbarramento della penisola di Gallipoli e da fortificazioni costiere.

A difesa di questo settore lo S.M. turco ha destinato oltre la metà dell'esercito mobilitato.

Infatti, su un complesso di:

- 3 comandi di Armata:
- 17 comandi di Corpo Armata
- 47 Divisioni di fanteria, da montagna e da fortezza;
- 4 Divisioni di cavalleria;
- una Divisione motomeccanizzata:

che costituiscono l'Esercito turco, in questo settore sono dislocate:

- un comando di Armata;
- 9 comandi di Corpo Armata;
- 26 Df.;
- 2 Dc.:
- una Divisione motomeccanizzata.

L'indubbio che la presenza di una tal massa su uno spazio piuttosto ristretto può rappresentare un pericolo specie in caso di decise azioni da parte di un avversario manovriero e non è improbabile perciò che lo Stato Maggiore turco riveda i propri disegni operativi in questo settore e alleggerisca lo schieramento avanzato.

Di tali intenzioni si è avuto recente notizia ma fino ad ora i movimenti effettuati sono di modesta entità.

# **DOCUMENTO N. 114**

# ALLEGATO 977 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari. Promemoria per il Sottosegretario per la Guerra, per il Capo di Stato Maggiore Generale, per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, per Op. II.

Allegati n. 1 cartina

Roma, 23 marzo 1941

Oggetto: Mediterraneo orientale, situazione delle forze britanniche e probabili intendimenti operativi.

# Situazione delle forze britanniche

Nelle prime tre settimane del mese di marzo si sono verificati nel Mediterraneo ed in mar Rosso intensi movimenti di convogli. Dal vaglio delle notizie provenienti da varie fonti ed accertamenti recentemente effettuati è stato possibile dedurre che, nel periodo in esame, la Gran Bretagna ha provveduto ad inviare nuove forze nel bacino del Mediterraneo orientale ed ha effettuato spostamenti di truppe dagli scacchieri del vicino Oriente verso il territorio ellenico.

- I) Aflusso di nuove forze: sono giunte complessivamente nei vari scacchieri del Mediterraneo orientale, via Gibilterra e via Capetown, 4 divisioni organiche e reparti non indivisionati, e precisamente:
- a) dalla metropoli: una divisione britannica (motorizzata o parzialmente motorizzata); una divisione neozelandese e contingenti australiani valutati a mezza divisione già dislocati da alcuni mesi in Gran Bretagna; contingenti di truppe scozzesi (finora valutati a tre reggimenti).
  - b) Dai Domini: una divisione australiana.
- c) Sarebbe inoltre previsto a breve scadenza in seguito al concluso accordo anglo-irakeno l'afflusso in Palestina da Bassora, via Irak, di notevoli contingenti indiani valutati da qualche fonte a  $40 \div 50$  mila uomini.
  - II) Spostamenti di truppe nei vari scacchieri del vicino Oriente:
    - a) dalla Palestina in Grecia:

contingenti anglo-australiani valutabili complessivamente a 1 divisione per completare gli effettivi anglo-australiani dislocati nella penisola ellenica fin dai primi di marzo e valutati a ½ divisione inglese e ½ divisione australiana

b) dall'Egitto in Grecia:

1 divisione polacca.

Per effetto dei suddetti movimenti le forze britanniche raggiungerebbero un totale di 36÷37 divisioni così ripartite nei vari scacchieri (ved. schizzo):

A) Fronte libico:

circa 10 divisioni delle quali 6 in prima schiera e 4 in seconda schiera e precisamente:

- in prima schiera:

2 div. cr. britanniche

3 div. Anzac

1 div. (forze pari) tra brg. francesi e forze del

fronte di Giarabub

in seconda schiera: 2 div. britanniche

2 div. indiane

B) Vicino Oriente (Cipro - Palestina - Irak): circa 9 divisioni (su questo scacchiere gravitano anche le forze che sono a Cipro e quelle dislocate nell'Irak):

- in Palestina:

(forze pari a 6 divisioni):

due britanniche di cui 1 di cavalleria

una neozelandese una indiana

una forze pari (tra Francesi liberi - Polacchi -

Cecoslovacchi ed Ebrei)

una forze pari (tra reparti anglo-australiani

non indivisionati)

Cirpo:

due divisioni (verosimilmente 1 inglese e 1

australiana)

- Irak:

forze pari a una divisione oltre ai presidi delle basi aeree. Tali forze sarebbero in un prossimo avvenire notevolmente aumentate da

forti contingenti indiani.

C) Fronte ellenico: circa 8 divisioni:

a) territorio ellenico: 4 divisioni organiche e precisamente:

due britanniche (di cui 1 completata con gli afflussi dalla Palestina ed 1 della madrepatria); una australiana (completata con gli afflussi

dalla Palestina);

una polacca (affluita dall'Egitto);

b) Arcipelago greco: due divisioni tra Australiani ed Inglesi;

c) Creta: due divisioni (una australiana ed una britan-

nica).

# D) Egitto:

forze pari a 9÷10 divisioni (forze egiziane escluse):

a) in riserva nel Delta: due divisioni britanniche

due divisioni indiane

una divisione australiana affluita recentemente

dall'Australia

una divisione neozelandese affluita dalla Gran

Bretagna

una divisione forze pari (elementi eserciti stra-

nieri)

tre reggimenti scozzesi e 3÷4 rgt. cav. mec-

canizzati

b) zona del Canale: due divisioni (tra Britannici e Australiani).

# Intendimenti operativi britannici

L'iniziale trasferimento di quattro divisioni britanniche nella penisola ellenica e le segnalazioni che altre seguiranno lo stesso movimento consentono di trarre le seguenti deduzioni su atteggiamenti politici ed orientamenti operativi:

- Il Governo greco è deciso a resistere anche di fronte ad una eventuale azione militare germanica.
- La Gran Bretagna ha deciso di impegnare le proprie forze a sostegno della Grecia.
- 3) La presenza di forze britanniche nella penisola ellenica e la resistenza armata della Grecia dovrebbe confortare la Turchia a mantenere l'atteggiamento di favorevole attesa suscettibile di futuri e più attivi sviluppi nel campo militare.

- 4) Le forze britanniche orientate a diretto sostegno della Turchia (Palestina e Cipro) forniranno probabilmente nuove unità completamente addestrate per rinforzare la Grecia ma saranno, però, mantenute al livello raggiunto nei primi del mese corrente (10 divisioni) con nuovi arrivi dall'Oriente e dalla Metropoli.
- 5) L'azione di penetrazione in Siria sarà proseguita con la propaganda e l'opera di emissari ma non darà luogo, per ora almeno, ad azioni militari che attaccando gli interessi e la dignità francesi, rafforzerebbero in Francia la tendenza, per quanto ora modesta, antibritannica.
- 6) Le forze dislocate nello scacchiere cirenaico conserveranno di massima l'attuale consistenza e saranno tenute pronte per una ripresa offensiva in quel teatro di operazioni da iniziare solo in seguito a favorevoli sviluppi degli avvenimenti militari nei Balcani.

Non si vorrebbe, infatti, trovarsi contemporaneamente impegnati in Libia e nei Balcani con la conseguente necessità di frazionare la massa delle forze aeree.

Si intensificherebbe, invece, in Libia l'azione aerea e marittima intesa a logorare le nostre forze contrastando l'arrivo di rinforzi e di rifornimenti.

La resistenza greca, l'atteggiamento non ancora ben definito della Jugoslavia e quello amichevole della Turchia, il ritardo germanico ad iniziare operazioni offensive, hanno fornito basi concrete per decidere la Gran Bretagna alla costituzione di un fronte balcanico al quale, è da ritenersi, dedicherà ogni sforzo.

325

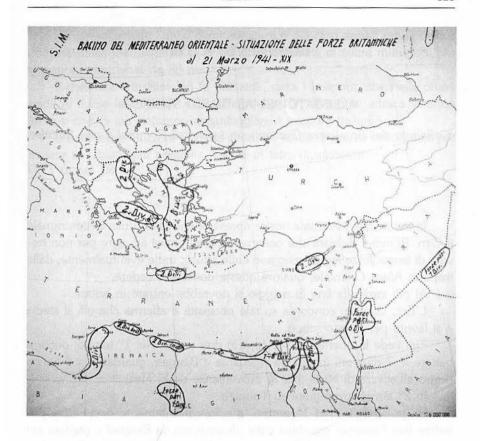

### ALLEGATO 981 AL DIARIO STORICO

Colloquio dell'Eccellenza Guzzoni con i generali Rommel e von Rintelen

23 marzo 1941

In merito alla eventuale nostra ripresa offensiva in Africa Settentrionale il Gen. Rommel dichiara che occorrerebbe affrettarsi ad agire per non trovare di fronte forze inglesi maggiori delle attuali, tratte eventualmente, dalle fronti in Africa Orientale, qualora queste dovessero cedere.

Al più tardi alla fine di maggio si dovrebbe entrare in azione.

L'Ecc. Guzzoni concorda su tale necessità e afferma che già si studia e si lavora per questo scopo.

Egli vede le operazioni svolgersi in due tempi. Nel 1º tempo, occorre battere le 7 divisioni inglesi tra Agedabia e Bengasi, guardandosi il fianco destro all'altezza di Msus, per le provenienze da El Mechili.

In 2° tempo proseguire su Tobruch.

Se la battaglia, nel  $1^{\circ}$  tempo, riuscisse prontamente decisiva, si potrebbe fare l'inverso: guardarsi dalle provenienze da Bengasi e puntare col grosso delle forze motomeccanizzate per Msus, su El Mechili e Tobruch.

Il Gen. Rommel concorda, sottolineando che la prima cosa da fare, come ha detto il Führer, è distruggere il Corpo corazzato inglese per regolarsi poi, secondo la situazione.

L'Ecc. Guzzoni afferma che, però, tutto dipende dalla disponibilità di automezzi: occorre, infatti, motorizzare il maggior numero possibile di divisioni. Si sta facendo il piano dei trasporti per vedere che cosa si può inviare entro maggio: non si può, infatti, partire per l'offensiva se non si hanno almeno sette divisioni (tre corazzate e quattro motorizzate) lasciando una o due divisioni a guardare il sud tripolino e la frontiera tunisina.

Il generale Rommel chiede che siano inviati in Libia anche carri armati pesanti francesi. L'Eccellenza Guzzoni fa presente che tali carri, concessi dalla Germania, non sono ancora arrivati. Assicura che i nostri carri medi, — che il generale Rommel trova molto buoni e corrispondenti al carro n. 3 tedesco — saranno inviati senza perder tempo: entro aprile giungeranno in Libia altri due battaglioni di carri medi che porterà a 4 il numero di tali battaglioni nella Divisione "Ariete".

L'Eccellenza Guzzoni rinnova ancora la preghiera al generale von Rin-

telen di far sollecitare l'invio degli autocarri e dei carri armati preda bellica concessi dalla Germania, e fa presente la necessità di avere munizioni per i cannoni contraerei da 88 mm.

Il generale von Rintelen fa presente, circa i trasporti, che nella prima metà di aprile le affluenze delle unità della 15° Divisione tedesca saranno lente e che di ciò potranno avvantaggiarsi i trasporti italiani.

L'Eccellenza Guzzoni assicura che terrà conto di questa circostanza per inviare in Libia il più possibile, specie in fatto di autocarri.

### ALLEGATO 1053 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari. Promemoria per il Capo di Stato Maggiore Generale, per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

Allegati n. 4 schizzi

25 marzo 1941

Oggetto: Germania, organizzazione del Comando Superiore dell'Esercito (Regio Addetto Militare a Berlino).

L'organizzazione del comando superiore dell'esercito (O.K.H.) ha subito durante la guerra alcune varianti.

L'attuale organizzazione viene riassunta schematicamente nel prospetto allegato.

In proposito si osserva:

- Il Comandante superiore dell'Esercito rappresenta la più elevata autorità dell'Esercito, anche nei riguardi del governo del personale e della gestione amministrativa, cosicché egli riassume le funzioni di Comandante delle forze terrestri mobilitate e di Ministro della Guerra.
- Le funzioni di Sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito sono esercitate dall'*Oberquartiermeister I.*
- Le cariche di II e III Quartiermastro (Addestramento e ordinamento e mobilitazione) sono state soppresse.
- Il V Quartiermastro esercita anche le funzioni di Capo di S.M. territoriale, nel senso che egli è rappresentante del Capo di S.M. dell'Esercito a Berlino.
- Presso il Comando Superiore dell'Esercito risiede un ufficiale generale per ogni arma, incaricato di seguire e di rappresentare la necessità della rispettiva arma, di sfruttare le esperienze di guerra e di dare direttive per l'addestramento. L'elaborazione dei regolamenti viene fatta invece a Berlino negli uffici dipendenti dal Comandante delle truppe del territorio.
- Il Generale d'aeronautica presso l'O.K.H. dirige l'aviazione da osservazione a disposizione dell'Esercito.

- Il Generale a disposizione per *speciale incarico* si occupa principalmente della giustizia militare.
- Per quanto riguarda i comandanti militari dei territori occupati occure tener presente che:
  - dal Comandante superiore dei territori dell'ovest dipendono:
- a) il Comandante superiore in Francia (Comandante di tutte le truppe dislocate in Francia);
- b) il Comandante militare in Francia con sede a Parigi il quale presiede all'organizzazione militare territoriale e all'amministrazione civile;
- c) il Comandante militare nel Belgio che ha giurisdizione sull'organizzazione militare territoriale e sull'organizzazione civile nel Belgio e nelle provincie settentrionali della Francia;
- d) il Comandante militare in Olanda che ha giurisdizione solo sulla organizzazione militare territoriale.
- Il Comandante militare in Danimarca ha funzioni di comando anche sulle unità di campagna dislocate in Danimarca.
- Il Comandante superiore in Norvegia oltre al comando delle truppe di campagna sovraintende anche all'organizzazione territoriale.

Gli organi centrali corrispondenti a quelli del nostro Ministero della Guerra e tutta l'organizzazione territoriale dipendono dal generale Capo degli armamenti dell'Esercito e comandante dell'Esercito del territorio che può essere considerato come il Sottosegretario alla Guerra. A lui fa capo un gruppo di uffici, uno per ciascuna arma, particolarmente incaricati di provvedere alla preparazione e all'addestramento delle varie armi (compresa la compilazione dei regolamenti) sulla base delle direttive ricevute dai generali d'arma che fanno parte dell'O.K.H. mobilitato. Funzione secondaria rispetto a questi uffici hanno gli Ispettorati delle varie armi (retti da generali, di massima richiamati dal congedo) cui spetta di vigilare sull'addestramento dei reparti dell'Esercito del territorio.

Dal Capo degli armamenti e Comandante dell'Esercito del territorio dipendono infine le truppe dislocate in Paese ad eccezione di quelle facenti parte delle grandi unità di campagna che costituiscono attualmente una specie di Gruppo di Armate riunito in posizione centrale rispetto ai possibili teatri di operazione e alle dipendenze del Maresciallo von Leeb.

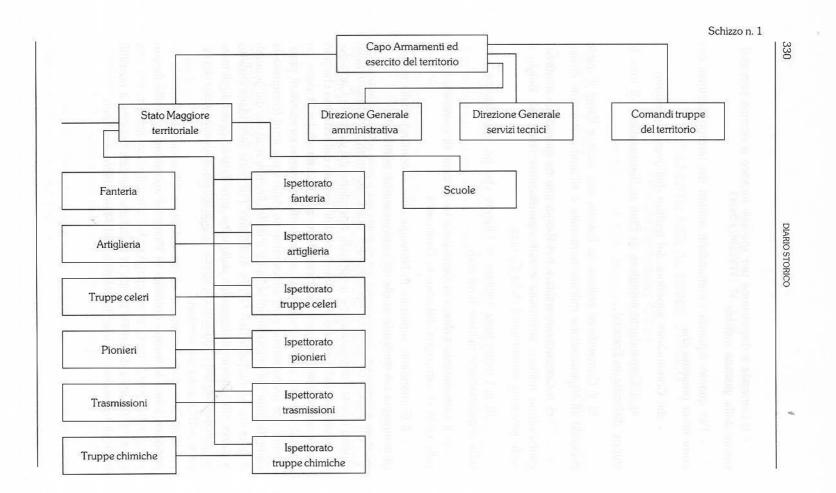

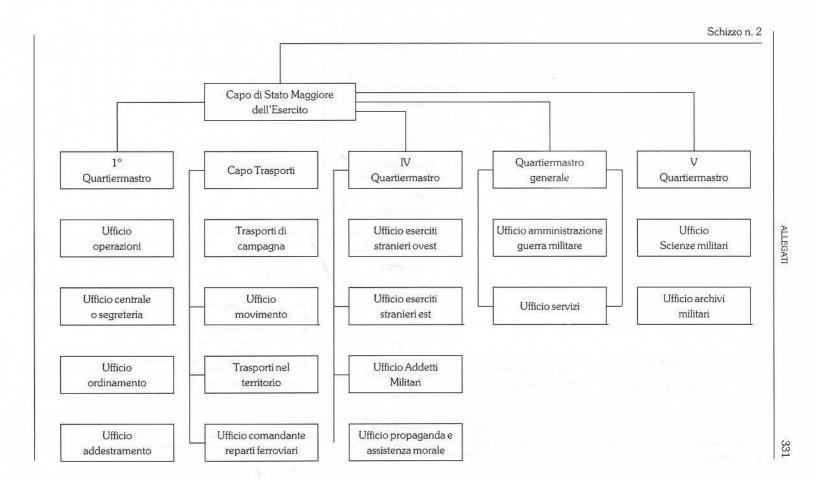

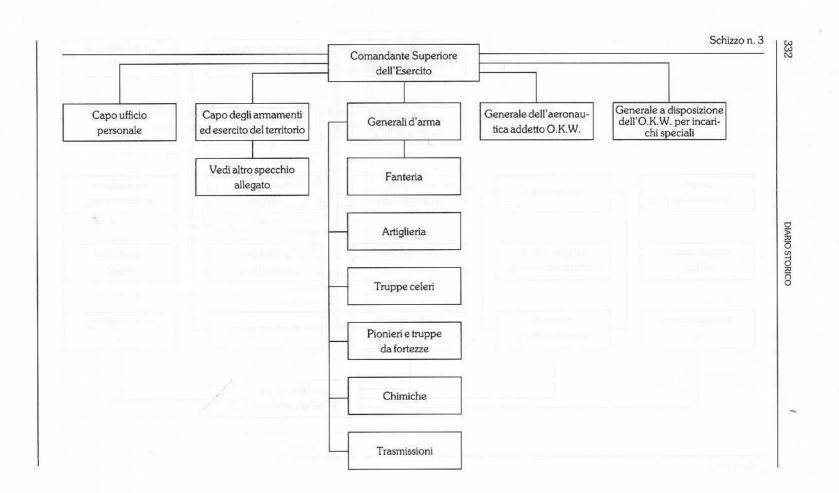

#### ALLEGATO 1092 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari.
Promemoria per il Sottosegretario di Stato per la Guerra,
per il Capo di Stato Maggiore Generale,
per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

Roma, 26 marzo 1941

Oggetto: Grecia, morale ed efficienza delle truppe elleniche secondo le dichiarazioni di prigionieri e disertori.

Un ufficiale dell'Ufficio I. Albania, profondo conoscitore dello spirito e dell'ambiente greco, ha raccolto in colloqui appositamente tenuti con prigionieri e disertori del campo di concentramento di Fieri, le seguenti impressioni sul morale e l'efficienza delle truppe elleniche.

I disertori sostengono il solito tema della guerra inutile, del desiderio di pace e delle privazioni.

I prigionieri rivelano invece la loro qualità di sani combattenti sul cui morale non hanno influito i pericoli ed i disagi. Essi mantengono la persuasione di aver combattuto per una causa giusta. Tutti affermano di aver risposto con entusiasmo all'appello della Patria pur prevedendo ciò che li attendeva nel compimento del loro dovere. Dimostrano grande fiducia sull'esito delle ostilità e ritengono che gli Italiani non solo non potranno fare un passo avanti ma saranno costretti ad arretrare e sgombrare l'Albania che diverrà greca.

Mentre i disertori dimostrano un senso di acredine verso gli Inglesi, accusandoli di egoismo e di indifferenza per le sorti della Grecia, i prigionieri, in grande maggioranza, giudicano che il loro Paese per la sua stessa posizione geografica doveva necessariamente asservirsi ad una delle potenze in conflitto: la scelta dell'Inghilterra fu conseguenza della nostra aggressione. Al grande alleato la Grecia domanda solo materiali e viveri: non uomini giudicati poco adatti per una guerra quale quella che si combatte in Albania.

Tutti dichiarano che i nostri manifestini di propaganda sono lasciati in libera lettura alla truppa e che anzi qualche volta costituiscono tema per commenti da parte dei loro ufficiali. I manifestini generalmente sono redatti in lingua accessibile al soldato, ma non possono avere effetto che su coloro il cui morale è già scosso.

La disciplina è mantenuta con fermezza, ma gli ufficiali, specie quelli inferiori, si comportano cameratescamente verso i soldati, ne vivono la stessa vita, li assistono e, quando è necessario, li rincuorano. I comandanti di battaglione vengono qualche volta in linea, quelli di reggimento molto di rado.

Condizioni sanitarie buone, malati pochi tranne i casi di congelamento piuttosto numerosi. Buona organizzazione ospedaliera ed ottime cure mediche.

I viveri esistono in abbondanza ma è avvenuto che in prima linea siano mancati per qualche giorno a causa delle difficoltà del trasporto: in tali casi si sopperì con fichi secchi, uva passa, pasta di mandorle e tè.

Quando le comunicazioni non sono oberate di lavoro il rancio caldo è distribuito in linea una volta al giorno. Manca il caffè in tutto il paese, abbondanti invece le distribuzioni di cognac alle truppe avanzate. Il pane è buono, non troppo nero, e distribuito in ragione di 1 kg e mezzo al giorno per soldato.

I complementi arrivano regolarmente, la forza dei battaglioni oscilla normalmente fra gli 800 e i 950 uomini; il massimo dell'età per il servizio in linea sarebbe di 34-35 anni; i padri di più di tre figli sono esonerati dal servizio di prima linea.

I capi di vestiario distribuiti ai soldati in linea sono:

- 1 paio di buone scarpe da montagna;
- 2 e spesso 3 paia di calze di lana;
- 1 paio di mutande (portate 1 mese e poi sostituite e ritirate per disinfezione e bucato);
  - 3 maglie di lana (curate come le mutande);
  - 1-2 paia di fascie gambiere;
  - 1 panciotto in pelle di montone;
  - 1 paio di guanti di lana;
  - 1 passamontagna.

Circa l'effetto delle nostre armi, i prigionieri sono concordi nell'affermare che i bombardamenti della nostra aviazione sono effettuati da quote troppo alte, eppertanto imprecisi. I nostri mortai sono temuti, il tiro delle mitragliatrici leggere molto efficace; meno preciso quello delle mitragliatrici pesanti. Pochissimo preciso e non micidiale il tiro di artiglieria. Notato da parte nostra grande sperpero di munizioni senza la dovuta preoccupazione di raggiungere i bersagli.

### ALLEGATO 1118 BIS AL DIARIO STORICO

Cavallero, Capo di Stato Maggiore Generale a Comando 9<sup>a</sup> Armata, Comando 11<sup>a</sup> Armata, Comando Guardia alla frontiera

Prot. n. 2366

27 marzo 1941

Marconigramma in arrivo

Testo n. 02936/Op.

Avvenimenti interni Jugoslavia impongono prendere talune misure prudenziali in attesa chiarimento situazione alt ho già disposto per ripristino et rinforzo schieramento vigilanza at frontiera alt occorre ripristinare aut completare armamento et presidio caposaldi Librazhd - Zgozhdë - Strebilova secondo disposizioni che darà Supercomando Tirana. Dispongo inoltre primo preparazione nota azione fronte 11<sup>a</sup> Armata sia proseguita rimanendo in sospeso la data di inizio et sia intensificata vigilanza nel settore Tepeleni secondo predisposizioni ieri ordinate at 9<sup>a</sup> Armata abbiano corso nei limiti del possibile specie per quanto concerne preparazione logistica lavori per accessi et per postazioni artiglierie alt terzo dispongo che raggruppamento "Agostini" et reggimento cavalleria "Milano" si spostino a nord di Librash nella regione Qafë Lusit Mali Ostrenit vigilando verso il Dibrano alt movimento avrà inizio domani et sarà regolato da 9<sup>a</sup> Armata alt guarto Divisione "Firenze" da regione Rogozhinë si sposterà domani a Librazhd alt movimento sarà regolato da Supercomando alt quinto alt Divisione "Centauro" si sposterà domani nella zona tra Durazzo et Tirana alt movimento sarà regolato da 11<sup>a</sup> Armata alt sesto 11<sup>a</sup> Armata predisponga spostamento autocarrato Divisione "Puglie" da attuare guando sarà ordinato da Supercomando settimo alt comando XIV Corpo Armata si trasferirà domani a Tirana et assumerà giurisdizione su tutta frontiera jugoslava fino a linea caposaldi Strebilova - Zgozhdë - Librazhd alt avrà alle proprie dipendenze il comando guardia frontiera con relative truppe et per ora Divisione "Firenze" - "Centauro" - raggruppamento "Agostini" et reggimento cavalleria "Milano" alt per quanto concerne tratto frontiera jugoslava in corrispondenza lago Ocrida provvederà comando 9ª Armata alt si rende necessario a tale fine la costituzione di uno sbarramento in corrispondenza di Qafë Thanë alt.

#### DOCUMENTO N. 119

# ALLEGATO 1265 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari a Gabinetto, a Stato Maggiore Generale — Ufficio I, a Superesercito.

Prot. n. Z/36934

29 marzo 1941

Oggetto: Jugoslavia, sintesi della situazione politica.

Il Governo, sorto per evidente reazione all'Asse, non ha ancora chiarito le proprie intenzioni in fatto di politica estera, limitandosi ad ambigue dichiarazioni di un generico rispetto per i trattati preesistenti. Probabilmente non ha trovato ancora la piena concordia tra i suoi membri (Maĉek, ad es., non ha ancora data la propria adesione al Gabinetto) ed esita di fronte alla responsabilità del potere ed al timore di provocare reazioni croate.

La pubblica opinione, invece, non decisamente guidata dal Governo, sobillata dalla propaganda inglese e comunista, è in piena effervescenza bellicista anti-Asse: segnalate dimostrazioni (27 c.m.) contro la Legazione d'Italia e violenze contro cittadini germanici con eccessi che, tra l'altro, hanno portato a bruciare una bandiera del *Reich*. Manifestazioni anti-Asse sono avvenute in tutta la Nazione: ora è subentrata una calma apparente, in attesa degli eventi. Il Governo, praticamente, ha adottato misure di stato d'assedio: il Paese ritiene però di potersi svincolare dal Patto Tripartito e ne attende l'annunzio.

Da notare che l'elemento militare è ormai persuaso dell'entrata in guerra a finaco delle potenze democratiche; alla frontiera greca sono avvenute manifestazioni di fraternità d'arme.

Il traffico di frontiera riaperto ovunque nel pomeriggio del 27.

Lungo il Danubio, causa notizie della preparazione di atti di sabotaggio anti-germanici, è cessato il traffico fluviale da parte tedesca. Le autorità germaniche hanno attuato misure di sicurezza anche nel territorio romeno.

Da parte germanica la situazione è giudicata con irritazione e pessimismo: preannunziato il prossimo rimpatrio dei cittadini tedeschi residenti in Jugoslavia.

In conclusione la piazza ha indubbiamente finora il sopravvento sul Governo il quale, se non sarà capace di reazioni, si lascerà trascinare alla guerra, anche se, attualmente, è ancora esitante.

### ALLEGATO 1267 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari. Promemoria per il Capo di Stato Maggiore Generale, per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

30 marzo 1941

Oggetto: Germania, trasporto di grandi unità in Norvegia e in Polonia (fonte attendibile).

Rilevato in questi ultimi tempi notevole afflusso di forze tedesche dalla Germania in Norvegia; le divisioni ivi dislocate ammontano a 16 oltre a reparti di polizia e "S.S.".

Le ragioni della presenza di così notevoli forze in Norvegia vanno ricercate:

- nella necessità di contenere eventuali velleità sovietiche e dare indiretto appoggio alla Finlandia le cui relazioni con l'U.R.S.S. continuano ad essere precarie:
  - nella necessità di tenere saldamente la costa atlantica;
- nella convenienza di dissuadere la Svezia, sordamente ostile alla Germania, da ogni tentativo di ridar vita ad una specie di lega scandinava mediante un progettato patto di mutua assistenza con la Finlandia;
- nella constatazione che l'ostilità norvegese all'occupazione tedesca è cresciuta in questi ultimi tempi.

Anche in Polonia e nella Prussia orientale sono recentemente affluite nuove unità germaniche; forze notevoli sono state inoltre avvicinate alla frontiera sovietica dove avrebbero occupato le organizzazioni difensive in corso di costruzione fin dallo scorso anno. È possibile ritenere che le divisioni tedesche ammontino a 70 circa, una decina quali del tipo "di occupazione".

Anche in questo caso l'afflusso di nuove forze si ripromette lo scopo di mantenere la Russia nell'orbita della politica germanica.

È in corso il riordinamento della rete ferroviaria e stradale polacca: sarebbero inoltre in costruzione le autostrade Francoforte - Oder - Varsavia e Breslavia - Lodz nonché una strada di arroccamento lungo la frontiera sovietica.

### **DOCUMENTO N. 121**

#### ALLEGATO 1293 AL DIARIO STORICO

Cavallero, Capo di Stato Maggiore Generale Comandante Supremo Forze Armate Italiane in Albania, a Mussolini, Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato.

Tg. Prot. n. 3229

31 marzo 1941

Costituzione nuovo fronte pone fra l'altro problema trattamento economico unità che vi sono dislocate, problema che mi interessa soprattutto sotto aspetto spirito truppe.

Presentemente guardia frontiera non ha indennità operazione mentre si troverebbe affiancata al altre unità che la percepiscono.

Esiste inoltre problema diverso trattamento viveri al quale soggiacerebbero anche unità trasferite dal fronte meridionale.

Del resto questo problema del trattamento economico e alimentare si inserisce nel quadro più ampio della applicazione della legge di guerra ai territori della Albania nord.

Mi permetto proporvi sia emanata disposizione per cui tutta Albania venga dichiarata zona operazione, il che corrisponde alla situazione di fatto e risolverebbe automaticamente anche i minori problemi che vi sono connessi.

### ALLEGATO 1301 AL DIARIO STORICO

Mussolini Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato, a Cavallero, Comandante Superiore Forze Armate in Albania, a Roatta, Capo di Stato Maggiore Regio Esercito, a Riccardi, Capo di Stato Maggiore Regia Marina, a Pricolo, Capo di Stato Maggiore Regia Aeronautica.

7740 Op.

1 aprile 1941

Oggetto: Direttive per le operazioni contro la Jugoslavia.

La nuova situazione creatasi in Jugoslavia impone all'Asse di agire immediatamente contro la Jugoslavia per eliminarla, così da avere la indispensabile sicurezza alle spalle per poter poi operare contro la Grecia. Mi riservo di precisare il giomo x in cui avranno inizio le ostilità — È probabilmente imminente.

- 2°) È presumibile che la Jugoslavia concentri tutti i suoi sforzi difensivi sulla Albania
- $3^{\circ}$ ) Sono previste le seguenti azioni tedesche giorno x dalla Bulgaria in direzione di Salonicco attraverso il territorio jugoslavo; giorno x o x più uno dalla Bulgaria in direzione di Uskub e, appena possibile, verso Dibra et Kosovo; giorno x più nove dalla Stiria per la valle della Sava su Belgrado ed in direzione Celje Lubiana Kocevje Ogulin.
- 4°) Il Gruppo Armate di Albania deve assumere atteggiamento difensivo su tutte le fronti, sino a quando, sviluppatesi le azioni tedesche, non sia possibile di mutare atteggiamento la resistenza, sia sul fronte greco che su quello jugoslavo deve essere intesa ad oltranza particolarmente sensibili, al fronte jugoslavo, sui tratti presso il lago di Ocrida, in corrispondenza di Dibra, e quello di Scutari.
- 5°) La 2ª Armata deve assicurare la difesa della frontiera giulia; preparazione difensiva tendente alla fronte Spalato Jaice da svolgere a radunata ultimata e quando si sia fatta sentire la azione germanica sul tergo delle forze jugoslave che la fronteggiano.
- 6°) Le truppe di Zara devono resistere ad oltranza sulle posizioni predisposte.

7°) Sia in Albania che alla fronte giulia è necessario non impegnarsi in dispendiose azioni di fuoco ma economizzare al massimo le munizioni.

- 8°) La R. Marina deve tendere a distruggere la Marina jugoslava; interdire i movimenti nemici attraverso il Canale di Otranto; continuare ad assicurare le comunicazioni marittime con la Albania e con la Libia.
- 9)° La R. Aeronautica deve tendere a distruggere l'Aviazione jugoslava; agire sulle basi navali jugoslave specie quella di Cattaro, dove sembra si riuniscano le forze navali nemiche; agire contro

equation of the research of the control of the cont

### ALLEGATO 1314 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari.
Promemoria per il Sottosegretario di Stato per la Guerra,
per il Capo di Stato Maggiore Generale,
per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

Roma, 31 marzo 1941

Oggetto: Marocco francese, atteggiamenti verso l'Asse.

Le notizie degli insuccessi militari in Africa Orientale Italiana e del rientro delle nostre Delegazioni di controllo, hanno determinato nell'ambiente ebraico massonico del Marocco un'atmosfera sempre più ostile all'Italia: gl'Inglesi intanto intensificano la propaganda contro di noi e questo stato di cose ha un'immediata ripercussione sulla colonia italiana che viene sempre più molestata ed umiliata.

Contrasta con l'atteggiamento degli ambienti ebraico-massonici, l'atteggiamento dell'elemento arabo, che, pur essendo influenzato dalla propaganda francese ed inglese, continua a rivolgere le sue simpatie e le sue speranze verso le Potenze dell'Asse. Particolarmente viene ammirata la Germania per il prestigio che la forza vittoriosa ha sempre esercitato sull'animo dei mussulmani.

### **DOCUMENTO N. 124**

#### ALLEGATO 1315 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari a Gabinetto, a Stato Maggiore Generale — Ufficio I, a Superesercito, a Ufficio I Albania, a Comando 2ª Armata, a P.A.N.

Prot. n. Z/37115

31 marzo 1941

Oggetto: Jugoslavia.

La situazione militare in sintesi segna il rafforzamento continuo della zona macedone: spostamento di due divisioni, una nel kossovense (probabili preoccupazioni politiche), una verso il confine bulgaro-greco.

Continuano i richiami.

Marina in spostamento verso Cattaro; pattugliamento, anche con idrovolanti, nei canali del litorale.

Il notevole e continuato afflusso di forze da nord verso sud, unito ad altri sintomi, fa ritenere che lo S.M. preveda il graduale sgombero del territorio non serbo a vantaggio della costituzione di un fronte macedone.

Insistente la voce che la Marina tenterebbe, in caso di conflitto, di raggiungere le basi greche.

### **DOCUMENTO N. 125**

### ALLEGATO 200 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari. Promemoria per il Capo di Stato Maggiore Generale, per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

4 aprile 1941

Oggetto: Germania ripercussioni degli avvenimenti jugoslavi (fonte attendibile).

Il colpo di stato jugoslavo è giunto inatteso negli ambienti ufficiali tedeschi.

L'avvenimento ha provocato nel Führer e nei circoli dirigenti profondo sdegno ed ha determinato pronte decisioni di carattere militare.

Presso l'*Oberkommando der Wehrmacht* si dichiara che la Germania è in condizioni di intervenire prontamente e in condizioni molto favorevoli per effetto delle forze dislocate in Bulgaria e in Romania.

Gli ordini per la radunata alla frontiera jugoslava sono stati diramati il 17 marzo: i trasporti di truppa verso Bulgaria e Romania sono stati intensificati. Si calcola che dentro alcuni giorni i movimenti principali saranno già eseguiti.

Gli ambienti politici e militari dimostrano assoluta certezza nella rapida eliminazione della Jugoslavia.

L'atteggiamento jugoslavo costituisce indubbiamente una sgradita sorpresa nel gioco politico tedesco — Infatti:

- il cambiamento di situazione si è verificato durante la visita a Berlino del Ministro Matsuoka dalla quale la Germania molto si attende dato che l'atteggiamento del Giappone si mantiene finora non abbastanza deciso:
- le speciali garanzie concesse alla Jugoslavia per deciderla ad aderire al Patto Tripartito hanno suscitato malumori e preoccupazioni in Bulgaria ed Ungheria che si sono viste così precludere ogni aspirazione revisionistica; come conseguenza sono sorte delle diffidenze verso il futuro riordinamento europeo le cui linee costituiscono tuttora una incognita;
  - la nuova situazione potrebbe riflettersi sull'atteggiamento della

345

Turchia e non si esclude che i Sovietici siano favorevoli all'atteggiamento jugoslavo.

Gli ambienti stranieri di Berlino ritengono che il fatto nuovo consentirà all'Inghilterra di allontanare l'avanzata germanica verso il Mediterraneo orientale e di creare, in ogni caso, un elemento ritardatore nello sviluppo delle operazioni militari.

Si osserva che ove riuscisse alla Jugoslavia di ritardare l'avanzata tedesca o di ripiegare sulla linea; fronte albanese — Peristeri — Diego Planina — lago Dojran — Struma, le forze anglo-greco-jugoslave potrebbero resistere lungamente, richiamare notevoli forze e provocare l'intervento della Turchia.

Questa azione ritardatrice dovrebbe, nella concezione britannica, essere sfruttata soprattutto contro l'Italia allo scopo di completare le operazioni contro l'Africa Orientale Italiana, agire contro il Dodecaneso, intensificare l'azione aerea e navale senza escludere la possibilità di uno sbarco in Corsica.

L'Inghilterra mira inoltre ad attirare in direzione eccentrica una parte notevole delle forze germaniche per ridurre la minaccia che grava sulle isole britanniche e guadagnar tempo in attesa dell'eventuale intervento americano.

### **DOCUMENTO N. 126**

### ALLEGATO 254 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari a Gabinetto, a Stato Maggiore Generale — Ufficio I, a Superesercito, a Regia Marina per Capo di Stato Maggiore, a Regia Aeronautica per Capo di Stato Maggiore.

Prot. n. Z/37777

5 aprile 1941

Oggetto: Jugoslavia.

I già segnalati stretti contatti jugoslavo-sovietici sono sboccati in un trattato di non aggressione ed amicizia tra i due Stati, di cui si annunziava la firma per il  $4\ \rm c.m.$ 

La Turchia accentua il suo atteggiamento filo-jugoslavo; segnalato scambio di missioni militari presso i rispettivi Stati Maggiori significativo che in caso di guerra, gli attuali Addetti Militari degli Stati Uniti e della Turchia (oltre, naturalmente, quelli di Grecia ed Inghilterra) assumeranno funzioni di collegamento presso lo Stato Maggiore jugoslavo.

Nell'interno da segnalare l'agitazione dei croati paveliciani, in attesa di istruzioni da parte del loro capo.

Forte malumore sloveno per le requisizioni forzate. Vivo fermento tra le popolazioni della fascia di frontiera giulia, impedite ad ulteriori sgomberi per non intralciare i movimenti militari, ed avvertite che, in caso di ritirata, i loro villaggi verranno bruciati.

Circa l'azione di Maček nel Governo, nulla ancora di positivo ad eccezione della constatazione che non ha provocato il benché minimo rallentamento sulla preparazione alla guerra.

Situazione militare: Belgrado, Zagabria e Lubiana sono state dichiarate città aperte. A Belgrado è già in atto l'oscuramento, attuato con estremo rigore.

Ulteriori sbarramenti sul Danubio, con mine ed ostacoli subacquei.

Sospeso il traffico ferroviario civile.

Emanato un nuovo regolamento di disciplina militare che si estende ad alcune categorie di civili.

Ancora rinforzi alla frontiera giulia che confermano l'intenzione dello S.M. jugoslavo di cercare qualche successo locale, probabilmente Fiume. Ispettore Supremo delle FF.AA. è stato nominato il *Vajvoda* Bajevis: 84

anni, comandante di Armata nel 1914 al fronte austriaco e quindi a Salonicco. Comandante del fronte sud (3ª e 5ª Armata) il gen. Medić Milutin: 57 anni, già capo di S.M. Generale, Ministro della Guerra ne 1938-39. Avrà un comando di Gruppo di Armate anche il noto generale Medić Milan: 64 anni, succedente al fratello nella carica di Ministro.

## GRECIA:

Le forze britanniche in Grecia hanno subito un ulteriore aumento.

Fermo restando il numero già noto di specialisti, servizi ed aviazione, è da ritenere che in Grecia continentale alla data odierna vi siano 8 divisioni al completo ed una in corso di completamento.

La dislocazione di queste GG.UU. sarebbe la seguente:

- 3 divisioni ed una corazzata, in costituzione fra Salonicco, il lago Dojran, Florina, Kozani e Katerini;
- 4 divisioni in Attica-Beozia, parzialmente in via di trasferimento verso Larissa;
  - 1 divisione nel Peloponneso.

Immutata la forza a Creta e nelle maggiori isole egee che aumenterebbero nel complesso a 3 divisioni oltre a truppe imprecisate di aviazione, servizi, specialisti.

Non risulta per ora che reparti organici inglesi siano entrati in Jugoslavia dove vi sarebbero invece già ufficiali di collegamento.

## **DOCUMENTO N. 127**

## ALLEGATO 454 AL DIARIO STORICO

Von Rintelen, Addetto Militare tedesco a Roma, a Comando Supremo Stato Maggiore Generale.

Roma 8 aprile 1941

Ho ricevuto il telegramma seguente del Comando Supremo germanico:

Il Führer prega il Duce di consentire alle seguenti proposte per garantire la concordanza delle operazioni contro la Jugoslavia.

La campagna sui Balcani si sottivide in tre grandi tappe:

## 1ª tappa:

Unione delle forze germaniche in Bulgaria con le truppe italiane in Albania. Così le forze del nemico sono divise in due gruppi: cioè gruppo serbo nel nord e gruppo greco-inglese nel sud.

A questo scopo serve la puntata contro e oltre Skoplje. Nello stesso tempo un gruppo di forze germaniche scatenerà un attacco con obiettivo limitato dalla zona sud-ovest della Bulgaria contro il bacino di Salonicco, e altre forze parziali penetreranno in Tracia per raggiungere l'Egeo.

In questa tappa toccherà alle forze italiane in Albania di cooperare in questa zona con l'avanzata germanica contro Skoplje e, pur difendendosi su gli altri fronti di tendere quivi ad un'unione con le truppe germaniche avanzando dall'ovest.

Siccome Skoplje è stata occupata nella sera del 7.4. da parte di una divisione corazzata germanica e siccome perciò la valle del Vardar è sbarrata, non si potrà contare con una pressione nemica che sul fronte settentrionale e meridionale dell'Albania.

# 2ª tappa:

Annientamento dell'Armata jugoslava per mezzo di un attacco concentrico.

Per raggiungere questo scopo avanzeranno:

- a) il giorno 8.4. il gruppo germanico verso Niš,
- b) forze germaniche e ungheresi partendo della linea a sud di Graz

#### - Temesvar.

È improbabile che i serbi siano capaci ad attaccare la  $2^a$  Armata italiana con forze considerevoli. In ogni caso la  $2^a$  Armata germanica è indotta di dimostrare con forze parziali sul passo di Wurzen.

Si desidererebbe che l'armata italiana alla frontiera giulia avanzerebbe in direzione sud orientale subito dopo l'attacco del gruppo germanico-ma-

giaro nel nord.

Sarà utile che una linea di separazione fra le forze alleate sarà fissata immediatamente dalle due armate stesse. Per l'avanzata dell'ala destra della 2ª Armata germanica si darebbe importanza alla strada di Celje-Novo Mesto-Karlovac.

## 3ª tappa:

Domande in merito della preparazione comune delle operazioni contro la Grecia seguiranno quando lo sviluppo della situazione dopo l'attacco concentrico di tutte le forze contro la Jugoslavia è prevedibile.

Si desidererebbe che l'Aeronautica italiana combatta con unità di combattimento più forti che possibile le organizzazioni terrestri jugoslave ad essa

assegnate.

Oltre una difesa aerea sufficiente in Albania si desidererebbe di rinforzare le unità di caccia nell'Africa settentrionale per proteggere e sostenervi le operazioni purché le unità tedesche colà disponibili sono assai deboli. Altrettanto si desidererebbe che l'Arma Aerea italiana prevederebbe ad una sufficiente protezione dei convogli in Africa settentrionale.

#### **DOCUMENTO N. 128**

#### ALLEGATO 670 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari, a Gabinetto, a Stato Maggiore Generale — Ufficio I, a Superesercito, al Capo di Stato Maggiore Regia Marina, al Capo di Stato Maggiore Regia Aeronautica.

Prot. n. z/38690

12 aprile 1941

Oggetto: Jugoslavia, notizie sul nemico.

## Fronte giulio:

L'avanzata italiana non incontra seria resistenza in quanto le truppe jugoslave avevano ricevuto ordine di ritirata per occupare la nota linea difensiva: Kamenjak-Delnice-altura a N. di Zagabria - M. Kalnik - catena del Bilo gora.

Verificatasi l'occupazione germanica di Zagabria è probabile che si tenda ora a difendere la 3ª linea difensiva arretrata: Senj-Slunj-Glina-Čazma-Bjelovar-catena del Bilo gora. Difatti nel territorio del Banato della Vrbas si svolgono febbrili preparativi per approntare magazzini viveri.

È molto difficile però che lo Stato Maggiore riesca a riprendere alla mano i reparti. Difatti, a parte il fatto che l'ordine di ripiegamento è stato tardivo, risulta che, per mancanza di collegamenti, lo Stato Maggiore ha rinunciato alle proprie funzioni di coordinamento. (Ordine del gen. Simovic, giorno 10 ore 11,20: "Le truppe dipendenti combattano in tutte le direzioni, ovunque vengano in contatto col nemico, senza aspettare alcun ordine. Agire d'iniziativa").

Il morale della truppa è scosso; riservisti croati e sloveni, parte ancora in abito civile, parte riforniti di indumenti dai connazionali, gettano le armi e tornano alle loro case; le grandi unità si sfasciano, potendo contare unicamente sull'elemento bosnico e serbo. La distribuzione del rancio in qualche grande unità è cessata: i soldati hanno ricevuto ordine di provvedersi di viveri coi propri mezzi.

Neppure i cetnici, già affluiti in gran numero nella zona di operazioni, hanno dato inizio di attività. La popolazione vive in ansia nel terrore di vendette ed atrocità serbe: perciò l'arrivo delle truppe dell'Asse è atteso ansiosamente ovunque.

## Litorale:

Lo schieramento attorno Zara è confermato. Ordine di conservare atteggiamento difensivo.

## Fronte albanese:

Tutta la Divisione "Zeta  $1^{\rm a}$ " (38° - 61° - 87° ftr.) agisce sulla direttrice Hotit-Scutari.

Nella zona a nord del Drin, fino a Bicaj, agiscono circa dieci battaglioni, i quali però non sono riusciti, finora, a passare il fiume.

## Notizie varie:

- Sede attuale del Governo: Sarajevo; sede del Comando Supremo (informazioni ed intercettazioni) Novi Sad.
  - Probabile abbandono del Regno da parte di Re Pietro.
- La notizia sull'arrivo di due generali serbi a Dupnica per trattative di resa (vds. telegramma Z/38560 dell'11 c.m.) è smentita. Si trattava del comandante della divisione "Bregalnica" e di altro generale, fatti prigionieri dai Germanici.

### **DOCUMENTO N. 129**

### ALLEGATO 724 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari.
Promemoria per il Sottosegretario di Stato per la Guerra,
per il Capo di Stato Maggiore Generale,
per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

Roma, 13 aprile 1941

Oggetto: Jugoslavia, mobilitazione.

Intercettazioni radiotelegrafiche e notizie sul nemico permettono di controllare buona parte dello schieramento iniziale effettuato dalla Jugoslavia confermando in molti punti quanto in proposito segnalato da questo Servizio Informazioni Militari.

## Fronte albanese:

- a nord: Divisione "Zeta 1<sup>a</sup>", su tre reggimenti attualmente impegnati lungo la direttrice Hotit-Scutari;
Divisione "Zeta 2<sup>a</sup>", con un reggimento agisce sul sa-

liente di Vermosh. Non si ha notizia degli altri reggimenti di cui, però, uno già individuato in precedenza.

- al centro: Divisione "Kosovska": agisce contro Fierze e Kuken;
   Divisione "Ibarska "; inizialmente su 2 nuclei (odred "Gostivar" e "Tetovo"), rimasta attualmente col solo odred di "Gostivar", agisce verso Bicaj.
- a sud: Divisione "Vardar"; occupava Dibra; odred "Ocrida": occupava Ocrida.

Notizie da varie fonti, germanica compresa, confermano che le divisioni inizialmente in seconda schiera, furono fatte in seguito affluire verso la frontiera bulgara. Attualmente due sono in ripiegamento ("Bosna 2<sup>a</sup>" e "Drina 2<sup>a</sup>"), due distrutte ("Soiumadia 2<sup>a</sup>" e "Vardar 2<sup>a</sup>").

Al fronte albanese erano quindi in prima schiera 4 divisioni e 3 odred (di cui due raggruppati in seguito nella Divisione "Ibarska") e non tre divisioni come affermava lo Stato Maggiore germanico.

353

<u>Settore bulgaro-macedone:</u> confermato lo schieramento iniziale dato dal Servizio Informazioni Militari, con la sola variante che la Divisione "Sciumadia 1<sup>a</sup>" era invece un *odred* (*odred* "Strumica").

Fronte romeno-ungherese: confermato il numero complessivo delle divisioni e la loro gravitazione. Permangono solo incertezze sui nominativi.

<u>Fronte germanico:</u> la Divisone "Drava 2ª" si era scissa, come nel settembre 1939, in due *odred* ("Celje" e "Maribor"). Confermato, da intercettazioni, lo schieramento della divisione di cavalleria, della "Sava 1ª" e della "Sava 2ª", quest'ultima, però, *odred*.

Fronte giulio: non si hanno ancora notizie successive alla nostra avanzata. Parziali conferme soltanto per il settore centrale.

<u>Litorale:</u> confermate due divisioni: "Adriatica 1<sup>a</sup>" e "Adriatica 2<sup>a</sup>" (Dinarska).

Comunque fin d'ora lo sforzo iniziale jugoslavo risulta essere considerevolmente maggiore delle 29 divisioni calcolate dallo Stato Maggiore germanico, il quale, del resto, si era limitato a riferire informazioni provenienti dallo Stato Maggiore romeno.

### **DOCUMENTO N. 130**

## ALLEGATO 726 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari.
Promemoria per il Sottosegretario di Stato per la Guerra, per il Capo di Stato Maggiore Generale, per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito per il Capo di Stato Maggiore della Marina, per il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica.

Roma, 13 aprile 1941

Oggetto: Gran Bretagna, situazione politico-militare.

I successi ottenuti dalla Gran Bretagna durante le campagne invernali avevano fatta nascere negli ambienti dirigenti inglesi la speranza di poter passare da una politica di guerra strettamente difensiva ad una difensivo-controffensiva.

Si sperava di attivare un fronte balcanico che allontanasse per tutto l'anno la minaccia di invasione dalle isole britanniche e che valesse nello stesso tempo a logorar le forze materiali e morali dell'Asse affrettando i risultati dal blocco.

Queste speranze, nutrite negli ambienti politici capeggiati da Eden e viste con una certa apprensione dagli ambienti militari, sono svanite di fronte alla fulminea rapidità di azione dell'Asse nel campo militare ed in quello diplomatico.

Tre fatti hanno concorso in questi ultimi giorni a modificare radicalmente la situazione nei Balcani e nel bacino del Mediterraneo orientale:

- L'azione delle forze italo-germaniche in Cirenaica che ha sorpreso lo Stato Maggiore britannico e rovesciata una situazione di euforica sicurezza in base alla quale si era notevolmente alleggerito il presidio di quella regione. La Gran Bretagna è stata ora costretta a rinforzare precipitosamente un settore che si riteneva tranquillo e dal quale potrebbe partire una rinnovata minaccia pel Canale di Suez.
- L'azione militare dell'Asse nei Balcani che sta facendo rapidamente crollare ad un tempo l'Esercito jugoslavo e le mal capitate speranze di accerchiare ed annientare le forze italiane dislocate in Albania.

- Il pronunciamento degli ambienti militari e nazionalisti irakeni che, appoggiandosi all'Asse, minaccia di accendere nel mondo arabo la fiaccola del nazionalismo antibritannico mettendo in pericolo nello stesso tempo i rifornimenti di petrolio irakeno indispensabili per la flotta del Mediterraneo.

Così Eden vede rapidamente e minacciosamente evolversi gli avvenimenti e pensa, forse, che sarebbe stato meglio aderire a quelle più prudenziali vedute — da diverse e concordi fonti attribuite al generale Wavell — secondo le quali la Gran Bretagna avrebbe dovuto:

- limitare la sua azione militare nei Balcani alla difesa dell'arcipelago greco e del Peloponneso;
- sostenere militarmente la Turchia realizzando una continuità territoriale con la Palestina e l'Egitto attraverso una Siria data in braccio alla dissidenza francese;
- spingere a fondo l'offensiva in Tripolitania per eliminar l'Asse dalle sponde africane ed incoraggiare le velleità degaulliste negli ambienti del Nord Africa francese. Si sarebbero, così, preparate le basi alla grande offensiva aereo-navale britannico-americana che nel 1942 avrebbe dovuto scatenarsi dalle isole britanniche e dalle sponde africane ed asiatiche del bacino del Mediterraneo.

In base alla situazione che sta ora delineandosi è molto probabile che Eden diriga nuovamente la politica di guerra britannica verso la realizzazione di obiettivi difensivi.

Già è stata raccolta qualche indiscrezione negli ambienti politici e militari britannici che mostra in qual modo gli Inglesi si disporrebbero, una volta di più, ad incassare i duri colpi che son loro sferrati.

Si sosterrebbe che, in sostanza, la situazione britannica non sarebbe seriamente intaccata neppure dal crollo completo della Jugoslavia affermando:

- La campagna balcanica, anche se fulmineamente vittoriosa per l'Asse, ha ancora una volta allontanata la minaccia di invasione delle isole britanniche.
- La necessità di presidiare territori jugoslavi e greci, sempre nemici, anche se domati, costringerebbe l'Asse a dispersione e logorio di forza.
- L'Esercito inglese sbarcato in Grecia, potrebbe sempre assicurare, insieme ai resti dell'Esercito greco, la difesa delle regioni meridionali della penisola ed, alla peggio, quella del solo Peloponneso.
  - La minaccia di un attacco dalla Cirenaica verso l'Egitto potrebbe

essere definitivamente neutralizzata con l'arrivo di ottime truppe coloniali recuperate dalle fronti A.O.I. e si potrebbe anche pensare a riprendere, in avvenire, l'offensiva.

Si conterebbe anche di contrastare in modo più deciso l'afflusso di rinforzi in Libia sorvegliando, senza alcun riguardo per la Francia, le acque territoriali tunisine.

- L'atteggiamento filobritannico della Turchia potrebbe esser sostenuto ed il focolaio di indipendenza araba accesasi nell'Irak potrebbe esser soffocato con una azione degaullista in Siria ed un intervento militare nell'Irak.

Questo ultimo settore sarebbe fra tutti il più delicato sia per le sorprese che il mondo arabo può riservare, sia per la reazione del Governo francese al nuovo sopruso che verrebbe esercitato dagli Inglesi appoggiando De Gaulle in Siria.

Si farebbe, però, conto sulle difficoltà di rifornimenti che vincolano la Francia al beneplacido della Gran Bretagna e degli Stati Uniti e sui sentimenti antiasse e filobritannici largamente diffusi nella popolazione francese.

#### DOCUMENTO N. 131

### ALLEGATO 777 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari. Promemoria per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, per il Capo di Stato Maggiore Generale.

14 aprile 1941

Oggetto: Germania, misure precauzionali attuate nei confronti della Russia (fonti varie attendibili).

Le misure precauzionali politiche e militari che la Germania prende da tempo nei confronti della Russia segnano in questi ultimi giorni un notevole crescendo.

Le forze dislocate in Norvegia sono state aumentate fino a raggiungere un complesso di 16 divisioni.

Sulla Finlandia e sulla Svezia verrebbero esercitate forti pressioni allo scopo di: provocare l'adesione della Finlandia alla politica dell'Asse; dislocare in territorio finnico unità tedesche (in Finlandia funzionano già dallo scorso autunno Comandi di Tappa tedeschi incaricati di organizzare le comunicazioni tra la Germania e il Corpo d'Armata tedesco dislocato nella Norvegia settentrionale); ottenere dalla Svezia diritto di transito per le truppe che dalla Germania e dalla Norvegia dovessero raggiungere la Finlandia; opporsi alla costituzione di una alleanza tra Svezia e Finlandia, alleanza proposta dalla Svezia ed approvata ora dalla Russia.

L'afflusso di notevoli forze tedesche in Prussia orientale ed in Polonia (per un complesso di circa 70 divisioni) è già stato segnalato; risulta ora che un numero imprecisato di queste divisioni si sta avvicinando alla frontiera sovietica, mentre i lavori di fortificazione e stradali vengono spinti alacremente. Le famiglie degli ufficiali e dei funzionari residenti nella zona di confine sono state sgomberate.

In Moldavia continuano ad affluire numerose grandi unità tedesche che sostituiscono lungo il confine con la Russia le truppe di copertura romene; quelle motorizzate si dislocano a buona portata dalla frontiera. In corrispondenza di questa il genio militare germanico intensifica i lavori di fortificazione in corso mentre ufficiali di Stato Maggiore tedeschi e romeni eseguono numerose ricognizioni di frontiera.

Le difese costiera e contraerea di Costanza e, in Bulgaria, di Varna e

e Burgas risultano praticamente già ultimate con impiego di materiale e personale germanico.

Su istruzioni di Berlino la Romania ha proceduto ad una parziale mobilitazione che non tiene soltanto conto degli avvenimenti in Jugoslavia; la costituzione di nuove unità è resa possibile mediante l'invio dei relativi materiali dalla Germania.

Secondo notizie attendibili la preparazione dell'Esercito romeno dovrebbe essere ultimata, su consiglio di Berlino, per la fine di giugno.

Da rilevare che la possibilità di combattere accanto ai Tedeschi contro la Russia galvanizza l'Esercito romeno, trova consenziente la maggior parte della popolazione, offre ad Antonescu la possibilità di consolidare la situazione interna del Paese.

Secondo notizie che però attendono conferma l'Esercito slovacco avrebbe iniziato operazioni di mobilitazione.

### **DOCUMENTO N. 132**

## ALLEGATO 814 BIS AL DIARIO STORICO

Comandante della 2ª Armata germanica

Belgrado 17 aprile 1941

Oggetto: Norme esecutive dell'armistizio tra le Forze Armate tedesche e jugoslave.

# 1) Norme generali

Con la firma del trattato d'armistizio le Forze Armate jugoslave capitolano senza condizioni e vengono fatte prigioniere. I comandanti dei reparti si presenteranno perciò agli ufficiali germanici più vicini.

# 2) Organizzazione per lo sgombero dei prigionieri

Le truppe jugoslave debbono venir riunite in reparti, sul posto ove si trovano. Sino alla consegna, gli ufficiali jugoslavi sono responsabili della disciplina e dell'ordine e rimangono perciò presso i loro reparti. Contro i militari che si allontanassero dai propri corpi, dopo essere stati riuniti come sopra in base alle condizioni di armistizio, verrà preceduto con la pena di morte.

# 3) Consegna delle armi e di tutto il materiale bellico

(Vedi allegato: "Precisazione del 'materiale bellico""). Le armi e il materiale bellico rimarranno in massima presso i corrispondenti reparti. Essi debbono venir consegnati agli organi delle Forze Armate tedesche, a ciò preposti, solo in base ad esplicito ordine.

# 4) Denuncia

Sino a tutto il 24/4 deve venir denunciato:

- a) in quali posti si trovano i vari reparti;
- b) dove si trovano depositi di munizioni, carburante, viveri ed altro;
  - c) dove si trovano i campi minati;
  - d) dove sono collocate mine presso ponti ed altri obiettivi.

# 5) Comunicazioni radiofoniche e telefoniche (telescriventi ecc.)

Tutti i mezzi di comunicazione sono da adoperarsi solo per comunicazioni inerenti all'armistizio. Per la sorveglianza del traffico radiotelegrafico deve rendersi nota la frequenza e la lunghezza d'onda. Si può telegrafare solo in chiaro.

## 6) Vettovagliamento e armamento

Sino alla consegna il Comando Superiore jugoslavo deve provvedere per il vettovagliamento. Le cucine da campo e i carri della sussistenza restano in massima presso i reparti e debbono seguirli anche dopo che i reparti stessi siano passati in prigionia. Inoltre, tutti i soldati devono portare con sé tutto il loro corredo (cappotto, coperte, gavette, ecc.). Vettovagliamento, incluso il foraggio per i cavalli, va provveduto, se possibile per 6 giorni.

## 7) Consegna dei cavalli e trattori

Anche questi devono essere riuniti in gruppi a meno che non servano per il traino di cucine da campo o carri provviste.

## 8) Misure sanitarie

Il Comando Superiore jugoslavo è responsabile per tutte le misure sanitarie. In particolare tutti gli ufficiali ed il personale di sanità debbono rimanere presso i propri reparti. Vanno notificati tutti gli ospedali da campo e le ambulanze.

# 9) Flotta del Danubio

Tutta la flotta è da riunirsi entro il 25/4 nel porto di Kemun.

# 10) Liberazione dei prigionieri di guerra, deportati e internati

Tutti i prigionieri di guerra, deportati e internati, tedeschi, italiani, e ungheresi devono essere immediatamente posti in libertà.

# 11) Consegna di documenti

Tutti i documenti conservati dalla Presidenza del Consiglio, dal Ministero degli Esteri e dal Ministero della Guerra, sono da consegnarsi entro tre giorni, in quanto possibile. Deve venire comunicato dove tali documenti sono conservati. Va garantita la consegna di tutti i documenti, completi e in buono stato.

# 12) - Gendarmi e polizia

Tutti gli organi di gendarmeria e polizia che hanno dovuto seguire le truppe in ritirata, devono venire subito rinviati alle loro sedi di pace. Giunti ai loro punti di provenienza devono immediatamente presentarsi ai comandi di presidio germanici. Per il trasporto di ritorno, che deve essere effettuato senza armi da fuoco, possono essere utilizzati automezzi se la distanza sia superiore ad un giorno di marcia. In tale caso gli automezzi devono essere distinti con bandiere bianche, ed il conducente deve essere munito di foglio di viaggio.

# 13) - Consegna delle fortificazioni dell'interno e costiere

Tutte le fortificazioni dell'interno e costiere devono essere consegnate con armi, munizioni, apparecchi e piani nonché impianti di ogni specie.

## 14) - Franchi tiratori

È proibito al personale militare di abbandonare il paese. Chi prende parte ad ostilità contro le forze dell'Asse, verrà trattato come franco tiratore. Inoltre è proibito di portare in territorio nemico o neutrale, navi, armi, armamenti, aerei.

# 15) - La Flotta jugoslava

La flotta da guerra resta nei suoi porti. Mine e sbarramenti costieri sono da rendersi noti. È vietato qualsiasi traffico marittimo. Vapori in viaggio devono venir richiamati in porti jugoslavi oppure in porti delle Potenze dell'Asse. La nave porta-aerei "Knaja" è da consegnarsi.

# 16) - Proibizione di decollaggio

Agli aeroplani è proibito di decollare. Ogni decollaggio verrà considerato come azione nemica.

# 17) - Note generali

Tutte le sistemazioni, impianti delle Forze Armate e civili, compresi i mezzi di trasporto devono venir consegnati immediatamente.

# 18) - Inizio dell'armistizio

Il trattato di armistizio entra in vigore 15 ore dopo la firma, cioè al 18/4/1941, ore 12.00 antimeridiane, ora estiva tedesca. I movimenti delle truppe germaniche non vengono influenzati dal presente trattato. In caso di

ripresa di resistenza il presente trattato cessa di avere vigore e le operazioni belliche delle Forze Armate germaniche verranno riprese con la massima energia.

Redatto il 17 aprile 1941 alle ore 21.00

### ALLEGATO N. 1

## Precisazione del materiale bellico

Consegna totale delle armi e apparecchi Munizioni Cavalli Automezzi Carri armati Scorte pneumatici Scorte carburanti Scorte di ricambio Materiali di ripristino e di allestimento Indumenti ed armamenti, in particolare: Stivali, cuoio, ecc. Materiali di alloggio, in particolare: Tende Materiali di sussistenza Materiali di sanità e veterinaria Aeroplani ed impianti relativi.

### ALLEGATO N. 2

Belgrado 6 aprile 1941

Le stesse disposizioni valgono anche per le Forze Armate italiane. Per ordine del duce, il colonnello R. Addetto Militare italiano a Belgrado Luigi Bonfatti

> F.to Col. Luigi Bonfatti F.to Generale Radivoje Jancovic F.to M. Cincar Markovich

#### **DOCUMENTO N. 133**

### ALLEGATO 836 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari.
Promemoria per il Sottosegretario di Stato per la Guerra,
per il Capo di Stato Maggiore Generale,
per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

Roma 15 aprile 1941

Oggetto: Irak, situazione politico-militare.

Ai primi di marzo un colpo di stato nell'Irak nettamente antibritannico portava al potere Rashid Ali el Gailani esponente del "Partito Nazionalista".

Il precedente Governo di Taha el Hashimi, che mesi or sono era successo a quello nazionalista di Gailani, aveva iniziato col Governo britannico una politica di sempre più stretta collaborazione che avrebbe gradualmente finito col lasciare agli Inglesi mano libera sul Paese.

Nell'ultimo soggiorno di Eden al Cairo era stato concluso tra questi ed il Ministro degli Esteri irakeno:

- che il Governo irakeno avrebbe consentito il passaggio attraverso il suo territorio di truppe britanniche purché i contingenti in transito non superassero i 50 mila uomini;
- che in caso di necessità l'Irak avrebbe chiesto l'aperto intervento delle truppe britanniche nel Paese;
- che truppe britanniche ed irakene avrebbero, eventualmente partecipato ad azioni contro la Siria;
  - che sarebbe stata espulsa dall'Irak la nostra Legazione.

Il "Partito Nazionalista" di el Gailani, venuto a conoscenza di tale accordo che abrogava praticamente ogni virtuale indipendenza dell'Irak, effettuava il noto colpo di stato riuscendo a rovesciare il Gabinetto prima che avesse il tempo di presentare in Parlamento il testo dell'accordo stesso.

Il Paese ha aderito con entusiasmo al movimento antibritannico di el Gailani. Come primi sviluppi della situazione si ha notizia che il Governo irakeno, ha ordinato la mobilitazione attualmente in via di attuazione, che lo Stato Maggiore irakeno avrebbe dato ordine di occupare i campi d'avia-

zione britannici e fatto intendere al Ministro inglese a Bagdad che è deciso ad opporsi con la forza a qualsiasi ingerenza delle autorità inglesi sulla politica interna dell'Irak.

Il colpo di stato irakeno ha trovato eco negli ambienti nazionalisti arabi del vicino Oriente ed il movimento panarabo a sfondo antibritannico ha ricevuto nuovo impulso. Si fa ora assegnamento sull'appoggio dell'Asse e si fondano speranze sull'avanzata delle forze italo-germaniche in Egitto.

Per fronteggiare tale preoccupante situazione la Gran Bratagna ha attuato i seguenti provvedimenti di carattere militare:

- rinforzo degli effettivi dislocati in Palestina;
- prolungamento lungo la frontiera transgiordanico-irakena degli apprestamenti difensivi già attuati alla frontiera siriano-palestinese;
- invio di navi da guerra davanti al porto di Bassora dove si troverebbero anche piroscafi carichi di truppe anglo-indiane pronte per lo sbarco.

Parallelamente la Gran Bretagna sviluppa azione diplomatica cercando di isolare il focolaio di indipendenza irakeno col valorizzare l'amicizia dell'Emiro della Transgiordania, rinnovando pressioni sull'Egitto per coinvolgerlo nella lotta contro l'Asse, tentando, con concessioni economiche, di attrarre nel suo gioco il Re saudita e minacciando il ritiro della propria rappresentanza da Bagdad.

In tale situazione ha particolare importanza la questione siriana in quanto la disponibilità di quei territori rappresenterebbe per la Gran Bretagna la possibilità di mantenere contatto tra la Palestina e la Turchia e l'isolamento dell'Irak.

Giungono, intanto, notizie secondo le quali l'intera disponibilità di forze degaulliste in Egitto e sui fronti cirenaico ed eritreo verrebbe trasferita in Palestina per appoggiare l'eventuale movimento dissidente in Siria per il quale la Gran Bretagna sta svolgendo da tempo attiva propaganda.

La situazione attuale può quindi far prevedere prossimi avvenimenti sia nell'Irak sia nella Siria.

### DOCUMENTO N. 134

### ALLEGATO 845 TER AL DIARIO STORICO

Guzzoni, Sottocapo di Stato Maggiore Generale, a Cavallero, Capo di Stato Maggiore Generale.

15 aprile 1941

Oggetto: Colloquio del generale Guzzoni con il generale von Rintelen.

Stamane ha avuto luogo un lungo colloquio col Generale von Rintelen su varie questioni di particolare interesse.

Rimetto acclusa copia del resoconto che è stato compilato.

## RESOCONTO

L'Eccellenza Guzzoni fa prendere conoscenza al Gen. von Rintelen degli accordi intervenuti fra l'ammiraglio Riccardi e l'ammiraglio Raeder e che il Duce ha approvato.

Informa quindi il generale von Rintelen che domani giungerà a Catania, per caricare 1.500 tonnellate di benzina per il Comando Aereo Tedesco la nave "Egeo". A distanza di due giorni vi giungerà la nave "Città di Bari" per trasportare 1.500/2.000 tonnellate di benzina.

Con tali trasporti l'Ecc. Guzzoni ritiene di avere ristabilito la situazione e compensata anche la perdita del "Persiano".

L'Eccellenza Guzzoni prega inoltre il Gen. von Rintelen perché voglia interessare il comando del Comando Aereo Tedesco perché in avvenire vi sia una più intima collaborazione fra la Marina ed il Comando Aereo Tedesco stesso.

L'Eccellenza Guzzoni espone quindi la situazione:

## **ALBANIA**

- Il III Corpo d'Armata è giunto a Koritza. Una colonna motorizzata agisce lungo la direttrice Ersekë-Perati.
- 11ª Armata incontra ancora forti resistenze: si prevede che la azione della "Pusteria" che da Cerevodë punta verso sud e l'azione della colonna motorizzata che punta su Perati possano determinare il cedimento del fronte della 11ª Armata.
  - dallo Scutarino la "Centauro" si spingerà vero Cettigne Cattaro e

Ragusa ove prenderà contatto con le truppe giunte a Sebenico e che per Spalato puntano anch'esso su Ragusa.

L'Ecc. Guzzoni informa il Gen. von Rintelen che il nostro Addetto Militare lo ha informato che l'Esercito jugoslavo avrebbe chiesto la *capitolazione*: ciò determinerebbe quindi l'eliminazione delle previste resistenze di Mostar-Sarajevo.

Il Gen. Rintelen informa che la divisione corazzata tedesca è giunta a Jaice.

L'Ecc. Guzzoni rappresenta la necessità che siano definiti i limiti dell'occupazione nostra e tedesca nella Slovenia. Prospetta quindi il quesito relativo alla convenienza o meno di procedere all'occupazione militare di taluni centri croati ed in caso affermativo la convenienza di prendere accordi preventivi.

L'Ecc. Guzzoni informa che per quanto si riferisce alla Dalmazia gli Italiani provvedono intanto ad occupare i porti di Sebenico - Spalato e Cattaro. Per quanto si riferisce alla linea di demarcazione della occupazione si vedrà in seguito.

Aggiunge anche che qualora i Tedeschi avessero bisogno di ritirare truppe, data la disponibilità che si verrà a determinare in Grecia, potremmo subentrarvi.

Ritiene invece necessario addivenire subito alla delimitazione per le zone di Kosovo - Prizren e Djakovo dato che si tratta di territori abitati essenzialmente da Albanesi.

Per quanto si riferisce alle operazioni in Grecia l'Ecc. Guzzoni non ritiene necessario apportare varianti alla linee di demarcazione già stabilite.

Richiama invece l'attenzione sulla questione relativa al riattamento delle ferrovie ed informa il Gen. von Rintelen che noi abbiamo provveduto al riattamento fino a Karlovac con personale delle FF.SS. e da Rateče a Lubiana con personale militare. Rimane da stabilire come e chi provvede al tratto Karlovac-Zagabria che interessa ambedue e che è necessario riattivare al più presto.

L'Ecc. Guzzoni informa che si è proceduto all'occupazione delle isole e che si è già riattivato il traffico fra Ancona e Zara: per il 18 o 19 aprile si spera di avere ultimato il dragaggio dei campi di mine e potere riprendere anche il traffico con Sebenico e Spalato.

## **DOCUMENTO N. 135**

### ALLEGATO 1019 TER AL DIARIO STORICO

Comunicazioni fatte dal generale von Rintelen, Addetto Militare tedesco a Roma.

18 aprile 1941

Oggetto: Proposte per la capitolazione della Grecia.

È probabile che Grecia chieda armistizio.

Si desidera conoscere fin d'ora in merito il pensiero del Comando Supremo italiano.

Il Führer sarebbe del parere di accettare tale richiesta con restituzione dei prigionieri da ambo le parti.

## **PROPOSTE**

Il Comando Supremo della R. Armata dell'Epiro e della Macedonia, rappresentato dal suo Comandante in Capo, generale Tsolokoglou, ha avanzato la domanda di accettare la capitolazione a discrezione della 1ª Armata greca al Comando Supremo delle Forze Germaniche in Grecia.

- In concordanza col Comando delle Forze Italiane in Albania questa resa incondizionata dell'Armata greca dell'Epiro e della Macedonia viene accettata.
  - 2) I componenti la suddetta Armata sono prigionieri di guerra.

Dato il gran valore dimostrato ovunque dalle truppe greche sui campi di battaglia e con ciò il mantenimento dell'onore militare gli ufficiali rimangono nel possesso dell'arma bianca e del cinturone.

I prigionieri di guerra greci vengono per ora radunati in campi di concentramento.

Per il periodo dopo la fine di tutte le ostilità è predisposta la liberazione di tutti gli ufficiali, sottufficiali e soldati.

3) - Il Comando Supremo greco provvede al rimanere di tutte le unità al comando dei loro ufficiali, i quali hanno da prendere tutte le misure occorrenti per lo svolgimento regolare della capitolazione.

L'approvvigionamento ed il trattamento sanitario delle truppe in prigionia spetta dapprima al Comando Supremo greco.

- 4) Le armi, l'intero materiale bellico e tutti i provvedimenti di questa Armata sono bottino di guerra.
- 5) Il Comando Supremo delle truppe greche si preoccuperà con tutti i mezzi della sospesa immediata delle ostilità e garantirà che le distruzioni di ogni genere di provvedimenti finiscano e che le strade, trovandosi nel settore di questa Armata, siano riparate immediatamente.
- 6) La partenza di ogni genere di nave dai porti nel settore della Armata greca dell'Epiro dev'essere sospesa immediatamente. Il Comando Supremo greco è responsabile che le navi che si trovano nei porti saranno sequestrate e messe sotto la sorveglianza delle truppe greche, finché ne sarà trovato un regolamento definitivo.
- 7) Il Comando Supremo greco nominerà comandi di collegamento autorizzati che regoleranno i dettagli della capitolazione con le autorità germaniche ed italiane. Queste autorità saranno indicate più tardi.

I comandi di collegamento rimetteranno al più presto possibile un elenco dell'effettivo, dell'attrezzamento e dell'ordinamento di guerra dell'Armata greca già dell'Epiro e della Macedonia.

8) - Non appena riconosciute e firmate queste trattative, il Comando Supremo germanico ed il Comando Supremo delle Forze Armate italiane in Albania ordineranno la sospesa definitiva delle armi per le truppe italo-tedesche.

#### DOCUMENTO N. 136

### ALLEGATO 1047 AL DIARIO STORICO

Guzzoni, Sottocapo di Stato Maggiore Generale, a Superesercito, Supermarina, a Superaereo, a Supercomando Albania.

Prot. n. 8382/Op.

19 aprile 1941

Oggetto: Testo convenzione armistizio stipulato con la Jugoslavia.

"Forze Armate jugoslave hanno capitolato. Stasera alle ore 21 est stato firmato armistizio su base resa a discrezione fra rappresentanti Forze Armate germaniche generale armata von Weichs et rappresentante Forze Armate italiane colonnello Bonfatti Regio Addetto Militare a Belgrado, et delegazione jugoslava composta da Cincar-Marković et da generale divisione Jancović. Armistizio entra vigore 15 ore dopo firma ore 12 di domani 18 aprile.

Riassumo sinteticamente condizioni:

- 1) Esercito jugoslavo si arrende a discrezione e viene fatto prigioniero. Capi reparto si presentino prossimo ufficiale dell'Asse.
- 2) Truppe devono riunirsi per reparto sul luogo. Sino alla resa ufficiali jugoslavi responsabili per disciplina et ordine.
- 3) Armi et materiali rimangono presso singoli reparti per essere quindi consegnati su ordine organi competenti eserciti Asse.
- 4) Entro 25 aprile deve essere comunicato in quali località trovansi singoli reparti, depositi munizioni, viveri, ubicazione campi minati e dispositivi per esplosione ponti e consimili obiettivi.
- 5) Tutti mezzi trasmissione notizie debbono servire unicamente esecuzione armistizio. Permessa trasmissione radio soltanto in chiaro.
- 6) Sino alla resa Comando jugoslavo deve provvedere per approvvigionamento — cucine campo, salmerie rimangono presso reparti. Approvvigionamento compreso per cavalli deve essere assicurato se possibile per sei giorni.
- 7) Cavalli e animali da soma devono essere riuniti egualmente in gruppo.
  - 8) Comando jugoslavo responsabile misure sanitarie. Obbligatoria

denuncia lazzaretti e posti medicazione.

- 9) Flottiglia Danubio dovrà riunirsi entro venticinque corrente in porto Semun.
- 10) Tutti i prigionieri guerra, deportati e internati tedeschi, italiani ed ungheresi debbono essere immediatamente liberati.
- 11) Atti mancanti Presidenza Consiglio, Ministeri Esteri e Guerra dovranno essere forniti entro tre giorni.
- 12) Organi gendarmeria et polizia debbono rientrare immediatamente loro dislocazione abituale e presentarsi autorità Asse.
- 13) Fortificazioni terrestri e costiere debbono essere consegnate con armi e munizioni, provvigioni e piani.
- 14) Vietato ai militari lasciare Paese è trasportare in paesi nemici o neutrali navi armi e aeroplani. Partecipanti azioni ostili contro Potenze Asse verranno trattati come franchi tiratori.
- 15) Flotta jugoslava rimane nei suoi porti. Sbarramenti minati e costieri devono essere denunciati. Dispositivi difensivi Marina devono essere consegnati. Vietata partenza navi mercantili. Navi in alto mare devono ritornare porti jugoslavi o dell'Asse. Nave appoggio aerei "Zmaj" deve essere consegnata.
- 16) Vietato aeroplani partire. Ogni partenza considerata come atto ostilità.
- 17) Installazioni e impianti militari, economici, compresi mezzi comunicazioni devono essere consegnati intatti.
- 187) Convenzione armistizio entro in vigore 15 ore dopo firma. Movimenti truppe Asse continueranno. In caso resistenza convenzione viene annullata e ostilità da parte Asse riprese con massima energia.

## **DOCUMENTO N. 137**

### ALLEGATO 1189 AL DIARIO STORICO

Comando Supremo - Stato Maggiore Generale, a Superesercito, Supermarina, Superaereo.

Prot. n. 8468/Op.

21 aprile 1941

Oggetto: Trasmissione verbale del colloquio dell'Eccellenza Guzzoni col generale von Rintelen del giorno 18 aprile 1941 ore 10-10,45.

D'ordine di S.E. il Sottocapo di Stato Maggiore Generale, si rimette copia del verbale sul colloquio avuto dalla prefata Eccellenza con il generale von Rintelen il giorno 18 aprile.—

Colloquio dell'Eccellenza Guzzoni col generale von Rintelen del giorno 18 aprile 1941-XIX ore 10,00-10,45

Il generale von Rintelen consegna la risposta scritta a vari quesiti precedentemente fatti dall'Eccellenza Guzzoni circa la ripartizione delle zone di occupazione in Jugoslavia, il trattamento dei prigionieri, la partecipazione di una rappresentanza italiana all'ingresso delle truppe tedesche in Atene.—

Comunica quindi notizie ricevute dal generale Rommel: la resistenza a Tobruch e a Sollum è ancora forte, per quanto la nostra situazione possa dirsi migliorata. Intensa è l'attività dei bombardieri inglesi. Ieri è stato fatto anche da parte tedesca un forte bombardamento aereo su Tobruch.—

L'Eccellenza Guzzoni fa rilevare come la lotta attorno a Tobruch può portare l'attenzione degli Inglesi sulla attuale povertà delle nostre forze in Libia e potrebbe indurli a riprendere l'offensiva, pur sembrando che essi vogliano difendersi a Marsa Matruh. Necessità quindi ritardare per loro e accelerare per noi il completamento delle forze.—

Solo l'aviazione può consentire il raggiungimento del primo scopo rendendo impossibile la vita agli Inglesi a Marsa Matruh e nel Delta. Bisogna, quindi, aumentare subito le forze aeree a Rodi e in Cirenaica.—

Per il raggiungimento del secondo scopo, poiché gli Inglesi hanno capito, sia pure tardi, che devono tormentarci di più nel passaggio del Canale di Sicilia, è necessario che oltre ai mezzi normali di protezione dei convogli (navi ed aerei di scorta) si provveda ad una protezione indiretta, bombar-

dando più seriamente Malta. Bisogna che Malta sia soggetta a bombardamenti giornalieri del tipo di quelli di Londra, altrimenti non riusciremo a passare.

Il generale von Rintelen conviene in ciò. Soggiunge che non ritiene possibile far sbarcare carri armati a Bengasi come desidererebbe il Rommel. L'Eccellenza Guzzoni concorda affermando che bisogna farli sbarcara a Tripoli. Quando sarà sgombrata Creta dagli Inglesi si potrà nuovamente avviare convogli a Bengasi.

Il generale von Rintelen assicura che tra breve saranno fatti affluire i previsti rinforzi per il X Comando Aereo Tedesco (un gruppo *Stukas*, un gruppo da bombardamento, un gruppo caccia, un gruppo da trasporto).

L'Eccellenza Guzzoni comunica che sarà ritirato il generale Tucci da Parigi e sarà sostituito, ove da parte tedesca si convenga, da ufficiale superiore o capitano di collegamento, da aggregare al nostro consolato a Parigi.

Circa le nostre future intenzioni l'Eccellenza Guzzoni fa conoscere che l'occupazione dei territori ex jugoslavi sarà la più leggera possibile. Ciò allo scopo di:

- rinforzare la 4ª Armata alla frontiera occidentale;
- riunire nuovamente le unità destinate ad occupare la Corsica;
- costituire un'armata coloniale, sia per la Cirenaica, sia per l'Egitto quando sarà il momento.—

Il momento attuale è per noi favorevolissimo: occorre non dar tregua a Malta, al Delta, al Canale di Suez e stringere da vicino Creta appena padroni della Grecia.—

La Turchia appare tranquilla. Già attraverso i Dardanelli passano navi dirette a Salonicco. Al riguardo il generale von Rintelen fa noto che non sono state segnalate navi inglesi lungo la costa della Tracia.—

L'Eccellenza Guzzoni fa rilevare che noi rinforzeremo la nostra aviazione in Cirenaica. Ma che data la presenza di bersagli navali, occorrerebbero più che altro degli *Stukas*. In compenso noi potremmo aumentare i bombardamenti in Grecia.—

Sembra al riguardo che la linea di demarcazione proposta dall'Aeronautica tedesca non sia tale da sfruttare in pieno l'Aeronautica italiana in relazione alle caratteristiche dei velivoli di cui dispone.—

Il generale von Rintelen comunica che è in corso l'azione contro gli Inglesi in Tessaglia. La resistenza inglese è forte ma già forze corazzate tedesche puntano su Trikkala.—

#### **DOCUMENTO N. 138**

### ALLEGATO 1205 AL DIARIO STORICO

Ordini impartiti telefonicamente dall'Eccellenza Guzzoni al Capo di Stato Maggiore Comando Superiore Truppe Albania alle ore 17,25 del 21 aprile 1941

- Le operazioni sul fronte greco continuano sino a quando non sia dato l'ordine di cessarle.
- Il Duce raccomanda di attuare tutte le predisposizioni perché non appena giunge l'ordine di cessare le ostilità non vi siano fuochi di gioia e perché venendo a contatto con Greci e Tedeschi sia mantenuto un contegno serio, corretto e dignitoso e non si ripeta quello che è avvenuto a Dibra ed a Struga (fotografie poco edificanti).
  - Insistere per realizzare nel frattempo i maggiori progressi.
  - Fino a quando non sia concluso l'armistizio si continui ad avanzare.
  - Alle trattative di armistizio deve intervenire anche Ecc. Cavallero.
- La domanda di armistizio deve essere fatta, per iscritto, anche al Comando Superiore Forze Albania. È grave il fatto che il Comandante superiore dell'Armata dell'Epiro, che ha di fronte le nostre truppe si sia rivolto al Maresciallo List ed è ancor più grave che il Maresciallo List non abbia risposto che la cosa non lo riguardava e che doveva invece rivolgersi al Comando italiano.

# 21 aprile 1941-XIX

Alle ore 15 del 21 aprile il Capo di Stato Maggiore del Comando Truppe Albania comunica una lettera inviata dal Maresciallo List circa una richiesta di resa da parte del Comandante dell'Armata greca delll'Epiro.

Alle ore 16,30 il Duce, messo al corrente della questione ha direttamente risposto al Gen. Ferrero: "che è disposto ad accogliere la domanda di capitolazione del Comandante superiore dell'Armata greca dell'Epiro purché la domanda rivolta al Maresciallo List sia diretta anche all'Esercito italiano e che ciò risulti per iscritto.

È una questione di prestigio che l'Esercito italiano ha il diritto ed il do-

vere di porre dato che da sei mesi combatte l'Esercito greco".

Alle 17,25 l'Eccellenza Guzzoni conferma e dà alcune precisazioni al generale Ferrero circa gli ordini dati in precedenza dal Duce.

Alle 17,45 il generale Guzzoni informa di ciò il generale von Rintelen manifestando il disappunto del Duce per il contegno del Maresciallo List in tale occasione e pregandolo di riferirne a Berlino.

Alle 20, il Duce riceve il generale von Rintelen il quale riporta la conversazione avuta al riguardo con il generale Jodl. Questi comunca che il Maresciallo List non aveva nessun incarico o potere di fare quanto ha fatto.

I Greci per trattare la capitolazione dovranno presentarsi al Comando italiano, e, secondo le parole del Führer, sino alla conclusione dell'armistizio, le ostilità continueranno.

Dopo che il generale von Rintelen ha preso commiato, il Duce impartisce telefonicamente ordini al Gen. Ferrero mettendo bene in chiaro che la risposta data precedentemente è annullata e, ripetendo quanto ha detto il generale von Rintelen, ordina in conseguenza che le operazioni non solo non debbano ritenersi sospese ma debbono anzi essere intensificate e che la maggior parte delle divisioni sbocchi domani oltre il vecchio confine albanese.

## **DOCUMENTO N. 139**

### ALLEGATO 1224 AL DIARIO STORICO

Il Sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito, a Comando Supremo Stato Maggiore Generale.

Prot. n. 6215

22 aprile 1941

Oggetto: Linea di demarcazione fra le truppe germaniche e italiane.

1. - Come da disposizioni di cotesto Stato Maggiore Generale la linea di demarcazione definitiva per l'occupazione italiana e germanica nei territori ex jugoslavi è stata fissata dalla congiungente Klagenfurt - Novo Mesto - Vinica - Slunj - Zavalje - Kulen Vakuf - q. 1650 di Cola Kosa - Glamoč (località tutte assegnate alla 2ª Armata germanica) - Livno - Mostar (località assegnate alla 2ª Armata italiana).

Tale linea — come subito è dato da rilevare — lascia alla occupazione germanica i centri di Novo Mesto — Karlovac — Vinica — Zavalje, importanti nodi stradali o ferroviari che interessano particolarmente la 2ª Armata.

Sarebbe stato desiderabile che le località di cui sopra - strettamente legata ai territori di nostra occupazione ed alle esigenze della  $2^{\rm a}$  Armata - ci fossero state attribuite.

Comunque, il Comando della 2ª Armata tedesca interessato da questo S.M., ha concesso il transito attraverso le località di Vinica, Novo Mesto e Zavalje la utilizzazione delle stazioni di Novo Mesto e di Karlovac per il transito ferroviario interessante le linee svolgentesi nel nostro territorio. Ha altresì concesso l'impianto di nostri comandi militari di stazione a Novo Mesto e Karlovac.

Con tali provvedimenti potranno essere sufficientemente soddisfatte le nostre esigenze, pur sussistendo il fatto che i nostri interessi verranno a trovarsi in condizione di una certa subordinazione a quelli germanici.

II. - La occupazione germanica in alta valle Sava stabilita fino al parallelo di Kranj, si va gradatamente allargando.

Reparti tedeschi si sono spinti a sud ovest fino a Škofja Loka ed a Trata (valle Sora di Poljane), a sud-est fino a Domžale ed a Jarse.

Appare chiaro l'intendimento germanico di estendere la occupazione al bacino delle due Sore, ed alla conca di Lubiana, pur costituendo queste zone individualità geografiche nettamente distinte dalla conca di Kranj.

Si ritiene opportuno fermare sull'argomento l'attenzione di cotesto Stato Maggiore Generale, in vista delle possibili ripercussioni che le occupazioni suddette — specialmente quelle di Škofja Loka e Trata (bacino delle due Sora) — potranno avere nei riguardi del futuro assetto della frontiera.

Al riguardo si mette in evidenza come il bacino delle Sore comprenda la posizione del Slagos, dell'Ermanovec e dello Zirovski, posizioni di cui dobbiamo assolutamente mantenere il possesso, sia perché sono quelle che consentiranno di assicurarci una buona linea di difesa in corrispondenza dell'alta valle Idria, sia perché esse sono tatticamente legate con il varco di Nauporto di cui costituiscono il naturale appoggio nord.

Occorrerebbe pertanto impedire che l'occupazione germanica si estendesse a sud della linea Mosic — Clatki Vrk — Visoki Vrk — Kotle — Bezovniski Vrk — Spicasti Vrk — Sväti Jost — Kranj — Sancur — Cerklje.—

## **DOCUMENTO N. 140**

### ALLEGATO 1267 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari.
Promemoria per il Sottosegretario di Stato per la Guerra,
per il Capo di Stato Maggiore Generale,
per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito

Roma 22 aprile 1941

Oggetto: Grecia, il nuovo Gabinetto.

Dopo laboriose consultazioni il nuovo Gabinetto ellenico è stato costituito sotto la presidenza di Re Giorgio II che successivamente ha lasciato la carica all'avv. Emanuele Tsouderos. Il nuovo Gabinetto risulta così composto:

Avv. Emanuele Tsouderos: Presidente del Consiglio — Ministro per gli Affari Esteri

Uomo politico di primissimo piano. Molto colto, partecipa alla vita politica greca dal 1906. Cretese. Fu per un certo periodo venizelista; Ministro delle Comunicazioni nel 1924 e poi Ministro delle Finanze. Nel 1932 Governatore della Banca di Grecia. Nel 1936 venne posto sotto vigilanza, a domicilio, dal Governo Metaxas perché ritenuto in rapporti attivi coi venizelisti fuorusciti in Francia.

Ammiraglio Alessandro Carellariu: vice Presidente del Consiglio e Ministro della Marina.

Capo di S.M. alla Marina fin dal sorgere del Governo Metaxas (agosto 1936). Uomo volitivo e di forti iniziative ma molto ambizioso. Si distinse particolarmente nell'azione di repressione del movimento venizelista nel 1935.

Generale Panajotis B. Magagos: Ministro della Guerra. Di noti sentimenti realisti ma figura di secondo piano.

Gen. di B. Demetrio Nicolaides: Ministro dell'Aeronautica. Fu durante il Governo Metaxas, Ministro delle Ferrovie. Uomo politico di modestissima importanza. Realista convinto. Gen. di D. Rordkas: Ministro delle Comunicazioni. Persona poco nota nel mondo politico ellenico.

Teologo Nicoludi: Ministro della Previdenza Sociale e Sottosegretario di Stato alla Stampa e Turismo.

Originario del Dodecaneso (Lero). Monarchico moderato e stimato pubblicista. Amico di Metaxas, ne secondò la politica ed i programmi. Fu Ministro dell'Istruzione Pubblica nel 1926 e poi Sottosegretario di Stato per la Stampa e Turismo nel 1936. Uomo molto ambizioso.

Aristide Dimitratos: Ministro dell'Agricoltura e Sottosegretario di Stato ai Lavori Pubblici.

Aderì ai movimenti socialisti e poi comunisti da cui si staccò nel 1933. Nel 1936 fu chiamato al Governo Metaxas come Ministro del Lavoro. Uomo di opinioni instabili. Ambizioso.

Costantino Magnadakis: Ministro degli Interni e Sottosegretario alla Sicurezza Nazionale.

Ex ufficiale di gendarmeria dovette lasciare la vita militare per deficienza di cultura. Intraprenditore di lavori edilizi, visse oscuramente fino al 1936. Nel 1923 concorse attivamente a salvare Metaxas allorché questi venne condannato a morte. Metaxas lo ricompensò, nell'agosto del 1936, affidandogli il Sottosegretariato della Sicurezza Pubblica. Feroce nemico dell'Italia.

E. Sekeris: Ministro dell'Educazione e, provvisoriamente, della Giustizia.

Figura ignota come uomo politico.

Stavio Teofanides: Sottosegretario alla Marina Mercantile. Non è conosciuto quale fattore politico nella vita del paese.

#### **DOCUMENTO N. 141**

#### ALLEGATO 1326 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari.
Promemoria per il Sottosegretario di Stato per la Guerra,
per il Capo di Stato Maggiore Generale,
per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito

Roma 23 aprile 1941

Oggetto: U.R.S.S., propaganda britannica e misure sovietiche a frontiere occidentali.

Intensificata attività diplomatica Gran Bretagna è volta creare attriti fra U.R.S.S. e Germania, abilmente agitando incombente minaccia tedesca a frontiere occidentali e fatale isolamento U.R.S.S. ormai chiusa da cerchio germanico da Finlandia a mar Nero.

A questo riguardo un passo è stato fatto da Ambasciatore a Mosca Cripps, presso vice commissario esteri Vyšinskij, con esso, rifacendo la storia dei saggi e prudenziali consigli inglesi volti a ricondurre Sovieti nel sistema delle alleanze facenti capo a Londra, si vuol porre in rilievo che di fronte ad attuale compromessa situazione, non restano a U.R.S.S. che due soluzioni: aspettare aggressione germanica oppure precederla passando subito all'azione, nel qual caso Sovieti potrebbero contare su aiuto inglese.

Intanto Sovieti adottate nuove seguenti misure eccezionali:

- richiami riservisti specializzati fino a 35° anno;
- completamento gran parte grandi unità frontiere occidentali;
- avvicinamento grandi unità a frontiere ungherese e rumena;
- spostamenti truppe e materiali verso occidente da zone militari centrali;
- alleggerimento truppe frontiere Manciukuò per destinazione Russia europea.

Da complesso dati in possesso questo S.I.M. e confermati da varie fonti, sono stati individuati seguenti grossi blocchi a frontiere occidentali e meridionali (situazione al 10 aprile):

- frontiera finlandese (19 D.f.)

- presidi baltici (18 D.f.)
- frontiere germanica e ungherese (43 D.f.)
- frontiera rumena (Bucovina e Bessarabia) (22-23 D.f.)
- frontiere caucasiche (14 D.f.).

Complessivamente 125-126 D.f., cioè 2/3 delle forze totali (165-166) finora accertate.

In sintesi:

Pur senza attribuire eccessiva importanza al lavorio diplomatico britannico che mira evidentemente a staccare l'U.R.S.S. dalla Germania per creare a questa un nuovo fronte di guerra, i Sovieti stanno adottando misure di carattere eccezionale per fronteggiare la situazione alle frontiere occidentali.

L'attività militare è particolarmente intensa nella Bucovina del nord e nella regione danubiana dove i Sovieti sono direttamente interessati.

#### **DOCUMENTO N. 142**

#### ALLEGATO 1327 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari. Promemoria per il Capo di Stato Maggiore Generale, per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito

Roma, aprile 1941

Oggetto: Spagna, situazione interna, atteggiamento politico, pressioni della Gran Bretagna e degli Stati Uniti d'America.

La situazione interna della Spagna si presenta sempre più grave, sia per le cattive condizioni economico alimentari sia per i contrasti esistenti fra i vari partiti.

Gli esigui quantitativi di grano e granoturco giunti dall'America sono stati accantonati, e la popolazione è sottoposta a gravi privazioni, poiché il pane è scarso e di pessima qualità e i generi vari costano moltissimo. L'accattonaggio, che il Governo cerca di reprimere energicamente, ha raggiunto uno sviluppo preoccupante.

Tale situazione facilita l'azione dei partiti avversi al regime, che cercano in ogni modo di intralciare l'opera di ricostruzione del paese: la massoneria intensifica la sua propaganda; l'aristocrazia anela alla restaurazione monarchica; il clero si oppone con tenacia a tutto ciò che è nuovo; la "Falange" e i "Requetés" vivono in continuo antagonismo.

La situazione politica deve sostanzialmente ritenersi immutata per quanto si vada affermando una corrente sempre più favorevole all'Asse.

Serrano Suñer, ha dichiarato pubblicamente che Spagna Germania e Italia perseguono comuni e precisi obiettivi e che soltanto la vittoria dell'Asse può salvaguardare le aspirazioni nazionali del popolo spagnolo; il Sottosegretario alla Stampa e Propaganda ha affermato che la Spagna desidera oggi uscire dal suo secolare isolamento.

Queste dichiarazioni fatte da alte personalità politiche assumono grande importanza in un momento in cui il Paese, oltre ad essere tormentato da dissidi interni, è ancora soggetto alle pressioni delle potenze democratiche per fronteggiare la difficile situazione economica alimentare.

Intanto i maggiori esponenti dell'Esercito e della "Falange" premono sulle decisioni del Governo e si preannuncia che la stampa, seguento le direttive delle autorità responsabili, inizierà una campagna a favore dell'inter-

vento nel conflitto a fianco dell'Asse.

Prevedendo un'adesione della Spagna al Patto Tripartito, la Gran Bretagna ed il Governo di Washington intensificano le pressioni perché la Spagna non modifichi il suo atteggiamento verso l'Asse.

Continuando a svilupparsi, con l'attuale ritmo travolgente, i successi militari dell'Asse non è improbabile che il Governo di Madrid, superate col prossimo raccolto le immediate difficoltà alimentari, possa rivedere il suo atteggiamento nei riguardi del conflitto.

#### **DOCUMENTO N. 143**

#### ALLEGATO 1329 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari. Promemoria per il Sottosegretario di Stato per la Guerra.

Roma, 2 aprile 1941

Oggetto: Croazia, situazione politica.

Seguito telegrammi Z/39464 del 19/IV, Z/39533 del 21/IV e promemoria Z/35560 dell'11 c.a.

Recenti notizie confermano l'ostilità della popolazione croata per la corrente filo-italiana, rappresentata nel Governo da Ante Pavelic e dal dr. Budar. Per contro la Germania, oltre ad avere, come già segnalato, un fedele sostenitore nel Gen. Kvaternik, e stende sempre più la sua influenza a mezzo, oltre che della propria Legazione, di missioni militari e diplomatiche che, sia pure sotto forma amichevole, controllano ogni attività del nuovo Stato. Difatti il S.I.M. o la polizia segreta germanica esercitano ovunque e comunque la propria attività.

Del resto il contributo dato dalle armi italiane alla creazione della libera Croazia è gia dimenticato, visto che le nostre rivendicazioni sulla Dalmazia, oltre che non desiderate dalle popolazioni locali, contrastano con un diritto che, per sentimento e per tradizione, la Croazia crede di avere.

Si aggiunga che l'opinione pubblica ritiene ancora Macek salvatore della Croazia, perché dirigente e partecipe personalmente della lotta contro Belgrado, e rimprovera al Pavelic di esservi rimasto assente.

In complesso quindi una situazione che permette di riaffermare che la massa non è affatto favorevole né al dottor Pavelic né all'Italia.

La recente nomina di un nostro ministro a Zagabria è quindi stata opportuna e tempestiva.

L'attività del nuovo Governo, per il momento, è di repressione e di ritorsione specie contro Serbi ed Ebrei, dei quali si incamerano le sostanze. Inoltre, come già reso noto, procede alacremente l'organizzazione delle Forze Armate, per consiglio della Germania che tende a poter recuperare al più presto il proprio Corpo d'occupazione.

#### **DOCUMENTO N. 144**

#### ALLEGATO 1360 AL DIARIO STORICO

Il Capo di Stato Maggiore della Regia Aeronautica a Comando Supremo - Stato Maggiore Generale.

Prot. n. 8377/0p.

22 aprile 1941

Risposta foglio del 19.4.41

Oggetto: Azioni aeree contro Malta, Suez e Delta Nilo.

La questione della protezione ai convogli per la Libia ha formato oggetto da parte dello S.M. della R. Aeronautica di tutta l'attenzione che merita.

Personalmente ritengo che gli Inglesi hanno sempre tenuto nella dovuta considerazione l'importanza di recidere questa nostra vitale arteria di rifornimento per il fronte africano e che l'attuale intensificarsi dei loro tentativi di offesa sia dovuto, oltre che all'accresciuto volume del traffico, alla decisione di consequire risultati utili pur esponendosi a maggiori rischi.

Le azioni offensive contro Malta vengono effettuate dai reparti nazionali e germanici con il massimo dei mezzi consentiti dalle necessità di schieramento ed anche dalle valutazioni dei potenti mezzi di offesa e difesa dell'isola che impongono modalità di impiego sempre diverse e in ogni caso improntate al concetto di contenere il rischio notevole delle azioni offensive in limiti sopportabili.

Non è, però, da attendersi con questo di impedire che il nemico possa ancora intercettare il nostro traffico, perché è impossibile distruggere integralmente, con soli mezzi aerei, una base navale di quella specie, e perché unità di superficie e subacque potranno sempre partire dalle basi del Mediterraneo orientale, con eventuale breve appoggio a Malta.

Altrettanto può dirsi per ciò che riguarda l'offesa aerea, in quanto gli aeroporti dell'isola sono numerosi e dotati di sistemi difensivi e protettivi tali, da escludere che possa raggiungersi la loro completa inutilizzazione.

Il potenziamento delle forze aeree in Africa Settentrionale italiana è stato già disposto ed è in via di attuazione.

Sono note a codesto Comando Supremo, le difficoltà incontrate per la ricostituzione della necessaria attrezzatura logistica in Libia; difficoltà rese ancora più gravi dal recente incendio del piroscafo «Ogaden» e che, co-

munque, si cerca di superare nel minor tempo possibile.

È altrettanto noto a codesto Comando Supremo che già da tempo alcuni reparti da bombardamento e da caccia sono pronti per essere inviati in Libia e che il loro trasferimento non potrà effettuarsi fino a che la 5ª Squadra aerea non comunicherà che le basi di schieramento siano completate e pronte a riceverli e questo — naturalmente — non potrà avvenire se non quando saranno giunte le cosiddette "aliquote" di materiali per armamento aeroporti.

Debbo osservare, però, che soltanto quando potremo disporre di aeroporti di partenza a Marsa Matruh ed oltre, sarà possibile attuare, con la continuità e la intensità necessarie, quelle azioni di contro-aviazione nelle zone del Nilo e del Canale, cui ha fatto cenno codesto Comando Supremo col foglio a riferimento.

Per quanto riguarda, infine, l'Aeronautica dell'Egeo ritengo che — con l'avvenuto trasferimento del 50° Gruppo B.T. e della 279ª Squadriglia Aerosiluranti e con il prossimo invio del 41° Gruppo B.T. (con armamento anche silurante) — verrà ad essere saturata la capacità aeronautica del Possedimento, tenuto conto del numero dei campi e delle possibilità di rifornimento.

#### **DOCUMENTO N. 145**

#### ALLEGATO 1373 AL DIARIO STORICO

Guzzoni, Sottocapo di Stato Maggiore Generale a Supercomando Albania, e (per conoscenza) a Superesercito, a Supermarina, a Superaereo.

Prot. n. 8592/0p.

24 aprile 1941

Oggetto: Condizioni capitolazione dell'Armata greca.

Allo scopo di fornire elementi per integrare, nella trattazione particolareggiata che seguirà, le condizioni e le modalità della capitolazione della 1ª Armata greca, preparato da parte tedesca, invio le unite note.—

### NOTE INTEGRATIVE AL TESTO DELLA CONVENZIONE DI CAPITOLAZIONE DELLA 1º ARMATA GRECA

- 1) Occorre definire il territorio sul quale operava l'Armata greca che capitola e nel quale ha valore la convenzione di capitolazione.
- 2) Nel testo tedesco non è fatta menzione delle isole Jonie, che invece dovrebbero essere incluse nella convenzione.
- 3) All'articolo 3 dovrebbe essere aggiunto che gli ufficiali greci sono responsabili dell'ordine, della disciplina e del completo disarmo delle loro truppe.

Inoltre il materiale bellico di qualsiasi specie, sia greco che inglese, e relative munizioni, dovranno essere raccolti a loro cura e responsabilità nelle località indicate dal Comando italiano, per essere consegnate in perfetta efficienza.

4) All'articolo 4 occorre aggiungere "cavalli e quadrupedi da soma". I Comandi greci dovranno inoltre precisare l'ubicazione dei depositi di materiali bellici di qualunque tipo, tanto greci che inglesi, perché se ne possa assicurare immediatamente la guardia e la custodia, ed evitare sottrazioni e

distruzioni.

 Gli organi della gendarmeria e polizia dovranno rientrare ai loro posti e si metteranno agli ordini delle autorità italiane per i compiti che saranno loro affidati.

- Le fortificazioni terrestri e costiere esistenti nel settore della Armata greca dovranno essere consegnati con armi, munizioni e relativi piani.
- 7) Occorre stabilire la cessione dei campi di aviazione, dei materiali di volo ed aeronautici, greci ed inglesi, previa denuncia dei loro accantonamenti, nonché il libero uso delle basi aeree di qualsiasi tipo. Proibizione di ogni attività aeronautica. Consegna in piena efficienza di tutte le scorte munizioni, carburanti, armi aeree e antiaeree delle forze greche, e inglesi, esistenti nel territorio dell'Armata.

Denuncia e consegna in perfetta efficienza delle fabbriche ed officine per costruzioni e riparazioni di materiali aeronautici e cessione di tutte le materie prime, semi-lavorate in esse esistenti.

- 8) Le installazioni, gli impianti militari e civili connessi con l'attività militare ed indistintamente tutti i mezzi di comunicazione esistenti nel settore dell'Armata dovranno essere segnalati e consegnati intatti.
- 9) Divieto ai Comandi greci di asportare, o lasciare che siano asportati in altre zone della Grecia od in paesi neutrali o belligeranti, materiali da guerra di qualsiasi specie, (aeroplani in particolare) e materie prime.
- 10) Le navi da guerra e le altre navi dello Stato greco che si trovano nei porti di giurisdizione dell'Armata dovranno essere consegnati all'Italia. Le navi mercantili saranno poste sotto sequestro fino al regolamento definitivo.

Le armi ed i materiali bellici di cui all'articolo 4 della convenzione di capitolazione greco-tedesca dovranno comprendere le armi e le sistemazioni belliche, in piena efficienza delle difese costiere e delle isole comprese nella giurisdizione dell'Armata.

Per tutte le navi da guerra, dello stato e mercantili, divieto di danneggiamento e di autoaffondamento.

Se esistono campi minati, dovranno essere denunciati immediatamente.

 Tribunali militari italiani funzioneranno nei modi e per i reati previsti dalle convenzioni ed usi internazionali per i paesi di occupazione bellica. Ogni atto ostile compiuto da militari o civili greci dopo la resa, sarà severamente represso, e gli autori saranno trattati come franchi tiratori secondo la legge marziale.

- 12) Tutte le autorità civili continueranno nelle loro mansioni sotto il diretto controllo delle autorità italiane.
- 13) Tutti i prigionieri militari e civili italiani che si trovano nel territorio dell'Armata dovranno essere consegnati ai Comandi italiani. Fino al momento della consegna i Comandi greci e gli organi addetti alla custodia saranno responsabili della incolumità e del buon trattamento dei prigionieri stessi, ed ogni infrazione sarà considerata atto di ostilità e repressa in conseguenza.
- 14) Al numero 8 del testo della capitolazione preparato dai Tedeschi, aggiungere che la resa non vincola l'Armata italiana nei suoi movimenti, tendenti, in accordo con gli alleati, al proseguimento delle operazioni od all'occupazione del territorio greco.

#### DOCUMENTO N. 146

#### ALLEGATO 1427 AL DIARIO STORICO

Rossi, Sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito, a Comando 2ª Armata, e (per conoscenza) a Comando Supremo Stato Maggiore Generale, Stato Maggiore Regia Marina, a Comando Superiore Forze Armate Albania.

Prot. n. 6323

24 aprile 1941

Oggetto: Organizzazione militare marittima e difesa costiera della Dalmazia.

- I. L'organizzazione militare marittima prevista dallo Stato Maggiore della R. Marina per la zona dalmata sarà la seguente:
- Comando militare marittimo della Dalmazia, retto da un ammiraglio di divisione con sede a Spalato alle dirette dipendenze del Ministero della Marina. Giurisdizione su tutta la zona costiera da Sušak ad Antivari:
- Un Comando di marina con sede a Sebenico e con giurisdizione sulla zona fortificata di Sebenico;
- Un Comando di marina con sede a Teodo e con giurisdizione sulle Bocche di Cattaro.

I Comandi di marina di Zara e Cherso-Lussino rimangono alle dipendenze di Marina Venezia conservando l'attuale giurisdizione.

- 2) Due Comandi di settore militare marittimo a Sebenico e Cattaro nei quali le batterie antinave e contraeree necessarie saranno mantenute armate a cura della R. Marina. Detti settori ai fini della difesa costiera avranno le attribuzioni indicate nella pubblicazione "Istruzione per la difesa delle coste" ediz. 1931 capo V art. 10 e precisate nell'art. 7 della circ. S.M. 79 S. Rep. M.D.S. Uff. BD.P.M. 1940.
- Una rete di avvistamento ad integrazione di quella attuale e precisamente:
  - una stazione vedetta nell'isola di Melada (Punta Bonastra)
  - una stazione vedetta a Sebenico (S. Antonio)
  - una stazione vedetta nelle isole Zuri e Lissa (Hum)

- una stazione vedetta a Cattaro (Punta d'Ostro)
- 4) Rete radiotelegrafica (gestita dalla R. Marina):
  - stazione radiotelegrafica di Sebenico (La Maddalena)
  - stazione radiotelegrafica di Cattaro (Klnci)
  - stazione radiotelegrafica di Spalato (Divulje).
- 5) Un ufficio costruzioni ed un ufficio armi navali nell'arsenale di Teodo per assumere la gestione delle officine e dei magazzini e per esplicare l'attività di lavori che risulterà necessaria.
- 6) Un ufficio idrografico a Spalato alle dipendenze dell'Istituto Idrografico R. Marina.
  - II. La Regia Marina provvederà inoltre:
    - alla graduale smobilitazione della Marina jugoslava;
- alla sorveglianza delle coste con adeguato numero di unità di superficie;
- al dragaggio di tutti gli sbarramenti che possono intralciare le nostre operazioni;
- alla cattura con proprio personale del naviglio militare jugoslavo giacente nei vari porti;
- al censimento di tutte le unità mercantili jugoslave per stabilire quelle da requisire per servizi nazionali.
  - III. Codesta armata dovrà a sua volta provvedere:
- alla costituzione di adeguati presidi con elementi dell'Esercito (btg. territoriali, compagnie presidiarie: se non saranno sufficienti quelli già assegnati, richiederne altri, od eventualmente proporre la costituzione di btg. di G.a F.) nelle principali isole ex-jugoslave occupate.

Per le comunicazioni tra la costa e le isole verrà provveduto con mezzi locali o dei Comandi marina;

2) - alla difesa costiera di Sušak alla Narenta, prendendo opportuni accordi con il Comando Militare marittimo della Dalmazia. Il Settore Militare

marittimo di Sebenico, ai fini della difesa costiera, sarà alle dipendenze del comando di C.A. che ha giurisdizione sul territorio dello stesso settore.

#### In merito:

- la difesa costiera sarà naturalmente adeguata alle caratteristiche dei vari tratti del litorale dalmato, protetta, in genere da un cordone di isole parallele alla costa e che consente di attuare nelle zone meno pericolose un semplice servizio di vigilanza;
- la mancanza di isole davanti al tratto di costa a sud di Sebenico (scoglio Arcangelo - scoglio Rotondo) rende particolarmente delicata tale zona costiera;
- possono essere impiegate batterie G.a F. della frontiera orientale:
- i limiti del Settore Militare marittimo di Sebenico dovranno essere stabiliti di comune accordo con il Comando Militare marittimo della Dalmazia, il quale stabilirà le eventuali riduzioni di batterie antinavi ex-jugoslave da farsi nei settori di Sebenico e Cattaro e la eventuale riutilizzazione dei materiali esuberanti in altri tratti della costa dalmata.
  - Si gradirà conoscere al più presto:
- le predisposizioni prese per l'organizzazione della difesa costiera con le eventuali proposte e richieste di rinforzi di mezzi indispensabili per la sua urgente completa attuazione;
- la dislocazione e l'entità dei reparti destinati a presidiare le isole.

### **DOCUMENTO N. 147**

## ALLEGATO 1548 AL DIARIO STORICO

Guzzoni, Sottocapo di Stato Maggiore Generale, a Superalba, Superesercito, e (per conoscenza) a Supermarina, a Superaereo.

Prot. n. 8698/0p.

27 aprile 1941

Oggetto: Linea di demarcazione italo-tedesca nei territori ex-jugoslavi.

Per i provvedimenti di competenza comunico che tra i Comandi Supremi italiano e germanico sono stati definiti i seguenti accordi:

 $1^{\rm o}$ ) - La frontiera del  $\it Reich$  nella zona della Carinzia e del Krain è stata fissata come segue:

la frontiera già italo-jugoslava da Tarvisio fino a sud di Žiri — Vic — Lubiana (all'Italia) — Litija (alla Germania) — Mima (all'Italia) — Cerklje — Brežice (tutte e due alla Germania) — di là lungo la vecchia frontiera della Stiria fino a Radkersburg.

Le truppe tedesche iniziano subito l'occupazione di questo territorio. Il Comando della  $2^{\rm a}$  Armata dia disposizioni per il conseguente sgombero da parte delle truppe italiane.

 $2^{\circ}$ ) - La linea di demarcazione tra la zona occupata dalle truppe italiane e tra il territorio già jugoslavo occupato dalle truppe tedesche sarà fissata, per ora, indipendentemente dagli accordi politici con gli Stati rispettivi, come segue:

Samobor (alla Germania) — Petrinja (alla Germania) — rotabile Petrinja, Glina, Bos Novi, Prjievor, Banja Luka, Jajce, Donji Vakuf, Travnik, Visoko, Sarajevo (località considerate alla Germania) — tronco ferroviario Sarajevo, Prača, Ustiprača, Bude (località lungo ferrovia considerate alla Germania) — rotabile Rudo (alla Germania), Priboj (alla Germania) — rotabile Nova Varoš (alla Germania), Sjenica (alla Germania), Novi Pazar (alla Germania), Mitrovica (alla Germania) — tronco ferroviario Mitrovica- Pristina (alla Germania), Uroševac (alla Germania).

Al termine meridionale (Uroševac) la linea suddetta si collega con quella di demarcazione tra le truppe italiane e bulgare. Questa linea sarà comunicata in seguito.

I termini per lo spostamento delle truppe saranno concordati dai Co-

393

mandi d'Albania e della  $2^a$  Armata — ciascuno per la rispettiva zona — insieme con i corrispondenti Comandi germanici.

La nuova linea di demarcazione allarga sensibilmente la nostra zona di occupazione, ciò non deve portare — per voler occupare tutte le località — ad un eccessivo frazionamento di forze. Sarà sufficiente occupare alcuni centri rotabili e ferroviari di maggiore importanza con presidi non inferiori al battaglione.

- 3°) In relazione all'ampliamento della zona di occupazione la linea di demarcazione tra le truppe della 2ª Armata e quelle d'Albania viene così modificata:
- fiume Narenta dalla foce fino a Metković indi fascio rotabileferroviario Metković — Mostar — Hadžici — Sarajevo (alle truppe d'Albania).
- 4°) Per orientamento informo che l'amministrazione del territorio dello Stato indipendente croato sarà lasciato al Governo croato, mentre, per ora, il territorio resterà presidiato — nella rispettiva zona — dalle truppe italo-tedesche.

#### **DOCUMENTO N. 148**

#### ALLEGATO 1680 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari. Promemoria per il Sottosegretario di Stato per la Guerra.

Roma, 29 aprile 1941

Oggetto: Slovenia, riflessi nell'opinione pubblica dell'occupazione italiana.

La popolazione delle zone occupate della Slovenia, contrariamente a quanto succede in Croazia, dimostra simpatia ed una certa inclinazione verso l'Italia. Ciò è tanto più notevole in quanto, nel cessato regime gli Sloveni rappresentavano una decisa corrente anti-italiana.

Tale atteggiamento è inspirato dal clero che teme, nell'attuale fase di spartizione della Slovenia, un'ulteriore espansione della zona d'influenza tedesca e preferirebbe invece vivere con noi anziché con la Germania anticlericale e già dimostratasi, in qualche episodio, di sistemi repressivi piuttosto brutali.

La massa, profondamente cattolica, condivide tali sentimenti.

Sono invece filo-germanici una parte degli intellettuali ed, a Lubiana, oltre ai non molti cittadini di origine tedesca, i commercianti. Questi ultimi difatti ritengono che la città, entrando nell'orbita italiana, verrebbe a perdere l'attuale sua importanza politica ed economica, poiché rimarrebbe separata dai maggiori centri industriali e produttivi sloveni, già incorporati dalla Germania.

Su tale ambiente la propaganda germanica agisce con vigore facendo capo al Consolato di Lubiana, che è stato affidato ad un profondo conoscitore della Slovenia.

Notata inoltre l'attività spicciola di molti ufficiali e soldati tedeschi, originari della vecchia Austria, i quali si aggirano nella zona per riallacciare le relazioni di affari, oltreché di amicizia, che il regime jugoslavo aveva interrotto.

In complesso Lubiana, e le zone slovene, hanno assunto nei nostri riguardi un atteggiamento di attesa che segue con benevolenza e con fiducia l'opera di riorganizzazione già da noi iniziata.

### **DOCUMENTO N. 149**

#### ALLEGATO 1733 AL DIARIO STORICO

Servizio Informazioni Militari. Promemoria per il Sottosegretario di Stato per la Guerra.

Roma, 30 aprile 1941

Oggetto: Bulgaria, attività propagandistica di ufficiali bulgari in Macedonia.

Il mattino del 19 corr. giungevano a Struga, provenienti da Monastir, due ufficiali dell'Aeronautica bulgara che affermavano di voler rendere omaggio all'Esercito italiano. In occasione di tale visita essi tennero discorsi alla folla ammassata intorno alla loro macchina, affermando tra l'altro, che entro una settimana le truppe bulgare avrebbero occupato la Macedonia. Analogamente avvenne a Resen, durante il viaggio di ritorno degli ufficiali stessi.

Gli ufficiali delle nostre truppe di occupazione hanno in tale occasione, cortesemente pregato gli ufficiali bulgari di desistere da tale loro attività e riprendere il viaggio.

A Ocrida, alla vigilia della nostra entrata, erano stati affissi manifesti dello stesso tenore, sequestrati poi dall'Arma dei CC.RR. (acclusa copia della traduzione).

# ASSOCIAZIONE CULTURALE DELLA FRATERNITÀ MACEDONE DELL'IMPERO BULGARO

#### **AVVISO**

La Macedonia è liberata. Il popolo bulgaro si trova riunito, il sangue dei Bulgari e degli amici alleati versato ha portato la benedetta gioia di oggi.

Bulgari che fino adesso siete stati Macedoni schiavi oggi cittadini liberi, accorrete domani 13 aprile alla manifestazione per dimostrare la nostra riconoscenza infinita e gratitudine verso i nostri liberatori popoli germanici ed italiani e ai loro Capi Adolfo Hitler — Re Imperatore Vittorio Emanuele III e Benito Mussolini.

Dimostriamo anche la nostra riconoscenza al nostro Re, il Capo Supremo delle nostre valorose Forze Armate, le quali quattro secoli fa hanno irrorato la santa terra macedone del loro sangue, in modo che oggi tutto il popolo bulgaro possa godere della sua libertà. Tutti devono accorrere alla piazza Alexander Neschi — alle ore 9.

Viva la Macedonia libera — Viva la grande Bulgaria liberata — Viva i grandi capi della Germania e dell'Italia — Viva la Maestà di Re Boris III — Zar di tutti i Bulgari dalla Dëma al Mare Egeo, dal Mar Nero fino alla montagna Šar e Ocrida azzurra.

Sofia, 12 aprile 1941.

#### INVITO AI BULGARI DI MACEDONIA

Cari Camerati,

le vittoriose armate tedesche ed italiane hanno stroncato l'Esercito serbo e greco di Macedonia.

La Macedonia è libera e si riunisce ora alla Madrepatria bulgara.

Camerati, accorrete domani 13 aprile alla manifestazione.

Sofia, 12 aprile 1941

# ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

The process of a section in recommendate and a control file of the control of the

DELLE ABBREVIAZIONI

Nate at Parameter Section 2

Service and a contract of the

a mile from a 11 mars the section . A

Some in section of

#### A

A. = Armata
a. = artiglieria
a.c. = anticarro

A.E.F. = Africa Equatoriale Francese A.G.I.P. = Azienda Generale Italiana Petroli

alp. = alpina/o/i

A.N.I.C. = Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili

A.N.Z.A.C./ANZAC = Australian and New Zeland Army Corps

A.O.F. = Africa Orientale Francese A.O.I. = Africa Orientale Italiana

A.A.P.P. = affari politici A.R. = altezza reale art. = artiglieria

at. = autotrasportabile

av. = aviazione

#### B

B. = brigata

Br. = bombardiere ricognitore B.T. = bombardamento terrestre

btg. = battaglione btr. = batteria

#### C

c. = cavalleria

"C". = esigenza "Corsica" c.a. = contraerei/a

c.a. = contraere CA/Ca = Caproni

C.A. = Corpo d'armata C.A.I. = Corpo Aereo Italiano

cav. = cavalleria

Cant. Z = Cantieri Aeronautici Navali Trieste - Zappata

C.A.T. = Corpo Aereo Tedesco C.B. = Cantieri Baglietto

C.do = Comando cc.nn/CC.NN. = camicie nere CC.RR = carabinieri reali cc.tt. = cacciatorpediniere

C.I.A. = Commissione Italiana di Armistizio

C.I.A.F. = Commissione Italiana di Armistizio con la Francia

C.I.B. = Controllo Industria Bellica

= corrente mese c.m. Col. = Colonnello col. = coloniale = corazzato/a/i cor. corr. corrente compagnia c.p. corazzata/a/i cr. C.R./CR = Caccia Rosatelli

C.T.A. = Commissione Tedesca Armistizio

C.K. = Candeliere Krupp

D

D. = divisione

D.C.A. = difesa contraerea D.I. TER/DITER = difesa territoriale

div. = divisione

r

f. = fanteria

f.f. = facente funzione FF.AA. = Forze Armate FF.SS. = Ferrovie dello Stato

FIAT = Fabbrica Italiana Automobili Torino

ftr. = fanteria

G

G. = Gabrielli

G.a.F. = Guardia alla Frontiera

Gen. = generale

G.I.L. = Gioventù Italiana del Littorio

gr. = gruppo/i G.U. = Grande/i Unità

H

HE = Heinkel

I

I.G.M = Istituto Geografico militare

J

JU = Junkers

K

K.A.R. = King's African Rifles kg = chilogrammo/i

kgms = chilogrammo/secondo

km = chilometro/i

M

m = metro/i

MAS/M.A.S. = Motoscafo/i anti-sommergibile/i

MC/M.C. = Macchi/CastoldiME = Messerschmitt

mg = miglia/e

mtr.

MILMART = Milizia artigliera marittima mm = millimetro/i

MM/M.M. = Marina Militare
mod. = modello
mot. = motorista
M.P = Madre Patria

MVSN/M.V.S.N. = Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale

= mitragliere/i

N

N.A. = Nord Africa

N.A.F. = Nord Africa Francese N.O. = nave ospedale

0

O.A. = osservazione aerea

O.K.W. = Oberkommando der Wehrmacht

op. = operazioni

P

P = passo

"P2" = operazione paracadutisti P.A.I. = Polizia Africa Italiana

pers. = personale
pes. = pesante/i
pl. = plotone
pos. = posizione

P.R. = personale riservata p.v. = prossimo venturo

P.Z.L. = Panstwowe Zakladi Lotwice

Q

q = quota

R

R. = regio/a

"R2" = Ricognizioni aeree R.A.F. = Royal Air Force R.E. = Regio Esercito

R.G.F. = Regia Guardia di Finanza rgpt. = raggruppamento/i rgt. = reggimento/i ris.mo = riservatissimo = R/mo. = rosatelli

RR. = regio/a/e

r.t./R.T. = radiotelegrafico

S

S. = Savoia = sezione

S.I.A. = Servizio Informazioni dell'Aeronautica S.I.A.C. = Società Italiana Acciaierie Cornigliano

S.I.M. = Servizio Informazioni Militari

S.M. = Stato Maggiore

S.M.G. = Stato Maggiore Generale S.M.R.E. = Stato Maggiore Regio Esercito

S.P. = servizio permanente

s.p.e. = servizio permanente effettivo

sqd. = squadrone SS. = sottosegretario

Stamage = Stato Maggiore Generale

Superaereo = Comando Superiore dell'Aeronautica

Supercomando = Comando Supremo

Supermarina = Comando Superiore della Marina

T

T. = torrente

T. e S. = Truppe e Supporti T.M. = Territoriale Mobile tonn = tonnellata/e

Transgerma = trasporti germanici

U

u. = uomini

U.R.S.S. = Unione Repubbliche Socialiste Sovietiche

u.s. = ultimo scorso

V

V.M. = Valor Militare v.o. = via ordinaria

W

W = Ovest

1

в

| * Community Suppression 1 |         |
|---------------------------|---------|
|                           |         |
|                           |         |
|                           |         |
|                           |         |
|                           |         |
|                           |         |
|                           |         |
|                           |         |
|                           |         |
|                           |         |
|                           |         |
|                           |         |
|                           |         |
|                           |         |
|                           | JA 8588 |
|                           |         |
|                           |         |
|                           |         |

\$1.00 m

# INDICI



# INDICE DEI NOMI DI PERSONA

ABD AL-AZIZ IBN ABD AR-RAHMAN, IBN FAYSAL, AL SAUD. Re dell'Arabia Saudita, II: 364.

ABETZ Otto II: 172, 211.

ABBA Doiò II: 237.

ABDENEBI Ben SULEON II: 221.

AGOSTINI Augusto II: 336.

AIMONE Cat Mario I: 282, 290.

ALESSANDRO Magno II: 144.

ALFIERI Dino II: 318.

ALIBERT Raphael II: 168.

AMANTÉ Guari, II: 237.

AMBROSIO Vittorio I: 706, 730.

AMÉ Cesare II: 6, 33, 54, 56.

AMEDEO di Savoia, Duca d'Aosta I: 5, 11, 17, 23, 24, 31, 39, 42, 47, 55, 62, 63, 64, 72, 82, 83, 85, 91, 94, 99, 106, 109, 113,114, 118, 124, 130, 136, 143, 152, 154, 159, 165, 166, 167, 173, 174, 181, 189, 191, 196, 205, 212, 221, 228, 234, 237, 243, 245, 250, 256, 263, 268, 269, 275, 277, 280, 282, 288, 289, 295, 303, 309, 315, 323, 328, 330, 336, 337, 339, 344, 345, 350, 351, 356, 362, 363, 364, 368, 370, 374, 381, 386, 391, 397, 402, 403, 408, 409, 415, 421, 427, 432, 433, 438, 444, 451, 452, 459, 460, 464, 465, 471, 476, 483, 491, 499, 512, 525, 526, 527, 531, 539, 546, 553, 554, 559, 572, 573, 579, 580, 585, 593, 597, 598, 603, 604, 611, 618, 626, 627, 633, 634, 641, 646, 655, 663, 670, 678, 687, 689, 695, 704, 705, 712, 720, 721, 722, 728, 736, 737, 738, 739, 745, 746, 754, 755, 756, 763, 774, 777, 784, 796, 807, 817, 824, 833, 840, 848, 857, 865.

II: 8, 14, 88, 125, 143, 144, 191, 198, 226, 236, 258, 269.

AMICO Giuseppe, I: 74.

ANTONESCU Ion, II: 96, 115, 129, 216, 218, 252, 358.

ARANDA Mata Antonio, II: 181.

AREGAI Abebé, II: 227.

ARIGHIB, II: 221.

ARMELLINI Quirino, I: 20, 28, 35, 44, 50, 57, 67, 78, 87, 96, 103, 110, 116, 122, 128, 133, 140, 146, 156, 162, 169, 177, 185, 193, 201.

ASFAU Boggalè, II: 227, 238.

BACCARI Alfredo, II: 15.

BADOGLIO Pietro, II: 211.

BAJEVIS, vaivoda, II: 346.

BARBATO, II: 145.

BASTICO Ettore, I: 199, 214, 297, 344, 398, 403, 404, 541, 605, 614, 620, 635, 664, 690, 696, 705, 714, 721.

BELAI Zellaché, II: 258, 259.

BELLINI MARIO, II: 76, 77.

BERAUDO di Pralormo Emanuele, I: 66.

BERGERET Jean-Marie Joseph, II: 316.

BERGIA Claudio, I: 628.

BERGONZOLI Annibale, I: 65, 74, 109, 153, 175, 252, 256, 264. II: 19

BERTOLDI Sisto, I: 230, 397, 500, 526.

BETTICA Alberto, II: 131, 132, 134, 135, 136, 146, 195, 197.

BETTICA Giorgio, II: 131, 135, 150.

BIANCHERI Luigi, I: 396.

BOCH Fedor, von, II: 67.

BOEHME, I: 637.

BONETTI Lorenzo, II: 16.

BONFATTI Luigi, I: 763, 786. II: 362, 369.

BORGHESI Alberto, I: 611.

BORIS III, Re di Bulgaria, II: 396.

BOSCO Giacinto, I: 758.

BOSELLI Guido, I: 77, 87, 115, 216, 447. II: 75, 100.

BUDAK Mile, II: 383.

BURRÙ Ajaleù, II: 193, 237.

CARELLARIU Alexandros, II: 377.

CARTON de WIART, I: 703.

CATROUX Georges, I: 34, 246, 526, 698. II: 40, 247.

Caudillo, v. Franco Bahamonde Francisco

CAVALLERO Ugo, I: 6, 25, 33, 74, 108, 131, 138, 153, 198, 214, 338, 573, 580, 586, 597, 598, 600, 604, 605, 606, 612, 613, 620, 621, 635, 642, 647, 648, 656, 657, 664, 665, 672, 673, 680, 688, 730, 775, 776, 801, 802, 809, 818, 820, 859. II: 25, 27, 29, 64, 81, 214, 336, 339, 340, 365, 373.

CENA Bey, II: 91.

CESARE, v. Giulio Cesare

CHARLES, II: 61, 62.

CHELILIÉ, fitaurari II: 237.

CHURCHILL Winston Leonard Spencer, II: 60, 63, 110, 247.

CINCAR Markovic Aleksandar, II: 362, 369.

CLERICI Ambrogio, I: 851.

CLODIUS Karl, II: 47, 183.

COLETTI Carlo, I: 77, 87. II: 75.

CRIPPS Stafford Richard, II: 379.

CUNNIGHAM Andrew Browne, I: 755, 756. II: 60.

DARLAN Jean Francois, II: 172, 231, 302, 316.

DE CASTIGLIONI Lazzaro Maurizio, I: 748, 749, 796.

DE GAULLE Charles, I: 78, 103, 372. II: 38, 39, 40, 44, 45, 49, 56, 57, 58, 70, 99, 100, 106, 126, 129, 211, 244, 356.

de LARMINAT Edgar René Marie, II: 57, 244.

DEMA Shaqir, II: 178.

DENTZ Fernand Henri, II: 173.

DERRIEN, II: 176.

DE SIMONE Carlo, I: 397, 500, 525, 526, 573, 618.

DILL John, II: 247.

DIMITRATOS Aristides, II: 378.

DIOURI Si Abdellasis Ben Ismail, II: 162.

DIOURI Si Ismail Ben Hadjkarbi, II: 162.

DONOVAN William, I: 115, 258, 305, 370, 574, 587. II: 203.

DÖRING, II: 96.

Duca d'Aosta, v. AMEDEO DI SAVOIA

Duce, v. MUSSOLINI Benito

EDEN Robert Anthony, I: 382, 388, 418, 422. II: 247, 248, 271, 354, 355, 363.

EEF En Nasser Abdulgel, II: 221.

EEF En Nasser Ahmed, II: 221.

EL HASCIMI Abdullah Ibn Hussein, II: 364.

EL HUSSEINI Mohamed Amin, Mutfi di Gerusalemme, I: 145.

EMANUELE Filiberto di Savoia, II: 144.

Emiro della Transgiordania, v. Abdullah Ibn Hussein EL HASCIMI.

ESEBECK Hans Karl von, I: 730.

EVANGELISTI Carlo, II: 228.

FABBRI Umberto, I: 77.

FARINA Ferdinando, I: 115. II: 75.

FAUTILLI Ubaldo, I: 153.

FERA Draga, II: 91.

FERRERO Alberto, I: 649, 790, 791, 801, 802. II: 373, 374.

FEVZI Çakmac, II: 59.

FILOV Bogdan, II: 87, 94, 218, 219.

FLANDIN Pierre-Etienne, II, 168.

FOERSTER Helmuth, I: 423.

FONGOLI Ugo, I: 189. II: 14, 198, 199.

FRANCO Bahamonde Francisco, II: 163, 181, 231, 243.

FRUSCI Luigi, I: 230, 352, 364, 376, 604. II: 9, 11.

Führer, v. HITLER Adolf.

FUNCK Hans von, II: 124, 125.

GANDIN Antonio, I: 208, 217, 225, 232, 239, 248, 254, 259, 265, 271, 277, 284, 291, 299, 306, 312, 318, 326, 333, 340, 346, 353, 359, 365, 369, 372, 377, 383, 388, 394, 399, 406, 411, 418, 423, 429, 436, 442, 522, 535, 550, 562, 620, 627, 730, 830. II: 131.

GANI bey, II: 91, 178.

GARIBALDI Ezio, II: 76, 77.

GARIBOLDI Italo, I: 289, 292, 296, 310, 316, 324, 330, 338, 347, 358, 375, 387, 409, 410, 422, 620, 627, 635, 642, 648, 656, 657, 664, 665, 666, 672, 689, 696, 697, 713, 747, 765, 843. II: 83.

GARIONI Vincenzo, II: 145.

GAZZANIGA Renzo, I: 759.

GAZZERA Pietro, I: 397, 525, 634. II: 9, 270.

GEISLER, II: 216.

GIANNINI Amedeo, II, 47.

GIORGIO II, Re di Grecia, II: 60, 61,377.

GIULIO CESARE, II; 144.

GOBBI Guelfo, I: 369.

GOIRAN Ildebrando, I: 50.

GÖRING Hermann Wilhelm, I: 263, 264, 841. II: 189, 235.

GRANDI Dino, I: 758.

GRAZIANI Rodolfo, I: 5, 11, 18, 19, 24, 32, 33, 40, 41, 47, 48, 51, 56, 63, 64, 65, 74, 83, 84, 85, 93, 94, 100, 101, 104, 108, 109, 114, 126, 131, 138, 144, 153, 166, 172, 175, 190, 191, 198, 199, 206, 214, 222, 237, 245, 251, 252, 257, 264, 269, 270, 282, 289, 290, 292, 296, 297, 305, 381.

II: 3, 19, 82, 124, 125, 164, 185.

GROSSI Camillo, 1: 27, 77, 253, 393, 405, 441. II: 38.

GROZA Petru, II: 115.

GUZZONI Alfredo, I: 28, 36, 42, 50, 104, 109, 128, 134, 140, 147, 156, 177, 185, 209, 230, 257, 284, 289, 291, 292, 299, 306, 319, 347, 372, 394, 398, 430, 447, 473, 522, 528, 543, 568, 588, 600, 616, 623, 651, 658, 666, 668, 675, 683, 692, 699, 732, 740, 749, 757, 759, 766, 769, 787, 791, 803, 822, 830, 838. II: 64, 76, 122, 124, 125, 182, 183, 185, 186, 310, 326, 327, 365, 366, 369, 371, 372, 373, 374, 386, 392.

HAILÈ SELASSIÈ, Imperatore d'Etiopia, I: 49, 275. II: 16, 74, 89, 191, 193, 227, 271, 273. HAILÙ Belou, II: 258, 259.

HAILÙ Taclehaimanot, I: 166, 329, 452. II: 16, 227, 237, 238, 258.

HALDER Franz, I: 809.

HALIFAX Edward, II: 60, 63.

HANSEN George, von, II: 95.

HASSEN Mohamed Ben, II: 221.

HEEREN Victor, von, II: 265.

HERRI Xhemal, II: 178.

HITLER ADOLF, I: 96, 108, 147, 223, 455, 502, 550, 675, 740, 756, 790, 797, 850. II: 30, 52, 64, 65, 72, 96, 122, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 167, 168, 189, 208, 210, 232, 240, 326, 344, 348, 367, 374, 395.

HOPKINS Harry Lloyd, II: 266.

HOST VENTURI Giovanni, I: 642.

HUBE Hans, II: 217.

HUNTZIGER Charles Leon, II: 316.

IGGIGÙ Aialeu, I: 227.

ISMET Inonu, II: 62.

JANCOVIC Radivoje, II: 362, 369.

JESCHONNEK Hans, II: 189.

JODL Alfred, I: 83, 191, 269, 790, 791, 797, 801, 802, 858. II: 81, 122, 123, 124, 125, 126, 189, 374.

JORRO, II: 106, 107.

KEITEL Wilhelm, I: 83, 140, 223, 224, 802, 803. II: 30, 122, 123, 126, 130, 182, 183, 189.

KETTANI Sidi Abdellhy, II: 163.

KNATCHBULL-HUGESSEN Hughe, II: 62.

KOKOSHI Qazin, II; 91, 178.

KORYZIS Alexandros, II: 298.

KOTTA Koço, II: 178.

KUPI Abas, II: 178.

KVATERNIK Slavko, II: 383.

LAGHI Ermenegildo, I: 115.

LALAONI Driss, II: 162.

LAVAL Pierre, II: 38, 39, 168, 169, 207, 211, 231, 302, 303.

LEAHY D. William, II: 316.

LEEB Ritter Wilhelm von, II: 329.

LIG Johannes, II: 227.

LIST Wilhelm Sigmund, I: 732, 789, 790. II: 373, 374.

LJULI Aleksandar, II: 178.

LLESHI Agif, II: 178.

LODI Ettore, I: 423.

LORENZINI Orlando, I: 525. II: 15.

LOVATO, giornalista, II: 298.

MACEK Vladko, II: 327, 346, 383.

MAGAGOS Panajotis, II: 377.

MAGLI Giovanni, I: 445, 447, 456, 461, 468, 473, 479, 487, 495, 503, 509, 516, 522, 527, 535, 543, 550, 556, 562, 568, 575, 582, 588, 594, 599, 607, 615, 623, 630, 637, 644, 651, 660, 667, 675, 682, 691, 699, 708, 715, 723, 732, 740, 748, 758, 768, 779, 789, 801, 813, 822, 829, 830, 837, 845, 853, 861, 869.

MAGNADAKIS Konstantinos, I: 378.

MALAXA, II: 115.

MARKOVIC Lazar, II: 240.

MARRAS Efisio, I: 48, 126, 131, 154, 230, 387, 548, 697, 747, 828. II: 29, 126.

MATSUOKA Yosuke, I: 587. II: 344.

MEDIC Milan, II: 347.

MEDIC Milutin, II: 347.

METAXAS Joannes, II: 59, 298, 377, 378.

MICHALCEV II: 219.

MIELE Alighiero, I: 807, 809.

MILCH Erhard, I: 392. II: 182.

MOLOTOV Vinceslav v. SKRJABIN Vinceslav Michalovic.

Mufti di Gerusalemme v. EL HUSSEINI Mohamed Amin.

MUNOZ Grandes, II: 181.

MUSELIER Emile, II: 224.

MUSSOLINI Benito, I: 6, 8, 20, 25, 26, 28, 32, 33, 36, 40, 42, 48, 50, 51, 64, 73, 74, 83, 84, 93, 94, 96, 100, 101, 103, 108, 109, 128, 132, 138, 144, 145, 147, 153, 167, 169, 174, 175, 183, 191, 198, 199, 206, 207, 214, 222, 238, 245, 259, 265, 270, 282, 283, 289, 292, 296, 298, 304, 319, 324, 330, 332, 338, 344, 351, 364, 370, 371, 376, 394, 404, 409, 428, 441, 447, 452, 465, 472, 473, 478, 509, 522, 526, 535, 542, 543, 548, 555, 561, 572, 573, 574, 580, 586, 587, 588, 593, 598, 599, 600, 604, 605, 606, 612, 613, 614, 616, 620, 621, 623, 627, 628, 634, 635, 636, 641, 642, 647, 649, 650, 656, 657, 658, 665, 666, 672, 673, 675, 680, 682, 688, 689, 705, 706, 712, 722, 730, 731, 732, 733, 739, 740, 746, 756, 757, 759, 763, 765, 776, 777, 784, 788, 790, 801, 803, 818, 829, 826, 834, 844, 851, 859. II: 19, 21, 22, 25, 27, 29, 30, 64, 72, 81, 88, 129, 132, 143, 164, 181, 212, 231, 232, 269, 318, 339, 340, 348, 365, 373, 374, 395.

NASI Guglielmo, I: 230, 275, 604. II: 9, 16, 193, 259.

NATALE Leopoldo, I: 459, 464, 476.

NEDIC Milan, II: 54.

Negus Neghesti, v. HAILÈ SELASSIÈ I, Imperatore d'Etiopia.

NESCHI Alexander, II: 396.

NICOLAIDES Demetrios, II: 377.

NICOLODI, II: 378.

NOGUÉS Charles Auguste Paul, II: 106.

OLLIVE, II: 75, 176.

OSHIMA Hiroshi, II: 264.

PAFUNDI Giuseppe, I: 613.

PANIADAKIS, II: 297.

PAOLO di Jugoslavia, Principe Reggente, II: 61, 203, 240, 255, 265, 294.

PAPEN Franz von, II: 62.

PANTEW, II: 219.

PASTORE Mario, I: 66.

PAULUS Friedrich Wilhelm von, I, 822.

PAVELIC Ante, II: 383.

PESENTI Gustavo, I: 64. II: 9.

PESIC Petar, II: 54.

PETAIN Henri Philippe-Omer, I, 120. II: 17, 38, 39, 40, 45, 69, 70, 100, 106, 168, 172, 173, 211, 231, 244, 302, 303, 316.

PIATTI DAL POZZO Umberto, II: 4.

PIETRO, Re di Jugoslavia, II: 351.

PINNA PARPAGLIA Pietro, II: 9, 12.

PIRZIO BIROLI Alessandro, I: 284.

PITASSI MANNELLA Errico, I: 83, 151.

PORRO Felice, I: 94, 276, 282, 290. II, 21.

POSTIGLIONE Eduardo, I: 205, 221, 229, 235, 256. II, 16.

PRALORMO, v. BERAUDO DI PRA-LORMO Emanuele

PRICOLO Francesco, I: 166, 169, 230, 263, 587, 597, 620, 642, 648, 681, 706, 802. II: 122, 182, 340.

Principe di Piemonte, v. UMBERTO DI SA-VOIA. Principe Reggente di Jugoslavia, v. PAOLO di Jugoslavia.

PRITTWIZ Heinrich von, I: 697, 730.

QUISLING Vidkun Abraham Lauritz, II: 252.

RAEDER Erich von, I: 375, 732. II: 365.

RANZA Ferruccio, I: 109.

RASHID Ali el Gailani, II: 363.

RE Giovanni Carlo, II: 75.

Re dell'Arabia Saudita, v.ABD AL-AZIZ, IBN ABD AR-RAHAN, IBN FAYSAL, AL SAUD.

Re di Bulgaria, v. BORIS III.

Re di Grecia, v. GIORGIO II.

Re d'Italia, v. VITTORIO EMANUELE III.

RIBBENTROP Joachim von, II: 87.

RICCARDI Arturo, I: 230, 375, 568, 620, 642, 648, 732, 830. II: 122, 340, 365.

RICHTHOFEN Wolfgang von, II: 96.

RINTELEN Enno von, I: 103, 182, 223 230, 237, 245, 247, 251, 252, 264, 269, 296, 306, 319, 330, 338, 346, 352, 357, 364, 369, 381, 392, 430, 434, 452, 455, 460, 472, 477, 492, 493, 501, 508, 514, 515, 522, 533, 535, 550, 554, 561, 562, 566, 568, 573, 580, 587, 606, 620, 627, 649, 651, 657, 664, 665, 667, 673, 675, 679, 680, 682, 683, 688, 689, 691, 697, 706, 713, 721, 730, 731, 732, 738, 740, 746, 755, 757, 758, 766, 768, 776, 779, 785, 787, 789, 790, 791, 799, 801, 802, 803, 811, 819, 822, 829, 834, 835, 838, 842, 850, 859, 866. II: 182, 183, 326, 327, 348, 365, 366, 367, 371, 372, 374.

RIZZO Antonio, I: 205, 221, 229, 235, 256. II: 16.

ROATTA Mario, I: 174, 304, 305, 330, 344, 381, 391, 398, 620, 628, 642, 647, 648, 680, 838. II: 78, 84, 156, 245, 267, 340.

RODRIGUEZ, II: 181.

ROMMEL Erwin Johannes, I, 269, 289, 304, 305, 306, 344, 357, 404, 493, 515, 535, 550, 554, 642, 648, 668, 697, 738, 759, 763, 810, 818, 819, 822, 827, 829, 830, 842, 850, 859, 866. II: 182, 326, 371, 372.

ROOSEVELT Franklin Delano, II: 243, 266.

RORDKAS, II: 378.

ROSSI Francesco, I: 789, 830. II: 85, 389.

RUSI Janus, II: 178.

SANTINI Gino, I: 611, 704.

SANTORO Giuseppe, I: 830.

SCALAMANDRÈ Giuseppe, I: 314.

SCIACCA Becchelè, II: 237.

SCIALAN Fawas, I: 447, 485, 767.

SCIANCUT, fratelli, II: 237.

SCIOAREGGHED Ghedlè, II: 237.

SENGER und ETTERLIN Fridolin, von, I: 837.

SERDARI Gani, II: 178.

SERRANO Suñer Ramon, II: 381.

SEBSIBIE Sciburri, II: 237.

SIMA Horia, II: 115, 216.

SIMOVIC Dusan, II: 350.

SKEFERIS Pericle, II: 378.

SKRJABIN Vinceslav Michailovic, II: 62.

STALIN, v. VISSARIONOVIC Dzugasvili Josef.

STÜLPNAGEL Karl Heinrich von, I: 405, 418.

SZABÓ Vitez Ladislao, I: 810.

TAFARI Maconnen, v. Hailé Selassiè I.

TAFARRA Dagneu, II: 227, 237.

TAFERÀ Mammò, II: 227.

TAHA EL HASHIMI, II: 363.

TARTUNI Mohamed, II: 221.

TASSI Koço, II: 178.

TELLERA Giuseppe, I: 206.

TEOFANIDES Stavio, II: 378.

TERENTIEV Alexei, II: 62.

TERUZZI Attilio, I: 370, 381. II: 226.

TESEMMA Dagneu, II: 227, 237.

TESEMMA Ghessessè, II: 227.

TESEMMA Gobesiè, II: 237.

THOMAS Georg von, II: 126, 183.

TREZZANI Claudio, II: 274.

TSOLOKOGLOU Gheorghios, II: 367.

TSOUDEROS Emanuel, II: 377.

TURINI Luigi, II 298.

UMBERTO DI SAVOIA, Principe di Piemonte, II: 140.

VECCHI Giovanni, I, 604, 605.

VERCELLINO Mario, I: 109.

VERNEAU, ufficiale francese, I: 325.

Viceré d'Etiopia, v. AMEDEO DI SAVOIA.

VINOGRADOV Sergej Aleksandrovic, II:

VISSARIONOVIC Dzugasvilj Josef, detto STALIN, II: 128, 243.

VITTORIO EMANUELE III, Re d'Italia, I: 381, 593, 712. II: 395.

VOGL Oskar, I: 405.

WYŠINSKIJ Andrey, II: 379.

WAVELL Archibald, I: 231, 246, 332, 358, 606, 627, 681, 698. II: 59, 60, 119, 355.

VEICHS Maximilian Freiherr von, II: 369.

WEYGAND Maxime, I: 110, 146, 155, 183, 199, 277, 318, 325, 339, 370, 493, 501, 666.
II: 34, 40, 69, 70, 75, 100, 106, 119, 129, 163, 211, 244, 253, 302, 303, 316.

WILLKIE Wendel, II: 266.

ZAMBON Bortolo, I, 375.

ZANI Francesco, I: 826.

ZEUDÈ Tellahun, II: 237.

ZOG I Ahmed, Re di Albania, II: 91.

ZUKOV Georgij Konstantinovic, II: 230.

ZURETTI, II: 315.

ZVETKOVIC Draghisha, II: 61, 240, 241, 300.

# INDICE DELLE UNITÀ MILITARI ITALIANE (\*)

Aerosettore Ovest della Libia, I: 174.

IV Aerozona, I: 237.

2a Armata, I: 48, 451, 465, 492, 499, 547, 587, 592, 605, 612, 627, 628, 647, 664, 680, 687, 689, 691, 695, 696, 698, 704, 712, 713, 720, 721, 725, 729, 737, 746, 747, 755, 756, 765, 766, 771, 782, 796, 810, 817, 818, 820, 826, 834, 843, 857, 867. II: 267, 268, 340, 341, 343, 349, 375, 389, 392, 393.

4ª Armata, I: 48, 63, 175, 275, 393. — II: 104, 105, 372.

5<sup>a</sup> Armata, I: 18, 32, 33, 51, 102, 125, 131, 317, 331, 387, 398, 520. II: 82, 83.

6a Armata, I: 48, 364, 391, 421, 428, 433, 445, 500, 506, 548, 560, 561, 849.

179, 186, 195, 171. 203, 211, 219. 227, 233, 249, 255, 241, 261. 267. 273. 279. 284, 285, 293, 301. 307. 327, 313, 321, 335, 355, 341, 349. 361, 367, 373, 379. 385, 395, 401 413, 419, 425. 407, 431, 437, 443 449. 457. 463, 469, 475, 481, 489 497. 505, 511, 517, 523, 529, 537 545. 551, 557, 563, 569, 577, 583, 589, 595, 601, 609, 617, 625, 631, 639, 645, 653, 662, 670, 678, 685, 686, 694, 702, 710, 718, 725, 726. 734, 743, 751, 761, 781, 793, 805. II: 25, 233, 336.

10a Armata, I: 206, 250.

11a Armata, I: 3, 9, 15, 21, 29, 37, 45, 53, 59, 60, 63, 69, 79, 89, 105, 111, 117, 123, 129, 134, 141, 149, 157, 160, 171, 179, 186, 195, 198, 203, 211, 219, 227, 233, 241, 249, 255, 261, 267, 273, 279, 285, 288, 293, 301, 307, 313, 321, 335, 327, 341, 349, 373, 385, 355. 361, 367, 379, 395. 401, 407, 413, 419, 425. 431, 437, 469. 443, 449, 457. 463. 470, 475, 481. 489. 497, 501. 505, 511. 517. 523. 537, 545, 551, 529 557, 563. 569, 577. 583. 589 595. 601. 609. 617, 625. 631, 639, 645, 653, 662. 670, 678, 686, 694, 702, 710. 718.726, 734, 743, 751, 761, 772, 793, 805, 831 II: 25, 233, 336, 365.

Armata Coloniale, I: 865.

Armata del Po, (vedi 6ª Armata).

29ª autoambulanza radiologica, II: 160.

1° autoraggruppamento, I: 729, 799.

9° autoreparto pesante di Corpo d'Armata, II: 160.

109<sup>a</sup> autosezione pesante, II: 161.

149ª autosezione pesante, II: 161.

Banda del Giurù, II: 237.

Banda del Selalé, II: 227.

Banda del Setit, II: 198.

Banda di Sala Dingai, II: 237.

Battaglione alpini «Susa», I: 179.

<sup>(\*)</sup> In questo indice non sono riportati il Comando Supremo e i Comandi Superiori delle Forze Armate dei vari scacchieri. Aeronautica dell'A.O.I., A.S.I., Egeo, Libia, Sardegna, Albania, Sicilia vedi "Comando Aeronautica".

- Battaglione alpini «Val Chiese», I: 857.
- Battaglione alpini «Val Cismon», I: 857.
- 12° battaglione camicie nere, I: 840.
- 14° battaglione camicie nere, II: 308.
- 23° battaglione camicie nere, II: 308.
- 26° battaglione camicie nere, II: 308.
- 30° battaglione camicie nere, II: 308.
- 36° battaglione camicie nere, II: 308.
- 40° battaglione camicie nere, II: 308.
- 74° battaglione camicie nere, II: 308.
- 105° battaglione camicie nere, I: 519. II: 308.
- 109° battaglione camicie nere, II: 308.
- 112° battaglione camicie nere, I: 519. II: 308.
- 164° battaglione camicie nere, II: 308.
- 166° battaglione camicie nere, II: 308.
- 183° battaglione camicie nere, II: 308.
- 274° battaglione camicie nere, II: 308.
- V battaglione carri M/13, II:5.
- XCVIII battaglione coloniale, II: 199, 200.
- XCIX battaglione coloniale, II: 198, 199, 200.
- C battaglione coloniale, II: 198, 199.
- CXXXI battaglione coloniale, II: 199, 200.
- CXXXII battaglione coloniale, II: 198, 200.
- 11º battaglione complementi di fanteria, II: 308.
- 12° battaglione complementi di fanteria, II: 308.
- 43° battaglione complementi di fanteria, II: 308.
- 44° battaglione complementi di fanteria, II: 308.
- 49° battaglione complementi di fanteria, II: 308.

- 53° battaglione complementi di fanteria, II: 308.
- 54° battaglione complementi di fanteria, Il: 308.
- 63° battaglione complementi di fanteria, Il: 308.
- 64° battaglione complementi di fanteria, II: 308.
- 71° battaglione complementi di fanteria, II: 308.
- 72° battaglione complementi di fanteria, II: 308.
- 83° battaglione complementi di fanteria, Il: 308.
- 127° battaglione complementi di fanteria, II: 308.
- 128° battaglione complementi di fanteria, II: 308.
- 207° battaglione complementi di fanteria, Il: 308.
- 331° battaglione complementi di fanteria, Il: 308.
- 332° battaglione complementi di fanteria, Il: 308.
- 341° battaglione complementi di fanteria, II: 308.
- 342° battaglione complementi di fanteria, II: 308.
- 101° battaglione complementi di fanteria alpina, II: 309.
- 102º battaglione complementi di fanteria alpina, II: 309.
- 105° battaglione complementi di fanteria alpina, II: 309.
- 106° battaglione complementi di fanteria alpina, II: 309.
- 107° battaglione complementi di fanteria alpina, II: 309.
- 111º battaglione complementi di fanteria alpina, II: 309.
- 112º battaglione complementi di fanteria

alpina, II: 309.

113° battaglione complementi di fanteria alpina, II: 309.

181° battaglione complementi di fanteria bersaglieri, II: 309.

182° battaglione complementi di fanteria bersaglieri, II: 309.

184° battaglione complementi di fanteria bersaglieri, II: 309.

31° battaglione complementi di fanteria carrista, II: 309.

VIII battaglione genio artieri, II: 160.

XXIV battaglione genio artieri, II: 26.

II battaglione lanciafiamme, II: 160.

CIX battaglione mitraglieri autocarrato, II: 160.

XVIII battaglione mortai da 81, II: 160.

LVII battaglione mortai da 81, II: 160.

15ª batteria, II: 308.

17ª batteria, II: 308.

19ª batteria, II: 308.

24ª batteria, II: 308.

30° batteria, II: 308.

36ª batteria, II: 308.

41ª batteria, II: 308.

47ª batteria, II: 308.

49ª batteria, II: 308.

53ª batteria, II: 308.

56ª batteria, II: 308.

59ª batteria, II: 308.

102ª batteria, II: 309.

103ª batteria, II: 309.

104ª batteria, II: 309.

105ª batteria, II: 309.

106ª batteria, II: 309.

129ª batteria, II: 308.

147ª batteria, II: 308.

274a batteria, II: 308.

75ª batteria contraerei da 20 mm. II: 160.

VI Brigata coloniale, I: 309.

XII Brigata coloniale, II: 198.

XLI Brigata coloniale, I: 165, 173, 174, 181, 189, 370. II: 14, 198.

Brigata corazzata «Babini», I: 172, 173, 180, 196, 212.

Colonna «Bergonzoli», I: 256.

Colonna «Natale», I: 459, 464, 476.

Colonna «Postiglione», I: 205, 221, 230, 235, 256.

Colonna «Rizzo», I: 205, 221, 230, 235, 256.

Comando Aeronautica dell'Africa Settentrionale Italiana, I: 526. II: 9.

Comando Aeronautica dell'Africa Orientale Italiana, I: 755, 764.

Comando Aeronautica dell'Egeo, I: 166, 167, 452, 541, 586, 635, 656, 764, 775, 811. II: 385.

Comando Aeronautica della Libia, II: 82, 125.

Comando Aeronautica della Sardegna, I: 60, 621, 847.

Comando Aeronautica della Sicilia: I: 666.

Comando Aeronautica di Albania, I: 798, 802.

Comando Autonomo Marina Militare di Sicilia, I: 849.

Comando Marina di Brindisi, I: 839.

Comando Marina di Cherso-Lussino, II: 389.

Comando Marina di Messina, I: 839.

Comando Marina di Sebenico, II: 389.

Comando Marina di Taranto, I: 839.

Comando Marina di Teodo, II: 389.

Comando Marina di Tripoli, I: 730.

Comando Marina di Venezia, II: 389.

Comando Marina di Zara, II: 389.

Comando militare marittimo della Dalmazia, II: 389, 390, 391.

Comando truppe dell'Eritrea, I: 376.

Comando truppe di Zara, I: 592, 672, 677, 701, 709, 717, 725. II: 340, 341.

Comando zona militare di Baros, II: 4.

5ª compagnia antincendi, II: 160.

18a compagnia da 47/32, II: 160.

57° compagnia da 47/32, II: 160.

Compagnia radiotelegrafisti del IX C.A., I: 672.

18<sup>a</sup> compagnia telemarconisti, II: 160.

37<sup>a</sup> compagnia genio artieri, II: 161.

48<sup>a</sup> compagnia genio artieri, II: 160.

57<sup>a</sup> compagnia telemarconisti, II: 161.

86° compagnia telegrafisti, II: 160.

91ª compagnia telegrafisti, II: 160.

112ª compagnia marconisti di C.A., II: 160.

Corpo aereo italiano, I: 182.

III Corpo d'Armata, I:3, 9, 21, 29, 37, 38, 45, 53, 59, 69, 70, 79, 97, 117, 149, 157, 160, 171, 179, 186, 195, 203, 211, 219, 227, 233, 241, 255, 261, 267, 273, 279, 285, 293, 301, 307, 313, 321, 335, 341, 373, 379, 385, 395, 401, 413, 419, 425, 437, 457, 469, 475, 481, 489, 497, 505, 511, 529, 537, 545, 557, 563, 569, 577, 601, 617, 631, 639, 645, 653, 662, 670, 694, 710. II: 365.

IV Corpo d'Armata, I: 53, 79, 97, 111, 117, 123, 129, 134, 141, 149, 157, 160, 171, 186, 195, 203, 211, 219, 227, 233, 241, 255, 261, 267, 273, 279, 285, 293, 307, 321, 327, 336, 341, 349, 361, 367, 389, 457, 463, 469, 475, 481, 489, 497, 505, 517, 601, 609, 617, 625, 639, 710, 718.

V Corpo d'Armata, I: 685, 693, 696, 698, 701, 717, 725, 733, 751, 771, 810.

VI Corpo d'Armata, I: 37, 48, 717, 725, 733, 751, 771, 819. II: 267.

VII Corpo d'Armata, I: 332, 529, 825. II: 104, 267.

VIII Corpo d'Armata, I: 3, 9, 21, 29, 37, 53, 59, 69, 79, 89, 97, 141, 149, 157, 158, 160, 171, 179, 186, 195, 203, 211, 219, 227, 233, 241, 255, 261, 267, 273, 279, 285, 293, 307, 314, 321, 327, 336, 341, 349, 361, 367, 379, 395, 413, 457, 463, 469, 475, 481, 489, 497, 505, 511, 545, 551, 563. II: 105.

IX Corpo d'Armata, I: 24, 644, 672, 696.
II: 157, 160, 245.

XI Corpo d'Armata, I: 677, 685, 686, 693, 701, 717, 725, 733, 751, 771.

XIV Corpo d'Armata, I: 614, 662, 669, 678, 709, 725. II: 336.

XV Corpo d'Armata, I: 3, 9, 29.

XVIII Corpo d'Armata, I: 612, 613, 619, 662, 669, 677, 685, 693, 702, 709, 717, 725, 810, 834.

XVIII Corpo d'Armata, I: 733.

XIX Corpo d'Armata, I: 694.

XX Corpo d'Armata, I: 180, 250, 547.

XXV Corpo d'Armata, I: 21, 37, 45, 53, 79, 89, 98, 105, 111, 117, 123, 129, 134, 141, 157, 160, 171,179, 186, 195, 203, 211, 219, 227, 233, 241, 255, 261, 267, 273, 279, 285, 293, 307, 313, 321, 327, 341, 349, 355, 367, 373, 379, 385, 389, 401, 407, 413, 419, 425, 437, 443, 457, 463, 469, 475, 481, 469, 475, 481, 489, 497, 505, 511, 529, 537, 545, 551, 577, 583, 595, 609, 625, 631, 639, 662.

XXVI Corpo d'Armata, I: 3, 9, 21, 29, 37, 45, 53, 59, 69, 79, 97, 117, 149, 157, 160, 171, 179, 186, 195, 203, 211, 219, 227, 233, 241, 261, 267, 273, 279, 285, 293, 301, 307, 314, 321, 335, 341, 379, 395, 401, 413, 419, 425, 457, 469, 475, 481, 489, 497, 505, 517, 529, 537, 569, 577, 601, 662, 710, 771.

## XXVII Corpo d'Armata, I: 694.

- Corpo d'Armata autotrasportabile, I: 701, 709, 717, 725, 733, 737, 743, 751, 771, 825.
  II: 267.
- Corpo d'Armata celere, I: 717, 725, 733, 751. II: 267.
- Corpo d'Armata speciale, I: 80, 90, 98, 111, 123, 129, 141, 157, 160, 171, 179, 186, 195, 203, 211, 219, 227, 233, 241, 255, 267, 273, 279, 285, 293, 307, 321, 327, 341, 349, 481, 489, 490, 497, 505.
- Difesa contraerea territoriale, I: 92, 108, 167, 827, 859.
- Difesa contraerea di Tripoli, II: 82.
- Divisione alpina bis (3<sup>a</sup>), II: 207, 212.
- Divisione alpina «Cuneense» (4<sup>a</sup>), I: 179, 219, 857. II: 213, 309.
- Divisione alpina «Julia» (3ª), I: 15, 21, 60, 141, 475, 569. II: 27, 213, 214, 309.
- Divisione alpina «Pusteria» (5<sup>a</sup>), I: 79, 117, 141, 469, 793. II: 213, 214, 215, 309, 365.
- Divisione alpina «Tridentina» (2ª), I: 219, 793. II: 213, 214, 309.
- Divisione camicie nere «23 Marzo» (1ª), I: 22, 30. II: 22.
- Divisione camicie nere «28 Ottobre» I: 22, 30. II: 22.
- 1ª Divisione celere «Eugenio di Savoia», I: 751.

- 2ª Divisione celere «Emanuele Filiberto Testa di Ferro», I: 421, 648, 751. II: 267.
- 3ª Divisione celere «Principe Amedeo Duca d'Aosta», I, 751. II: 267.
- 4ª Divisione coloniale, II: 198.
- 101<sup>a</sup> Divisione coloniale, I: 381, 386, 391, 416.
- Divisione corazzata «Ariete» (132ª), I: 28, 93, 94, 100, 125, 138, 166, 297, 484, 519, 541, 554, 605, 618, 695, 719, 775, 807, 834. II: 89, 124, 326.
- Divisione corazzata «Centauro» (131ª), I: 600, 730, 743. II. 309, 336, 365.
- Divisione corazzata «Littorio» (133°), I: 275, 725, 751, 771, 810, 819, 830.
- Divisione fanteria «Acqui» (33ª), I: 855.
- Divisione fanteria «Arezzo» (53ª), II: 308.
- Divisione fanteria «Assietta» (26<sup>a</sup>), I: 733, 771. II: 267.
- Divisione fanteria «Bari» (47<sup>a</sup>), I: 9, 105, 134, 141. II: 308.
- Divisione fanteria «Bergamo» (15ª), I: 701, 733, 771, 847.
- Divisione fanteria «Bologna» (25°), I: 41, 42, 520, 548.
- Divisione fanteria «Brennero» (11a), II: 308.
- Divisione fanteria «Brescia» (27ª), I: 41, 42, 375, 520, 548, 655, 670, 673, 807, 834.
- Divisione fanteria «Cacciatori delle Alpi» (22°), I: 74, 107, 186, 195, 203, 211, 219, 469. II: 159, 308.
- Divisione fanteria «Cagliari» (59ª), I: 160, 198, 469. II: 84, 85, 308.
- Divisione fanteria «Casale» (56ª), I: 275, 473, 484. II: 267, 308, 310.

- Divisione fanteria «Catanzaro» (64ª), I: 22.
- Divisione fanteria «Cirene» (63ª), I: 22, 30. II: 22.
- Divisione fanteria «Cremona» (44ª), I: 422, 587.
- Divisione fanteria «Ferrara» (23ª), I: 373.
- Divisione fanteria «Firenze» (41<sup>a</sup>), I: 251, 422, 465, 473, 484. II: 267, 308, 336.
- Divisione fanteria «Forli» (36°), I: 198, 251, 678.
  II: 308.
- Divisione fanteria «Friuli» (20ª), I: 422, 587, 733, 771, 826. II: 267.
- Divisione fanteria «Granatieri di Sardegna» (21°), I: 422, 492, 612, 843, 849. II: 267.
- Divisione fanteria «Isonzo» (14ª), I: 701, 717, 725, 733, 771.
- Divisione fanteria «Legnano» (58ª), I: 373, 385, 407.
  II: 27, 308.
- Divisione fanteria «Livorno» (4ª), I: 33.
- Divisione fanteria «Lombardia» (57°), I: 701, 733, 771, 810. II: 157, 159, 161, 245.
- Divisione fanteria «Lupi di Toscana» (7ª), I: 60, 69, 73, 79, 89, 117, 123, 138, 141. II: 27, 308.
- Divisione fanteria «Marche» (30°), I: 612, 613, 705.
- Divisione fanteria «Marmarica» (62ª), I: 22, 30. II: 22.
- Divisione fanteria «Messina» (13<sup>a</sup>), I: 532, 598, 600, 604, 605, 612, 810. II: 157, 159, 160, 245.
- Divisione fanteria «Modena» (37ª), II: 215, 308.
- Divisione fanteria «Parma» (49ª), I: 179, 219. II: 213, 308.

- Divisione fanteria «Pasubio» (9ª), I: 275, 733, 751, 761, 771. II, 267.
- Divisione fanteria «Pavia» (17ª), I: 41, 42, 520, 548.
- Divisione fanteria «Piave» (10<sup>a</sup>), I: 689, 704, 775, 830.
- Divisione fanteria «Piemonte» (29<sup>a</sup>), II: 213, 308.
- Divisione fanteria «Pinerolo» (24ª), I: 74, 82, 107, 129, 134, 141, 195, 469. II: 159, 308.
- Divisione fanteria «Pistoia» (16ª), I: 251, 275, 689.
- Divisione fanteria «Puglie» (38ª), 1: 251, 469, 851. II: 308, 336.
- Divisione fanteria «Ravenna» (3a), I: 717, 725, 733, 771.
- Divisione fanteria «Re» (13ª), I: 693, 701, 717, 725, 733, 771.
- Divisione fanteria «Sabratha» (60°), I: 33, 42, 484,
- Divisione fanteria «Sassari» (12ª), I: 733, 771, 810.
- Divisione fanteria «Savona» (55a), I: 520.
- Divisione fanteria «Sforzesca» (2ª), I: 385, 407, 469, 475. II: 308.
- Divisione fanteria «Siena» (51ª), I: 141. II: 308.
- Divisione fanteria «Taro» (48ª), I: 639, 645, 662. II: 213, 308.
- Divisione fanteria «Torino» (52ª), I: 492, 709, 751, 756, 771, 810, 849. II: 267.
- Divisione fanteria «Venezia» (49ª), I: 21, 662, 781. II: 308.
- Divisione motorizzata «Trento» (102°), I: 7, 28, 93, 94, 100, 125, 344, 484, 520, 561, 695, 752, 807, 824, 834. II: 89, 124, 182.

- Divisione motorizzata «Trieste» (101ª), I: 73, 74, 452, 554, 612, 664, 672, 689, 729, 776, 824, 830. II: 27.
- 1ª Divisione navale, I: 602.
- 3ª Divisione navale, I: 280, 309, 590. 824.
- 4ª Divisione navale, I: 309, 744, 823.
- 5ª Divisione navale, I: 280.
- 7<sup>a</sup> Divisione navale, I: 70, 197, 781, 807, 816.
- 8a Divisione navale, I: 70, 197, 437.
- 9<sup>a</sup> Divisione navale, I: 612.
- Gruppo Armate Albania, II: 340, 341.
- Gruppo bande a cavallo Amara, II: 199, 200.
- 1º gruppo alpini «Valle», II: 309.
- 2º gruppo alpini «Valle», II: 309.
- 3° gruppo alpini «Valle», II: 733, 771.
- 4° gruppo alpini «Valle», I: 857.
- 41° gruppo artiglieria coloniale, II: 198, 199, 200.
- 2º gruppo artiglieria da 72/27 CK, I: 680.
- 41° gruppo da bombardamento terrestre, II: 385.
- 50° gruppo da bombardamento terrestre, II: 385.
- 68° gruppo osservazione aerea, I: 665.
- 103ª infermeria quadrupedi, II: 160.
- 104ª infermeria quadrupedi, II: 286.
- 105ª legione camicie nere, I: 286,
- 108ª legione camicie nere, II: 160.
- 137ª legione camicie nere, II: 161.
- Milizia artiglieria marittima, I: 108.
- Ospedale militare di Bologna, II: 214.
- Ospedale militare di Bolzano, II: 214.

- Ospedale militare di Firenze, II: 214.
- Ospedale militare di Napoli, II: 214.
- Ospedale militare di Roma, II: 214.
- 81° plotone motociclisti, II: 309.
- 82° plotone motociclisti, II: 309.
- 84° plotone motociclisti, II: 309.
- Raggruppamento «Agostini», II: 336.
- Raggruppamento artiglieria motorizzata D. «Triestre», I: 729.
- Raggruppamento celere della Sicilia, I: 648, 664, 680.
- Raggruppamento celere del XX Corpo d'Armata, I: 180.
- 3° raggruppamento alpini «Valle», I: 701.
- 9° raggruppamento artiglieria d'armata, II: 267.
- 10° raggruppamento artiglieria d'armata, II: 267.
- 1º reggimento alpini, II: 213.
- 5° reggimento alpini, II: 213.
- 8° reggimento alpini, II: 213.
- 9º reggimento alpini, I: 9.
- 11° reggimento alpini, II: 213.
- 2º reggimento artiglieria, II: 160.
- 48° reggimento artiglieria, II: 213.
- 49° reggimento artiglieria, II: 213.
- 57° reggimento artiglieria, II: 161.
- Reggimento artiglieria del IX C.A., II: 672.
- 9º reggimento artiglieria di C.A., II: 160.
- 1º reggimento bersaglieri, II: 309.
- 2º reggimento bersaglieri, II: 309.
- 3° reggimento bersaglieri, I: 761.
- 4º reggimento bersaglieri, II: 309.
- 5° reggimento bersaglieri, II: 213.

10° reggimento bersaglieri, II: 5.

11º reggimento bersaglieri, I: 761.

19° reggimento cavalleggeri «Guide», II: 309.

3º reggimento cavalleria, II: 213.

7º reggimento cavalleria, II: 213.

3º reggimento fanteria, II: 213.

4º reggimento fanteria, II: 213.

17° reggimento fanteria, I: 855.

18° reggimento fanteria, I: 855, 863.

42° reggimento fanteria, I: 314.

70° reggimento fanteria, I: 159.

73° reggimento fanteria, II: 161.

74° reggimento fanteria, II: 161.

93° reggimento fanteria, II: 160.

94° reggimento fanteria, II: 160.

140° reggimento fanteria, I: 89.

Reggimento «Genova cavalleria», II: 267.

10° reggimento granatieri, I: 611.

6º reggimento «Lancieri di Aosta», Il: 309.

7º reggimento «Lancieri Milano», II: 309, 336.

6° reggimento genio, II: 162.

Reggimento «Piemonte reale», II: 267.

9º reparto specialisti di C.A., II: 160.

Servizio informazioni militari, II: 6, 7.

1° settore copertura Guardia alla Frontiera, Il: 77.

Settore militare marittimo di Cattaro, II: 389, 391.

Settore militare marittimo di Sebenico, II: 389, 390, 391.

20<sup>a</sup> sezione panettieri, II: 160.

23ª sezione sanità, II, 161.

49ª sezione sanità, II, 161.

57ª sezione sanità, II, 161.

89ª sezione sanità, II, 160.

40ª sezione sussistenza, II: 161.

176ª sezione sussistenza di C.A., II: 160.

3ª Squadra aerea, I: 621.

4<sup>a</sup> Squadra aerea, I: 681, 798, 802. II: 291, 292.

5<sup>a</sup> Squadra aerea, I: 5, 24, 64, 93, 199, 282, 330, 358, 666, 672, 820. II: 5, 21, 385.

12ª Squadra panettieri, II: 161.

40<sup>a</sup> squadra panettieri, II: 161.

279a squadriglia aerosiluranti, II: 385.

Stazione radiotelegrafica di Cattaro, II: 390.

Stazione radiotelegrafica di Sebenico, II: 390.

Stazione radiotelegrafica di Spalato, II: 390.

Ufficio idrografico della Marina, II: 390.

Ufficio idrografico di Spalato, II: 390.

V zona di frontiera, I: 787.

# INDICE DELLE UNITÀ MILITARI STRANIERE

### ALBANESI

Divisione «Marizai», I: 469.

### **BRITANNICHE**

I battaglione Irish South Africa, II: 286.

I battaglione bis King's African Rifles, II: 282.

III battaglione bis King's African Rifles, II: 285.

IV battaglione bis King's African Rifles, II: 281.

IV battaglione quater King's African Rifles, II: 281.

V battaglione King's African Rifles, II: 283.

V battaglione ter King's African Rifles, II: 281.

I battaglione Natal Mounted Rifles, II: 282.

III battaglione regolare etiopico, II: 278.

V Brigata anglo-indiana, II: 276.

VII Brigata anglo-indiana, II: 276.

IX Brigata anglo-indiana, II: 276.

X Brigata anglo-indiana, II: 276.

XXV Brigata coloniale, II: 281.

XI Brigata indiana, II: 277.

XXII Brigata indiana, II: 283.

XXIX Brigata indiana, II: 275.

XXI Brigata indigena, II: 284, 285.

XXIII Brigata indigena, II: 284,

XXIV Brigata indigena, II: 284.

I Brigata motorizzata sud-africana, II: 282, 284.

II Brigata motorizzata sud-africana, II: 281.

III Brigata motorizzata sud-africana, II: 282.

IV Brigata motorizzata sud-africana, II: 285.

V Brigata motorizzata sud-africana, II: 282.

XII Brigata sudanese, II: 277.

Camel Corps, I: 329. II: 281, 284.

4ª Divisione anglo-indiana, II: 276,

5ª Divisione anglo-indiana, II: 276.

1ª Divisione anglo-sudanese, II: 277.

1ª Divisione australiana, II: 24.

7<sup>a</sup> Divisione corazzata, I: 212. II: 5, 19.

11ª Divisione indigena, II: 284, 285.

12ª Divisione indigena, II: 282, 283, 284.

1ª Divisione inglese, II: 24.

1ª Divisione sud-africana, II: 281, 282.

Reggimento «Kenia», II: 284, 286, 287.

6° reggimento King's African Rifles, II: 279.

11° reggimento ussari, II: 5.

Royal Air Force, I: 290.

#### BULGARE

5ª Divisione di fanteria, II: 219.

6ª Divisione di fanteria, II: 219.

11ª Divisione di fanteria, II: 219.

## **FRANCESI**

Aeronautica della Tunisia, I: 160, 193, 216.

Brigata motorizzata «Francia libera», I: 155, 311.

Gruppo navale «Strasburgo», I: 7, 298, 622. II: 40, 42.

Idrovolante «Farap», I: 312, 418.

Idrovolante «Ville de Saint Pierre», I: 306.

# **GRECHE**

1<sup>a</sup> Armata, I: 803, 819. II: 367, 386.

Armata dell'Epiro e della Macedonia, l: 787, 789, 790, 791, 803, 805, 809. II: 367, 368, 373.

3ª Divisione di fanteria, II: 220.

5ª Divisione di fanteria, II: 116, 220.

5ª Divisione di fanteria bis, II: 116.

11ª Divisione di fanteria, II: 108.

12ª Divisione di fanteria, II: 108.

14ª Divisione di fanteria, II: 108.

35° reggimento di fanteria, II: 109.

Reggimento fuoriusciti dodecanesi, II: 109.

# **JUGOSLAVE**

1ª Armata, II: 315.

2ª Armata, II: 314, 315.

3ª Armata, II: 153, 251, 315, 347.

4ª Armata, II: 251, 314, 315.

5ª Armata, II: 153, 315, 347.

6ª Armata, II: 315.

7ª Armata, II: 314, 315.

8ª Armata, II: 312, 314, 315.

9ª Armata, II: 312, 314, 315.

Brigata «Celje», II: 353.

Brigata «Gostivar», II: 352.

Brigata «Maribor», II: 353.

Brigata «Ocrida», II: 352.

Brigata «Risnjak», II: 306.

Brigata «Strumica», II: 353.

Brigata «Tetovo», II: 352.

Brigata da montagna «Triglavski», II: 306,

Brigata milizia territoriale di Spalato, II: 315.

Divisione «Adriatica 1ª», II: 353.

Divisione «Adriatica 2ª», II: 353.

Divisione «Bosna», II: 352.

Divisione «Bregalnica», II: 351.

Divisione «Drava 1ª», II: 304, 305.

Divisione «Drava 2ª», II: 353.

Divisione «Drina 2a», II: 352.

Divisione «Guardia reale», II: 314.

Divisione «Ibarska», II: 352.

Divisione «Kosovska», II: 352.

Divisione «Sava 1ª», II: 305, 353.

Divisione «Sava 2a», II: 353.

Divisione «Sciumadia 1ª», II: 353.

Divisione «Sciumadia 2ª», II: 352.

Divisione «Vardar», II: 352.

Divisione «Vardar 2a», II, 352.

Divisione «Zeta 1a», II: 351, 352.

Divisione «Zeta 2a», II: 352.

Flottiglia del Danubio, II: 370.

Gruppo armate sud, II: 54.

I Gruppo Armate, II: 315.

II Gruppo Armate, II: 315.

III Gruppo Armate, II: 315.

I Raggruppamento di Armate, II: 314.

38° reggimento di fanteria, II: 351.

61° reggimento di fanteria, II: 351.

87° reggimento di fanteria, II: 351.

1º reggimento fanteria da montagna, II: 305.

2º reggimento fanteria da montagna, II: 305.

#### **TEDESCHE**

Africa Korps, I: 369, 784, 810, 818, 827, 842, 850.

2a Armata, I: 689, 696, 698, 704, 707, 712, 720, 721, 729, 746, 754, 755, 763, 776, 785, 789, 796, 797, 799, 818, 827, 835, 843, 850, 851, 858, 866. II: 349, 359, 375.

12ª Armata, I: 707, 740, 756, 787, 797.

Comando Aereo tedesco v. X Corpo Aereo tedesco.

X Corpo Aereo tedesco, I: 12, 64, 65, 80, 83, 90, 96, 100, 108, 118, 132, 158, 171, 172, 180, 182, 188, 199, 204, 236, 237, 244, 245, 246, 251, 263, 264, 280, 287, 291, 303, 310, 368, 370, 380, 390, 392, 397, 402, 408, 423, 426, 432, 436, 438, 439, 441, 444, 452, 455, 464, 470, 473, 476, 482, 484, 491, 493, 498, 501, 512, 514, 518, 524, 526, 530, 539, 541, 546, 548, 553, 559, 564, 571, 578, 590, 596, 603, 610, 629, 646, 662, 666, 672, 686, 703, 710, 713, 719, 735, 738, 745, 769, 773, 774, 776, 807, 815, 816, 818, 824, 832, 847, 856, 859. II: 66, 89, 182, 365, 372.

Corpo corazzato «Rommel», I: 344,357.

XI Corpo d'Armata, I: 835.

15a Divisione, I: 493, 535, 541, 548, 561, 568, 587, 635, 651, 679, 688, 730, 735, 829, 834. II: 327.

73a Divisione, I: 818, 819, 827, 834, 838.

6ª Divisione cacciatori alpina, II: 209.

1ª Divisione da montagna, II: 123.

4ª Divisione da montagna, II: 123.

5° Divisione leggera, I: 191, 269, 416, 618, 620, 719, 735. II: 124.

Flottiglia «Norwich», II: 210.

Gruppo «Balcani», II: 111.

Gruppo «Transgerma», I: 310.

Legione «Condor», II: 96.

Oberkommando der Wehrmacht, I: 65, 83, 93, 131, 140, 236, 245, 269, 311, 338, 387, 455, 501, 509, 515, 532, 616, 627, 659, 665, 691, 704, 713, 776, 778, 787, 790, 796, 798, 809, 826, 834, 835, 857, 858, 864, 867. II: 6, 7, 328, 332, 344.

Reggimento «Adolf Hitler», I: 790.

138° reggimento alpini, II: 209.

143° reggimento alpini, II: 209.

### **UNGHERESI**

IX Brigata cacciatori di fanteria, II: 215.

XXV Brigata «Kolosavar», II: 215.

XXVI Brigata «Moresvasarhely», II: 215.

XXVII Brigata «Gyergyessentmikles», II: 215.

IX Corpo d'Armata, II: 215, 216.

# INDICE DELLE UNITÀ NAVALI ITALIANE E STRANIERE

ADELAIDE, I: 206.

ANTONIETTA COSTA, II: 188.

ANTONIETTA LAURO, I: 839.

ANTONIO LOCATELLI, II: 188.

ALBANO, I: 15. II. 186.

ALCIONE, I: 602.

ALDEBARAN, I: 228.

ALFIERI, I: 602.

AMBRA, I: 663.

AMSTERDAM, I: 119.

ANDROMEDA, I: 38, 46, 420, 517.

ANTARES, I: 126.

ARETUSA, I: 15.

ARIETE, I: 618, 626.

ARNO, I: 59, 735, 762.

ASCARI, I: 187, 315, II, 187.

ASSIRIA, I: 459, 476, 783.

ATTENDOLO, I: 807.

AVVENIRE, II: 186.

BAGNOLINI, I: 47.

BALENO, I: 735, 744, 762.

BARBARO, II: 186.

BEILUL, I: 61.

BERILLO, I, 18.

BIANCHI, I: 398.

BIANCHI Nina, II: 187.

BIANCHI Sebastiano, II: 186.

BOCCACCIO, I: 512.

BONZO, II: 187.

CACCIATORE, I: 187.

CADORNA, I: 823.

CALINO, I: 249.

CALVI, I: 5.

CAPACITAS, I: 735.

CAPO MELE, I: 38.

CAPO ORSO, I: 119.

CAPO VADO, II: 188.

CAPO VITA, I: 464, 470.

CAPPELLINI, I: 152, 182, 841.

CAPPONI, I: 640.

CARABINIERE, I: 187.

CARDUCCI, I: 602, 632.

CARNIA, I: 559, 563.

CARSO, II: 187.

CASTELFIDARDO, I: 563.

CASTELVERDE, I: 138.

CATALANI, II: 188.

CELIO, II: 188.

CENTAURO, I: 111, 744.

CESARE, I, 59.

CESCO, I: 322, 337, 342, 350,. II, 188.

CHINOTTO, I: 590.

CHISONE, II: 188.

CICCONETTI, I: 783.

CILICIA, II: 187.

CIRCE, I: 70, 71, 92.

CITTÀ DI BARI, II: 365.

CITTÀ DI MESSINA, I: 111. II, 187.

CITTÀ DI TRAPANI, I: 396.

CLIO, I: 54.

COLOMBA, I: 444.

CONTE ROSSO, I: 119, 126, 198.

CRISPI, I: 396, 570, 863.

CUMA, II: 186.

DAGABUR, I: 678.

DANDOLO, I: 284, 298, 381.

DARDO, I: 17.

DA RECCO, I: 807.

DELFIN, I: 206.

DELLE BANDE NERE, I: 823.

DIAZ, I: 390.

DUCA D'AOSTA, I: 807.

DUCA DEGLI ABRUZZI, I: 437.

DURBO, I: 18.

EGEO,I: 839. II: 365. EMO. I: 585.

ERICE, II: 188.

ESPERIA, I: 119, 126, 198.

ESTERINA, I: 4, 10.

EUGENIO DI SAVOIA, I: 807.

EUREKA, I: 433.

FABRIZI, I: 49, 92.

FAMIGLIA, II: 187.

FASSIO Franca, II: 187.

FENICIA, I: 470.

FIANONA, I: 287.

FIRENZE, II: 187.

FIUME, I: 602.

FOCA, I: 18.

FOLGORE, I: 38, 46.

FOSCARINI, I: 54.

FRECCIA, I: 373.

GARAVENTA, II: 188.

GARIBALDI, I: 437, 438.

GEMMA, I: 18.

GIOBERTI, I: 602.

GIOVINEZZA, I: 288.

GIULIA, I: 459.

GLAUCO, I: 82.

GLORIA STELLA, II: 188.

GM 239, I: 242.

GONDAR, I: 18.

GRADISCA, I: 602, 618, 632.

GUGLIELMOTTI, I: 39.

INTEGRITAS, II: 187.

JUVENTUS, I: 342, 349.

II: 187.

LAFOLÈ, I: 18.

LAMPO, I: 735, 744, 762.

LAURA CORRADO, I: 602.

LEONARDO DA VINCI, I: 315.

II: 188.

LEONE, I: 634.

LEOPARDI, II: 186.

LERO, I: 570.

LIBRA, I: 233, 863.

LIGURIA, II: 188.

LINCE, I: 396, 863.

LOASSO, II: 186.

LO FARO, I: 444.

LUCANIA, I: 711.

LUCIANO, I: 727.

LUPO, I: 233, 396.

MAESTRALE, I:, 823.

MALOCELLO, I: 640.

MANIN, I: 23.

MANZONI, II: 187.

MARANGONA, II: 186.

MARCELLO, I: 160, 182.

MARCO POLO, I: 119, 126, 856.

MARGHERA, II: 187.

MARIA EUGENIA, II: 188.

MARIA ROSA, I: 813.

MARIGOLA, I: 287.

MAROCCHINO, I: 783.

MARTINOLICH Carlo, I: 71.

II: 187.

MAULY, I: 308.

MAZAMEN, I: 444.

MICCA, I: 647, 654.

MONCALIERI, I: 323.

II: 187.

MONTANARI, I: 380.

MONTE CRISTO, I: 691.

MONTECUCCOLI, I: 807.

MOREA, II: 187.

MOTIA, I: 206.

MULTEDO, I: 273.

NICOLÒ ODERO, I: 77, 115.

NORGE, II: 187.

ODERO, V. Nicolò Odero

OGADEN, I: 753.

II: 384.

OLIMPIA, II: 188.

ORESTE, I: 111.

ORIANI, I: 602.

ORLANDO, I: 159, 160, 735.

PAGANINI, II: 187.

PALMA, I: 61. II: 187.

PANTERA, I: 256.

PARTENOPE, I: 187, 195, 450, 783.

PEGASO, I: 224.

PERLA, I: 39.

PERSEVERANZA, I: 531.

PERSIANO, I: 703, 711.

II: 365.

PESSAGNO, I: 807.

PEUCETA, II: 187.

PIGAFETTA, I: 807.

PLEIADI, I: 450.

PODESTÀ Alessandro, II: 186.

POLA, I: 275, 602.

POMONA, I, 287.

PREMUDA, II: 188.

PROVVIDENZA, II: 187.

QUINTO, I: 92. II, 187.

RIBOTY, I: 420.

ROMA, I: 144.

ROMAGNA, I: 753.

SABAUDIA, I: 735.

SABBIA, I: 380, 783.

SAN GIORGIO, I: 119, 138, 142, 153, 154, 159, 190.

SAN GIOVANNI BATTISTA, I: 54.

SAN LUIGI, I: 719.

SANT'ANDREA, I, 293.

SANTA MARIA, I, 490.

SARDEGNA, II: 187.

SAURO, I: 256.

SCHIAFFINO, I: 823.

SCIROCCO, I: 823.

SELLA, I: 396, 570.

SERENITAS, II: 188.

SERENO, II: 187.

SETTIMO, I: 105.

SIRENA, I: 772.

SNIA AMBA, II: 188.

STAMPALIA, I: 727.

STRALE, I: 17.

TANARO, I: 719.

TARIGO, I: 735, 744, 762, 779.

TAZZOLI, I: 113, 763.

TEVERE, I: 350. II: 188.

TICINO, I: 584.

TOSELLI, I: 213.

TRIPCOVICH Silvia, I: 234, 390, 411.

URSUS, I: 242, 257. II: 187.

VALDIVAGNA, I: 61. II: 187.

VANNA, I: 753.

VEGA, I: 70, 80, 92.

VENIERO, I: 23, 611.

VERACE, II: 186.

VERDE, I, 584.

VICTORIA, I: 198.

VITTORIO VENETO, I: 280, 281, 282.

VIVALDI, I: 640, 744.

VULCANIA, I: 285.

VULCANO, I: 39. II: 186.

ZARA, I: 602.

ZENO, I: 807, 823.

ZOEA, I: 664.

## **BRITANNICHE**

AMICUS, I: 47.

ARDANBHAM, I: 113.

ARK ROYAL, I: 287, 632.

CARLTON, I: 5.

CLAN MACIVER, I: 585.

HIGHLAND MONARCH, I: 632.

ILLUSTRIOUS, I: 124, 188, 192, 339.

KING GEORGE V, II: 244.

MAC RACK, I: 611.

MALAYA, I: 287, 674.

MOHAWK, I, 744.

RENOWN, I: 287, 632.

SHEFFIELD, I: 287.

URLA, I: 213.

**FRANCESI** 

JULES VERNE, I: 365.

**GERMANICHE** 

ADANA, I: 628, 735.

AEGINA, I: 735.

ANASTASSIA, I: 23.

ARTA, I: 735.

BISMARCK, II: 210.

DUISBURG, I: 204, 213.

ERAKLEA, 1: 596.

GALILEA, I: 610.

GNEISENAU, II: 210.

INGO, I, 204, 213.

ISERLHON, I: 735.

MENES, I: 373, 403, 410.

PENNSILVANIA, I: 85, 275, 323. II, 188.

RUHR, I: 596.

SAMOS, I: 753.

SCHARNHORST, II: 210.

TIRPITS, II: 210.

UCKERMARK, I: 275.

WACHTFELS, I: 234.

GRECHE

ELENI, I: 182.

FOKION, I: 697, 706, 713, 819.

PROTEUS, I: 126.

JUGOSLAVE

KNAJA, II: 361.

LUBJANKA, I: 717.

SUD, I: 73, 108.

ZMAJ, II: 370.

# INDICE DEI NOMI GEOGRAFICI

Abaltì, I: 720, 737, 774.

Abbai, II: 237.

Abiar Bu Sfeia, I: 243.

Abissinia, I: 175, 237, 370. II: 62.

Abrascicò, I: 391, 507, 513.

Absenab, monte, I: 137, 143.

Abu Gamel, I: 39, 72, 91, 106.

Acachi, II: 13.

Acchelè, II: 228.

Acobo, fiume, I: 165. II, 17.

Acquicella, I: 149, 163.

Acroma, I: 10, 46, 54, 62, 72, 81, 118, 150, 164, 832, 864.

Adal, monte, I: 165, 166.

Adalia, II: 62.

Adasalat, torrente, II: 199.

Addis Abeba, I: 235, 303, 391, 525, 627, 634, 641, 655, 671, 763. II: 8, 9, 13, 14, 88, 191, 192, 194, 198, 226, 227, 228, 236, 258, 269, 270, 271, 272, 273, 274.

Addis Alem, I: 64. II: 237.

Adefungiai, torrente, II: 199, 200.

Aden, I: 12, 26, 391, 410, 507. II: 10, 18, 36, 73, 270, 288, 289. Adi Caieh, I: 604, 618, 626.

Adigrat, I: 618, 641, 655.

Adi Ugri, I: 221, 288, 309, 369, 391, 464, 499, 507, 604, 626. II: 15, 192.

Ad Omar, II: 200.

Ad Teclesan, I: 262, 451, 459, 597, 603, 611, 618.

Adriatico, mare, I: 24, 49, 160, 166, 242, 407, 552, 605, 654.

Adua, I: 229, 618, 626. II: 16.

Afafi, I: 250,559.

Afgoi, I: 391, 397.

Afmadù, I: 173, 213, 268, 274, 281, 288, 295, 309. II: 284.

Afodù, I: 471, 476, 499.

Africa, I: 115, 435, 580, 688, 690, 698, 784. II: 42, 54, 57, 110, 242, 243, 253.

Africa francese, II: 34, 253.

Africa Equatoriale Francese, I: 145, 441, 634, 636, 658. II: 38, 40, 57.

Africa occidentale, I: 267. II, 38, 40.

Africa Orientale Britannica, I: 145.

Africa Orientale Francese, I: 318, 370, 441, 630, 634.

Africa Orientale Italiana, I: 19, 25, 33, 36, 75, 84, 86, 93, 96, 104, 114, 119, 132, 140, 154, 160, 161, 167, 174, 221, 222, 230, 245, 252, 274, 282, 288, 290, 291, 305, 306, 312, 324, 328, 329, 337, 340, 342, 344, 346, 353, 368, 376, 387, 403, 415, 418, 421, 434, 493, 494, 507, 512, 520, 528, 531, 533, 534, 540, 554, 560, 561, 565, 571, 575, 579, 581, 585, 587, 590, 593, 603, 611, 633, 634, 641, 646, 655, 656, 657, 663, 678, 681, 689, 712, 757, 763, 774, 784, 786, 787, 788, 796, 817, 840, 848, 857, 865. II: 8, 9, 14, 35, 36, 60, 73, 97, 110, 122, 125, 236, 248, 289, 326, 342, 345, 355.

Africa settentrionale, I: 6, 12, 32, 50, 77, 102, 110, 120, 121, 146, 155, 160, 200, 247, 417, 421, 434, 435, 466, 532, 650, 707, 748.

II: 3, 14, 19, 22, 33, 34, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 49, 50, 69, 70, 99, 100, 101, 102, 103, 106, 107, 113, 122, 124, 130, 176, 183, 208, 223, 234, 235, 243, 250, 253, 264, 291, 326, 349, 354, 384.

Africa Settentrionale Francese, I: 65, 75, 120, 122, 126, 127, 132, 138, 146, 154, 155, 160, 168, 169, 175, 176, 184, 208, 216, 224, 247, 265, 270, 277, 284, 298, 306, 325, 345, 365, 376, 392, 454, 465, 508, 527, 614, 622, 658, 860, 869.

Africa Settentrionale Italiana, I: 5, 8, 10, 12, 16, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 41, 46, 48, 51, 54, 61, 65, 71, 80, 84, 90, 92, 93, 98, 101, 104, 106, 108, 109, 112, 118, 124, 125, 126, 127, 130, 131, 136, 140, 142, 144, 150, 153, 154, 155, 156, 158, 164, 166, 172, 174, 180, 185, 189, 190, 196, 198, 204, 206, 212, 214, 216, 220, 222, 228, 230, 234, 242, 245, 250, 252, 255, 257, 259, 262, 264, 268, 274, 276, 280, 287, 289, 292, 294, 296, 302, 304, 309, 314, 316, 317, 318, 322, 324, 325, 326, 328, 330, 332, 336, 339, 342, 344, 345, 346, 347, 350, 351, 352, 353, 356, 357, 358, 359, 361, 364, 368, 369, 370, 374, 376, 380, 381, 382, 385, 387, 390, 396, 398, 402, 403, 404, 408, 409, 415, 416, 420, 426, 432, 433, 434, 438, 605, 606, 610, 618, 619, 620, 626, 627, 628, 633, 634, 640, 646, 648, 654, 656, 657, 659, 663, 672, 673, 678, 679, 686,

689, 695, 696, 698, 703, 711, 719, 721,

728, 729, 735, 737, 738, 744, 747, 752, 755, 756, 762, 766, 773, 775, 776, 783, 784, 785, 786, 787, 794, 798, 799, 807, 809, 811, 816, 818, 819, 820, 824, 826, 828, 832, 834, 835, 840, 843, 848, 852, 856, 864, 865, 868.

Aful, colle, I: 459, 559.

Agadez, I: 758.

Agaumeder, II: 238.

Agedabia, I: 172, 212, 262, 268, 274, 280, 287, 314, 322, 342, 356, 362, 380, 408, 432, 444, 450, 464, 476, 483, 491, 512, 518, 524, 571, 596, 618, 633. II: 5, 21, 22, 124, 326.

Agordat, I: 83, 99, 107, 137, 173, 181, 189, 197, 205, 212, 213, 221, 229, 235, 243, 250, 295, 531. II: 10, 14, 15, 16, 191, 192, 199, 200, 276.

Agrigento, I: 3, 395.

Aicò, I: 165, 173.

Aicotà, I: 152, 159, 165, 166, 173.

Ain El Gazala, I: 11, 47, 72, 118, 152, 164, 687, 695, 774, 795, 824, 848. II: 4, 5.

Ain El Melfa, I: 112, 518.

Aiscia, I: 491. II: 193, 272.

Ajaccio, I: 247, 416.

Ajungmir, II: 279.

Akaba, I: 466.

Akrotiri Triedos, II: 117.

Alba, I: 97.

Albania, I: 3, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 18, 21, 24, 31, 32, 37, 40, 42, 45, 48, 53, 55, 59, 63, 69, 73, 75, 79, 82, 83, 84, 85, 89, 92, 93, 96, 97, 100, 101, 102, 104, 105, 108, 109, 111, 113, 117, 119, 123, 125, 126, 129, 131, 133, 135, 137, 138, 140, 141, 143, 144, 149, 153, 157, 160, 163, 166, 167, 168, 171, 173, 174, 179, 182, 187, 190, 195, 197, 198, 199, 200, 203, 206, 211, 213, 219, 222, 223, 227, 230, 233, 236, 241, 249, 251, 255, 257, 258, 259, 261, 263, 267, 269, 271, 273, 275, 279,

281, 285, 288, 289, 293, 295, 296, 301, 303, 304, 307, 310, 313, 315, 317, 321, 323, 327, 329, 335, 337, 338, 341, 344, 349, 355, 357, 361, 363, 367, 373, 379, 385, 389, 391, 392, 395, 401, 407, 413, 416, 419, 422, 425, 430, 431, 437, 439, 529, 532, 537, 545, 550, 551, 554, 557, 561, 563, 566, 569, 577, 583, 586, 589, 591, 595, 598, 600, 601, 604, 606, 609 612, 613, 617, 619, 625, 628, 631, 639, 641, 645, 648, 649, 651, 653, 656, 657, 658, 661, 664, 665, 666, 669, 672, 677, 680, 685, 688, 689, 693, 702, 705, 709, 713, 717, 721, 725, 729, 730, 732, 733, 737, 738, 743, 747, 751, 756, 757, 761, 764, 765, 766, 771, 775, 776, 781, 786, 789, 793, 797, 798, 799, 805, 809, 810, 811, 815, 818, 819, 820, 823, 824, 826, 827, 828, 831, 835, 836, 839, 841, 842 843, 847, 850, 851, 855, 857, 858, 859, 860, 863, 867. II: 25, 27, 31, 53, 54, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 78, 79, 81, 85, 89, 91, 92, 109, 113, 122, 123, 124, 127, 159, 174, 178, 184, 207, 209, 212, 213, 214, 215, 232, 291, 298, 307, 310, 311, 334, 339, 340, 341, 343, 348, 349, 354, 365, 368, 369, 389.

Aleppo, II: 174.

Alepu, II: 86.

Alessandria d'Egitto, I: 31, 33, 40, 41, 49, 57, 82, 85, 94, 95, 101, 107, 190, 191, 200, 207, 213, 214, 215, 216, 236, 238, 246, 257, 258, 261, 265, 281, 282, 287, 296, 302, 315, 316, 324, 325, 363, 404, 445, 452, 453, 460, 464, 475, 476, 494, 500, 502, 514, 521, 526, 558, 584, 590, 598, 602, 607, 610, 617, 632, 634, 635, 636, 642, 647, 648, 654, 662, 670, 672, 682, 696, 703, 705, 710, 713, 721, 722, 727, 735, 744, 762, 806, 817, 819, 847, 851, 856, 857, 859, 860. II: 24, 57, 109, 117, 184, 297.

Alessandria d'Italia, I: 849.

Algeri, I: 32, 115, 208, 318, 602, 615. II: 75, 99, 100, 176, 177, 302.

Algeria, I: 35, 77, 86, 118, 121, 133, 155, 215, 216, 237, 246, 253, 265, 276, 283, 284, 434. II: 33, 34, 40, 75, 101.

Alghe, I: 712.

Alghena, I: 189, 221, 229, 235. II:, 271, 275. Alghero, I: 743.

Alimnia, I: 703.

Allonazit, monte, I: 203, 227, 279.

Alomatà, I: 288, 421, 865.

Alpheios, fiume, I: 793.

Amar Cocché, II: 17, 227.

Amara, I: 64, 83, 174, 230. II: 12, 18, 227, 237.

Amba, monte, I: 303, 309, 571.

Amba Alagi, I: 641, 655, 663, 671, 679, 704, 720, 728, 736, 745, 754, 763, 774, 784, 796, 808, 824, 833, 840, 848, 849, 865.
II: 273.

Ambelouzos, II: 17.

Ambò, I: 655. II: 13, 193, 227, 273.

Ambum, I: 3, 9, 15, 37, 69, 89, 726.

Amburgo, II: 209.

America, I: 120, 642, 843. II: 100, 107, 112, 114, 129, 202, 256, 381.

Amhara Saint, II: 227.

Ammanit, II: 16.

Amorgo, isola, I: 868. II. 170.

Anaphe, isola, I: 868.

Ananes, I: 494.

Anatolia, I: 98, 527. II: 114, 180, 260.

Ancober, I: 671, 704. II, 237.

Ancona, I: 7, 43. II: 245, 366.

Ander, stretta, I: 507, 565.

Angaleit, torrente, I: 143.

Ankara, I: 429. II: 62, 87, 110, 179, 180, 203, 243, 247. Anseba, valle, I: 603.

Antelat, I: 262, 646. II: 21.

Antibes, capo, I: 512.

Antipaxos, isola, I: 379, 385, 726.

Antivari, I: 4, 92, 132. II: 389.

Aosta, città e valle, I: 89.

Apollonia, I: 136, 164, 196, 243, 703, 753.

Apuania, I: 293, 301, 307, 419, 517.

Aqiq, I: 92, 107 II: 275.

Arabia Saudita, I: 758.

Arad, II: 6.

Arae Filenorum, I: 633.

Arbà, I: 720.

Arbe, I: 751.

Arcangelo, scoglio, II, 391.

Arero, II: 17.

Arezzo, I: 285.

Argeles sur mer, I: 821.

Argirocastro, I: 204, 212, 227, 313, 458, 475, 482, 506, 727, 734, 751. II: 233.

Argostoli, I: 321, 463, 490, 551. II: 154, 156, 157, 158.

Argubet El Furich, I: 16.

Arkadeika, fiume, I, 694.

Armi, capo dell', I: 444, 512, 518.

Armiro, baia, I: 238.

Aroma, I: 107, 137, 143. II: 277.

Arresa, I: 268, 274, 309, 362, 391, 403, 408, 415, 421, 427, 439, 444, 464, 553, 565, 585, 597, 604, 611. II: 271, 276.

Arta, fiume, I: 772, 793, 818, 834.

Arza, I: 233, 308, 327, 341, 367, 413, 431, 457, 463, 470.

Ascidirà, monte e valle, I: 539.

Aselle, II: 228.

Asia, II: 243.

Asmara, I: 72, 99, 213, 262, 268, 275, 288, 363, 415, 445, 451, 483, 525, 553, 560, 571. 603, 611, 618, 633. II: 9, 14, 15, 16, 36, 192, 271.

Asosa, I: 244, 375, 421, 476, 483, 491, 499, 513, 547, 553, 560, 572. II: 272.

Assab, I: 5, 31, 39, 72, 82, 107, 113, 119, 130, 143, 281, 421, 433, 774, 857. II: 73, 193.

Astakos, I: 761.

Asti, I: 89.

Asus, I: 499,

Atbara, II: 35.

Atene, I: 34, 460, 737, 746, 756, 819, 841, 842, 850, 859, 866. II: 31, 32, 52, 247, 297, 298, 299, 371.

Atlantico, oceano, I: 18, 23, 35, 49, 82, 113, 152, 160, 181, 213, 365, 381, 388, 392, 398, 417, 585, 611, 755, 763, 841, 843. II: 120, 243, 264, 266.

Attica, II: 347.

Auasc, fiume, I: 351, 525, 553, 619, 626, 634, 641, 704. II: 238.

Auasciat, II: 199.

Auenat, I: 72.

Augusta, I: 69, 97, 117, 163, 203, 307, 367, 602, 807.

Aussa, II: 238.

Australia, I: 85, 237, 331, 549. II: 323.

Austria, I: 93. II: 209, 210, 394. Avellino, I: 301.

Aviano, II: 134, 150.

Axios, fiume, II: 299.

Ayvalik, II: 62.

Az Darò, I: 235, 256, 343.

Azozò, II: 227.

Azzorre, isole, I: 722.

Bab El Mandeb, I: 508.

Babilè, I: 491, 553, 565, 572.

Baco, I, 55.

Bactili, I: 295, 351.

Bacur, uadi, v. Uadi Bacur.

Baddana, I: 281.

Bagdad, I: 842. II: 364.

Bahar Dar, I: 262, 849, 865. II, 200, 227, 271.

Balcani, I: 74, 244, 522, 622, 656, 673, 674, 675, 690, 698, 707, 714, 721, 739, 747, 758, 772, 850.
II: 7, 54, 78, 87, 93, 110, 111, 180, 203, 220, 234, 240, 243, 248, 252, 254, 263, 317, 324, 348, 354.

Balcania, I: 682.

Bale, I: 513.

Baleari, isole, I: 280.

Bali d'Albania, I: 98, 105, 286, 367, 419, 431, 463, 470, 481, 505.

Baloba, I: 302.

Baltico, mare, II: 68.

Banato, II, 6, 7, 217, 350.

Bangui, II: 57.

Banja Luka, I: 721. II, 392.

Banno, I: 295, 323, 350.

Bar, I, 710.

Barca, fiume, II, 199, 200.

Barce, I: 166, 196, 220, 228, 234, 243, 250, 374, 375, 654, 729, 840. II: 20.

Bardera, I: 337, 351. II: 10.

Bardia, I: 4, 10, 11, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 30, 31, 32, 33, 38, 48, 49, 63, 65, 74, 83, 84, 95, 107, 109, 167, 174, 244, 369, 515, 711, 719, 783, 806, 818, 819, 834. II: 3, 5, 19, 21, 22, 185.

Baremmà, I: 464.

Barentù, I: 73, 83, 107, 137, 159, 173, 181, 189, 197, 205, 212, 213, 221, 229, 235, 243, 244, 250, 251, 256, 311. II: 15, 16, 191, 192.

Barga El Beda, I: 380.

Bari, I: 105, 166, 258, 301, 498, 661. II: 184.

Barmash, I: 771.

Baro, I: 189, 736 II: 193.

Baros, II: 4.

Bassora, I: 534, 549, 593. II: 24, 321, 364.

Bastia, I: 121, 146.

Batavia, II: 225.

Batiè, I: 841.

Battipaglia, I: 301.

Baum, I: 99.

Beddahach, I: 204, 222. II: 20.

Beduchias, I: 211.

Beghemeder, II: 227, 238.

Beirut, I: 146, 723, 748, 767, 768, 829. II: 174.

Bejkes, monte, I: 3.

Belaià, II: 193, 238.

Belas, fiume, I: 11.

Belesa, II: 227, 238.

Beles Gogani, I: 251, 268, 281, 295.

Belet Uen, I: 415.

Belfodio, II: 278.

Belfort, I: 612.

Belgio, I: 555. II: 329, 333.

Belgrado, I: 754, 763, 835. II: 54, 55, 152, 153, 178, 203, 240, 254, 263, 265, 340, 346, 359, 362, 369, 383.

Bencovac, I: 685, 692, 693, 695, 701.

Bencës, I: 3, 9, 15, 21, 29, 37, 79, 89, 117, 219, 261, 293, 413, 545, 551, 577.

Bengasi, I: 54, 62, 64, 72, 74, 81, 91, 99, 106, 112, 118, 172, 175, 180, 181, 192, 206, 228, 243, 245, 249, 250, 251, 256, 268, 273, 274, 287, 303, 314, 316, 317, 319, 336, 342, 350, 352, 355, 356, 362, 368, 371, 374, 376, 380, 381, 392, 397, 408, 426, 450, 458, 464, 483, 491, 524, 552, 559, 564, 626, 633, 640, 646, 648, 657, 664, 666, 729, 753, 762, 774, 783, 785, 807, 818, 824, 833, 840, 850, 851, 856, 864. II: 4, 5, 20, 22, 36, 89, 124, 165, 185, 326, 372.

Bengut, capo, I: 841.

Benina, I: 54, 72, 81, 91, 99, 136, 229, 314, 322, 458, 483, 603, 774

Beozia, I: 206. II: 347.

Berat, I: 73, 89, 105, 138, 149, 158, 163, 367, 420. II: 28, 122, 213, 214.

Berbera, I: 23, 39, 130, 343, 513, 519, 525, 549.

Berca, I: 72, 81, 91, 256, 322, 336, 362, 368, 483, 530, 774.

Berchtesgaden, I: 83, 140, 147, 156, 174, 209, 223, 364. II: 122, 127, 182, 189, 234.

Berechet, II: 227.

Berg, II: 221.

Berghof, II: 251, 254, 265, 300.

Berlino, I: 19, 25, 32, 33, 64, 74, 75, 83, 84, 96, 100, 108, 109, 114, 119, 131, 144, 153, 154, 173, 174, 191, 269, 364, 478, 535, 554, 561, 568, 656, 689, 777, 790, 798, 811, 827, 835, 858. II: 6, 29, 52, 53, 60, 62, 71, 111, 115, 172, 183, 189, 201, 205, 223, 234, 241, 263, 264, 265, 328, 344, 345, 358, 374.

Berta, I: 11, 41, 42, 74, 84, 100, 206, 212, 220, 222, 243. II: 4, 5, 20, 21, 22, 124.

Beshenik, I: 3, 21.

Beshishti, I: 389, 396.

Bessarabia, II: 121, 252, 380.

Beznoviski Vrk, II: 376.

Biacundi, I: 205.

Bicaj, II: 351, 352.

Biccenà, II: 258.

Bicocca, I: 149.

Bihac, I: 751.

Bilishti, II: 233.

Bilo Gora, II: 350.

Bir Ben Gania, I: 172, 655.

Bir Cherif, I: 142, 150.

Bir El Carmus, I: 150.

Bir El Gobi, I: 10, 832.

Bir Esc Sceferzen, I: 91.

Bir Esc Sciafsciaf, I: 17.

Bir Faras, I: 158.

Bir Habata, I: 864.

Bir Hacheim, I: 61, 62, 72, 81, 112.

Bir Hamra, I: 81.

Bir Junes, I: 118, 151.

Birmania, II: 266.

Bir Medauar, I: 158.

Bir Semander, I: 228.

Bir Es Suera, I: 618, 626.

Bir Tengeder, I: 655.

Bir Tocra, I: 655.

Biscia, I: 165. II: 199, 200.

Biserta, I: 43, 96, 146, 193, 239, 365, 791. II: 176, 177.

Bisidimò, I: 579.

Bizen, valle, I, 391.

Bjelovar, II: 350.

Blaga Ghetao, monte, I, 483.

Bocà Manta, I: 124.

Bokoggi, I: 754.

Bogù, valle, I: 507.

Bojana, I: 600, 647.

Bolena, I: 186, 458.

Bologna, I: 145, 521. II: 214.

Bolzano, I: 97. II: 214.

Boma, I: 303. II: 279, 280.

Bomba, I, 47.

Bombay, I: 549, 587.

Bon, capo, I: 426, 694.

Bona, I: 61, 66, 403,408. I: 177.

Bonastra, punta, II: 389.

Bonifacio, capo, I: 121, 146, 287.

Bonne, I: 522.

Borama, I: 841.

Bordighera, I: 364. II: 234.

Bornholm, isola, II, 68.

Borovnica, I, 701.

Borsh, I: 70, 438.

Bos Novi, II: 392.

Bougaroun, capo, I: 844.

Bragozati, I, 29, 718.

Brava I, 323, 337.

Braşov, II: 215, 218.

Brassò, v. Braşov.

Brataj, II: 25, 26.

Brazza, I: 805,

Bregu Ambellos, I: 781.

Bregu Borsh, I: 360,425.

Bregu Brezhanit, I: 212, 227.

Bregu Gliulei, I: 141, 187, 203, 211, 212, 219, 227, 249, 285, 431, 469, 505, 551.

Bregu Kukoresi, I: 3, 60.

Bregu Math, I: 3, 97, 327, 662.

Bregu Rapit, I, 211, 285, 469, 497, 505.

Bregu Saliut, I: 186, 203, 211, 321.

Bregu Sciagirit, I: 203.

Bregu Scialesit, I: 203, 255, 261, 267, 273, 279, 285, 286, 293, 307, 314, 321, 327, 361, 367, 389, 457.

Bregu Spadarit, I: 157.

Brescia, I: 89, 97, 141, 157, 285.

Bresshenikut, I: 29, 601, 662, 670.

Breslavia, II: 338.

Brezhanit, v. Bregu Brezhanit.

Brežice, II: 392.

Brignole, I: 293.

Brindisi, I: 79, 141, 173, 197, 242, 335, 337, 385, 386, 428, 559, 589, 709, 711, 717, 725, 808, 810, 832, 839. II: 184, 245.

Brod na Kupi, I: 733, 771.

Bruck an der Mur, II: 209.

Bua Brugi, I: 357.

Bu Amed, I: 81.

Bu Amud Forneris, I: 10, 81.

Bubesi, I: 179, 186, 267, 285, 286, 413, 426.

Bucarest, I: 145. II: 6, 93, 94, 96, 175, 216, 218.

Bucovina, II: 121, 380.

Budapest, I: 520, 689. II: 62, 184.

Bude, II: 392.

Buerat, I: 331.

Buerat El Hsum, I: 464, 518, 539.

Bu Grada, I: 610.

Bu Rim, I: 22.

Bulga, II: 227.

Bulgaria, I: 49, 56, 85, 109, 138, 161, 199, 237, 253, 264, 283, 298, 305, 331, 332, 365, 388, 405, 409, 422, 428, 434, 435, 440, 446, 453, 454, 460, 473, 478, 485, 493, 494, 520, 528, 542, 549, 643, 650, 658, 665, 777, 844, 860.

II: 6, 7, 55, 61, 64, 71, 87, 89, 94, 110, 123, 153, 180, 203, 204, 205, 208, 218, 219, 232, 240, 242, 243, 251, 254, 263, 298, 300, 317, 340, 344, 348, 357, 395, 396.

Bulhar, I: 39.

Bulo Merere, I: 363, 369.

Buna, I: 72, 82, 91, 295. II: 283.

Bura, II: 285.

Burao, I: 23.

Burdodi, I: 213.

Bur Gao, I: 125, 137, 281.

Burgas, II: 358.

Burgi, I: 547. II, 228.

Buriè, I: 375, 408, 415, 427, 432, 439, 445, 451. II: 227.

Bus Devrit, I: 219.

Busi, I: 342, 349, 379, 463.

Buza Prall, I: 187, 195.

Cagliari, I: 53, 59, 69, 89, 195, 293, 341, 395, 505, 661, 693, 743.

Caizza, I, 79, 89, 123, 141, 186, 211, 227, 286, 414, 470, 481, 505.

Cal, I: 343.

Calà, I: 129, 141, 157, 171.

Calabritto, I: 313.

Calafrana, I: 848.

Calases, I: 761.

Calcide, I: 738.

Calitri, I: 301.

Callam, I: 55, 295, 309, 315, 323, 415. II: 228.

Calliviera, I: 285.

Caltanissetta, I: 3, 59, 301, 395.

Camaran, isola, II: 73.

Cam Ceu, I: 343, 374, 381.

Campanella, punta, I: 498.

Camsuma, I, 137.

Canadà, I: 324, 649.

Canarie, isole, I: 152, 182.

Canarit, I, 211.

Canea, v. La Canea.

Candia, v. Creta.

Cani, isola dei, I: 239, 247.

Canzal, I: 539.

Capetown, II: 321.

Capraia, isola, I: 285.

Capronia, I: 72.

Capuzzo, ridotta, I: 4, 832, 840.

Carbonara, capo, I: 61.

Carinzia, II: 209,392.

Carpazi, monti, II: 215.

Cartum, I: 137. II: 35, 280.

Casablanca, I: 20, 155, 325.

Caso, isola e stretto, I: 61, 233, 446, 449, 464, 476, 498, 584, 596, 602, 610, 617, 632, 662, 773, 782, 806, 823, 856, 863.

Cassala, I: 17, 47, 72, 82, 83, 143, 154, 166. II: 14, 15, 35, 36, 97, 191, 277.

Castel Benito, I: 250, 387, 512. II: 82.

Castelrosso, isola, I: 389, 393, 396, 398, 401, 403, 404, 414, 426, 460, 501. II: 248.

Castelvetrano, I: 97, 395.

Castuano, I: 685.

Çatalca, II: 319.

Catania, I: 59, 69, 89, 97, 117, 149, 163, 203, 227, 307, 321, 335, 367, 374. II: 365.

Catanzaro, I: 9, 301, 601.

Cattavia, I: 490.

Cattaro, I: 661, 717, 730, 737, 747, 751, 756, 764, 779, 797, 798, 806, 826, 828, 835.
II: 341, 343, 365, 366, 389, 390, 391.

Čazma, II: 350.

Cazza, isola I: 242.

Cefalonia, isola, I: 214, 257, 409, 417, 447, 551, 603, 843, 859, 865.
II: 154, 156, 157, 158, 171, 233, 245, 318.

Celgà, I: 243, 268, 736, 745, 849. II: 16, 277.

Celje, II: 340, 349.

Cepan, I: 45.

Cepova, I: 60.

Çëravë, II: 233.

Cercer, I: 611.

Cerevodë, I: 481, 601, 718. II: 365.

Cerigo, isola, I: 494, 572, 573, 617, 762.

Cerigotto, isola, I: 516, 518, 572, 573, 711.

Cerka, canale, I: 701.

Cerklje, II: 376, 392.

Cernauti, II: 121.

Cettigne, I: 726, 730, 737, 738, 743, 751. II: 365.

Chambery, II: 43.

Chaulan, I: 206, 212, 220, 222.

Chech, colle, I: 408, 427.

Cheren, I: 181, 213, 235, 243, 250, 256, 262, 268, 274, 280, 281, 288, 295, 303, 309, 315, 323, 328, 336, 343, 350, 352, 362, 364, 391, 397, 403, 408, 415, 421, 432, 438, 444, 445, 451, 459, 476, 483, 499, 507, 512, 513, 519, 525, 531, 532, 539, 546, 553, 559, 565, 571, 579, 585, 590, 598. II: 10, 14, 15, 16, 36, 192, 228, 262, 271.

Cherso, isola, I: 661. II: 389.

Cherù, I: 5, 83, 152, 159, 160. 165, 166, 173, 370. II: 198, 199, 200.

Chierò, I: 499.

Chilo, I: 539.

Chio, isola, I: 446. II, 170. Chirin, I: 281.

Chisimaio, I: 25, 55, 85, 137, 166, 235, 268, 295, 315, 323, 329, 337, 343. II: 8, 10, 17, 192.

Ciad, I: 821, 852. II: 57.

Ciaffe Densa, II: 13.

Ciamuria, II: 318.

Cicladi, isole, I: 102, 617, 711, 744.

Cikatovo, I: 836.

Cina, II: 119, 257, 266.

Cipro, isola, I: 199, 297, 376, 428, 440, 476, 705, 828, 860. II: 180, 184, 248, 262, 322, 324.

Circhina, I: 677. II: 305.

Cirenaica, I: 11, 17, 18, 24, 32, 40, 42, 48, 51, 74, 75, 85, 95, 120, 154, 155, 167, 180, 191, 206, 214, 245, 252, 262, 270, 282, 296, 317, 332, 339, 344, 351, 358, 359, 363, 365, 376, 381, 382, 388, 410, 444, 472, 477, 478, 485, 493, 502, 515, 521, 526, 534, 542, 561, 566, 587, 592, 596, 598, 605, 606, 628, 635, 640, 641, 642, 649, 658, 664, 666, 668, 673, 675, 677, 681, 689, 690, 697, 698, 721, 727, 739, 747, 759, 785, 791, 811, 818, 820, 822, 830, 834, 839, 844, 851, 852. II: 3, 20, 22, 36, 57, 66, 74, 90, 103, 110, 119, 124, 125, 165, 174, 221, 354, 371, 372.

Chiene, II: 19.

Cirquinizza, I: 717, 725.

Civitavecchia, II: 132, 141, 145, 197, 310.

Clatki Vrk, II: 376.

Cocos, monte, I: 187.

Codra, I: 414.

Coefia, I: 646.

Cochen, monte, I: 229.

Cola Kosa, II, 375.

Colbio, I: 235, 274. II: 17, 285. Colli a Voltumo, I: 395, 401.

Collubi, I; 604.

Combolcià, I: 11, 687, 745.

Comiso, I: 97, 117, 163, 307.

Congo Belga, I: 154, 311, 422, 643. II: 287.

Contursi, I: 335.

Coo, isola, I: 286, 342.

Corfû, isola, I: 5, 105, 139, 149, 158, 237, 253, 317, 584, 645, 734, 782, 793, 817, 819, 831, 838, 841, 843, 851, 855, 858, 863. II: 86, 171, 318.

Cori, I: 557.

Corinto, I: 294, 308, 313, 472, 540, 614, 641, 657, 673, 696, 866. II: 154, 156, 184, 233, 317.

Coritenza, I: 717, 725.

Corsica, isola, I: 7, 51, 121, 127, 133, 145, 146, 175, 235, 253, 312, 332, 357, 358, 372, 393, 430, 465, 468, 495, 591, 636, 852.

II: 42, 49, 104, 105, 126, 183, 235, 318, 345, 372.

Corso, capo, I: 287, 291.

Cosenza, I: 301, 601.

Cosina, I: 157, 211, 704.

Costa Azzurra, I: 574.

Costa Francese dei Somali, I: 96, 103, 277, 312, 454, 853, 861. II: 38, 42, 50, 193.

Costantinopoli, v. Istambul.

Costanza, II: 6, 7, 175, 357.

Cozzo, I: 335.

Craiova, II: 96.

Cremona, II: 143.

Cresta del Gallo, I: 313.

Creta, isola, I: 6, 26, 33, 41, 43, 57, 86, 94,

95, 101, 107, 120, 150, 158, 192, 224, 228, 231, 238, 246, 253, 294, 308, 324, 330, 336, 337, 338, 342, 345, 368, 433, 438, 458, 464, 465, 466, 467, 472, 476, 478, 490, 514, 521, 538, 552, 558, 570, 571, 584, 587, 590, 596, 602, 610, 617, 626, 632, 639, 654, 670, 678, 686, 694, 703, 711, 719, 727, 735, 744, 752, 783, 794, 806, 812, 820, 831, 847, 856, 859, 866, 868. II: 31, 116, 117, 118, 127, 170, 180, 184, 220, 249, 250, 263, 297, 347, 372.

Croazia, I: 697, 720, 740, 746, 747, 800, 809, 812, 844, 852, 869. II: 341, 383, 394.

Cropani, I: 389, 395.

Crotone, I: 3, 9, 171, 301, 426, 457, 601.

Cub Cub, I: 323, 328, 336, 343, 350, 374, 381, 386, 391, 392, 397. II: 275.

Cuciari, I: 227, 286.

Cufra, I: 234, 243, 250, 280, 287, 350, 356, 361, 362, 374, 382, 386, 390, 396, 402, 405, 408, 415, 416, 421, 422, 438, 526, 703.

Çukë Fecit, I: 79, 111, 123.

Çukë Sotirit, I: 79.

Cundile, I: 356.

Cuneo, I: 89, 97.

Curzola, isola, I: 805, 858.

Curzolane, isole, I: 805.

Cuolla Uogherà, II: 238.

Dabus, fiume, I: 547, 553, 560, 572, 579.

Dagabur, I: 416, 427, 477, 532.

Daga Medò, I: 427.

Dakai, I: 414.

Dakar, II: 39, 42, 44, 69.

Dalle, II: 193.

Dalmazia, I: 713, 746, 747, 755, 764, 789, 826, 827. II: 366, 383, 389, 390, 391.

Damasco, II: 174.

Damasciai, monte, II: 200.

Danghilà, II: 227, 271.

Danimarca, I: 65. II: 111, 329, 333.

Danubio, fiume, I: 696. II: 6, 7, 93, 123, 127, 175, 179, 206, 217, 234, 337, 346, 360, 370.

Dardanelli, stretto, II: 62, 184, 372.

Dar El Hamra, I: 864.

Daua Parma, fiume, II: 271.

Daura Toat, II: 199, 200.

Dauro, I: 62.

Debatiè, II: 200.

Debel, I: 72,82, 107. II: 283.

Debra Abbai, I: 507.

Debra Berhan, I: 671, 687, 704. II: 13, 227, 237.

Debra Mai, I.

Debra Marcos, I: 427, 433, 445, 451, 459, 464, 476, 483, 763. II: 9, 17, 227, 258, 271.

Debra Sina, I: 736. II: 238.

Debra Tabor, I: 39. II: 228.

Decamerè, I: 107, 336, 343, 368, 483, 560.

Deffa, I: 106.

Dehibat, II: 221.

Delnice, I: 717, 725. II: 350.

Delvinaki, I: 3, 762, 781.

Delvino, I: 781.

Dëma, II: 396.

De Martino, I: 212, 228.

Dembeccià, I: 445, 451, 459. II: 227. Dembi Dollo, I: 745, 833. II: 193.

Denghezie, I: 55.

Denza, I: 415.

Derasghiè, I: 763.

Derg, II: 221.

Dema, I: 11, 39, 41, 42, 72, 74, 81, 84, 91, 99, 100, 109, 112, 136, 151, 159, 164, 172, 180, 181, 189, 196, 204, 206, 212, 220, 222, 228, 250, 386, 390, 450, 670, 679, 687, 729, 745, 753, 795, 824, 827, 830, 840.

II: 4, 5, 20, 21, 22, 36, 124, 130, 165.

Deshnicës, I: 79, 97, 163, 171, 179, 219, 261, 279, 285, 293, 308, 341, 367, 389, 395, 413, 420, 431, 457, 458, 469, 475, 505, 538, 545, 551, 563, 577, 617. II: 233.

Dessiè, I: 268, 408, 415, 525, 634, 655, 663, 679, 736, 745, 754, 763, 774, 784, 796, 808, 817, 825, 833, 840. II: 12, 13, 17, 73.

Devoli, valle e fiume, I: 188, 211, 261, 314, 321, 327, 367, 395, 426, 511, 558, 577, 589, 609. II: 233.

Dibra, I: 678, 685, 694. II: 340, 352, 373.

Dibrano, I: 662, 789. II: 336.

Diego Planina, II: 345.

Diego Suarez, isola, I: 139, 315, 435, 486, 542, 575, 582, 593, 708.

Diff, I: 213, 221, 235. II: 17.

Difnein, isola, I: 107.

Digh Merer, I: 190, 197, 205, 213, 230.

Dinarska, II: 353.

Dirano, I: 791.

Dire Daua, I: 107, 125, 337, 369, 465, 513, 519, 553, 585, 591, 597. II: 193, 270.

Dirma, I: 119.

Dirrè, II: 228.

Disu, I: 55.

Divulje, I: 677, 693, 701, 709. II: 390.

Djakovica, I: 826, 835. II: 178.

Djakovo, II: 366.

Djanet, II: 221.

Djugen, I: 59, 601.

Dobrej, I: 179, 195, 227.

Dobrugia, II: 93.

Dobrushë, I: 37, 105, 157, 249, 255, 469, 511, 718.

Dodecaneso, arcipelago, I: 140. II: 60, 62, 118, 122, 125, 345, 378.

Dojran, lago, II: 345, 347.

Dolina dei Noccioli, II: 305.

Doljana, I: 726, 734, 782.

Dolo, II: 270.

Dologorodoc, monte, I: 513, 519, 525, 531, 553, 565.

Domžale, I: 784, 799, 810, 857. II: 375.

Dongolas, stretta, I: 539, 565, 579.

Donji Vakuf, II: 392.

Doro, canale, I: 443.

Dorshit, I: 438.

Dorze, I: 211.

Dover, II: 201.

Dacovë, I: 204.

Draginja, I: 733.

Dragoti, I; 273, 414.

Draguigon, II: 43.

Drama, II: 108.

Drass e Cais. I: 123.

Dreznice, I: 751.

Drin, fiume, I; 3, 9, 37, 293, 341, 349, 389, 425, 431, 458, 569, 600, 647, 662, 685, 726, 761, 781, 793, 805. II: 351.

Drinassa, fiume, I: 600.

Drivenik, I: 717, 725.

Dukaj, I: 302, 314, 379.

Dul, I: 336.

Dunika, I: 60, 70, 97, 149, 670.

Dupnica, II: 351.

Durazzo, I: 15, 138, 198, 314, 463, 517, 530, 851. II: 207, 213, 214, 336.

Dushar, I: 718.

Dushka, I: 179, 211, 227.

Eboli, I: 301.

Ed Damer, II: 35, 97, 277.

Edessa, II: 108.

Egeo, mare e possedimento, I: 4, 10, 12, 16, 19, 21, 26, 30, 32, 33, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 46, 54, 57, 60, 64, 70, 75, 80, 84, 85, 86, 90, 94, 98, 101, 102, 105, 111, 114, 118, 123, 129, 135, 141, 150, 158, 160, 164, 167, 168, 171, 174, 179, 182 188, 192, 196, 199, 204, 207, 212, 214, 215, 220, 222, 223, 227, 230, 231, 233, 236, 237, 238, 242, 246, 249, 253, 255, 257, 261, 263, 267, 273, 280, 282, 286, 294, 296, 302, 308, 310, 311, 314, 322 327, 336, 338, 342, 345, 349, 355, 361, 363, 364, 368, 373, 379, 385, 389, 393, 396, 401, 402, 403, 407, 414, 420, 426, 427, 428, 432, 433, 438, 439, 440, 441, 443, 445, 446, 449, 452, 453, 458, 460, 464, 466, 467, 471, 472, 476, 478, 490, 492, 494, 498, 500, 506, 512, 514, 516, 518, 521, 524, 526, 530, 532, 533, 538, 541, 546, 548, 552, 558, 560, 561, 564, 566, 569, 573, 578, 580, 584, 586, 589, 592, 595, 596, 598, 602, 606, 610, 613,

610, 613, 617, 620, 625, 628, 632, 635, 636, 639, 642, 645, 647, 649, 654, 656, 662, 664, 670, 672, 678, 686, 689, 694, 696, 697, 702, 706, 710, 713, 719, 721, 727, 732, 738, 739, 744, 746, 752, 761, 772, 775, 777, 782, 794, 806, 812, 815, 817, 819, 821, 823, 826, 827, 828, 831, 835, 836, 839, 847, 851, 855, 859, 860, 863, 866, 867, 869. II: 61, 87, 94, 114, 117, 118, 128, 184, 248, 249, 319, 348, 396.

Egitto, I: 12, 19, 26, 34, 42, 43, 56, 95, 114, 132, 138, 145, 154, 161, 168, 175, 183, 192, 199, 207, 215, 223, 231, 237, 246, 258, 264, 270, 283, 290, 305, 324, 331, 339, 358, 365, 370, 376, 382, 398, 410, 417, 422, 440, 466, 478, 485, 493, 508, 515, 534, 542, 549, 555, 561, 566, 574, 593, 598, 606, 636, 642, 681, 690, 697, 705, 714, 722, 731, 739, 740, 747, 748, 755, 758, 767, 788, 791, 812, 821, 828, 836, 844, 852, 860, 868, 869. Il: 21, 22, 57, 58, 60, 62, 97, 110, 126, 180, 207, 210, 211, 243, 249, 250, 261, 298, 323, 354, 364, 372.

Eire, v. Irlanda.

Elaberhed, I: 451.

El Abiar, I: 670.

El Adem, I: 46, 61, 72, 81, 112, 151, 152, 164, 498, 695. II: 5.

El Agheila, I: 268, 274, 280, 302, 304, 322, 328, 336, 342, 350, 356, 368, 380, 390, 420, 444, 500, 524, 564, 565, 578, 596, 603, 610, 618, 626, 633. II: 5.

El Ahmar, I: 302, 380, 408, 415, 464, 564.

El Azazi, I: 118.

Elbasan, I: 15, 30, 53, 158, 188, 204, 314. II: 59, 60, 214.

El Brega, v. Marsa El Brega.

El Difet Adaisser, I: 72.

Eldoret, II; 286.

El Dukana, I: 251. II: 282.

El Elkumo, I: 92.

Eleusi, I: 324, 719, 727. II: 297.

El Fachri, I: 72.

El Fofle, II: 238.

El Ftaiah, I: 11, 189.

El Gatrum, I: I: 99, 106, 112. II: 221.

El Ghala, I: 323.

El Ghidder, I: 62.

El Giafia, I: 518.

El Giofer, I: 618.

El Grein, I: 450.

El Hamama, I: 243.

El Hamra, I: 519, 539.

El Hiaf, II: 221.

El Magrum, v. Sidi Ahmed El Magrum.

El Mechili, I: 11, 72, 74, 84, 100, 118, 130, 151, 152, 164, 172, 173, 180, 181, 189, 196, 205, 206, 212, 222, 228, 234, 243, 250, 670, 830. II: 4, 5, 19, 20, 21, 124, 130, 326.

El Mergis, I: 351.

El Oboc, I: 113, 125, 130, 137, 143, 152, 221, 268. II: 193.

Es Suera, I: 498.

Et Tamet, I: 387, 459, 464.

El Uach, I: 25, 323. II: 10, 239.

El Uesca, I: 62.

Embellestà, II: 199.

Enda Selassiè, I: 618.

Endertà, II: 663, 687.

Engiabarà, II: 227.

Engiahat, monte, I: 519.

Enna, I: 3, 29, 163, 203.

En Nghaa, I: 143.

En Nufilia, I: 530.

Epiro, I: 206, 787, 789, 790, 803, 809, 815, 823, 827, 828, 838. II: 123, 367, 368, 373.

Eritrea, I: 83, 107, 221, 275, 525, 547. II: 10, 12, 18, 119, 191, 192, 228, 239.

Ermacciò, II: 227, 238.

Ermanovec, II: 376.

Erpelle, I: 704.

Ersekë, I: 718, 726, 734, 751, 761, 771, 772, 781. II: 123, 233, 365.

Erzerum, II: 62.

Eso, I: 709, 717.

Es Sahal, I, 83.

Etiopia, I: 25, 40, 705. II: 8, 14, 73, 74, 191.

Etolia, II: 159.

Europa, I: 115, 657. II: 18, 90, 119, 128, 168, 217, 243, 252, 253, 264.

Falagà, passo, I: 840, 849, 857.

Falconara, I: 494.

Falestoh, monte, I: 525, 559, 579.

Famagosta, I: 160.

Farasbet, II: 227.

Favignana, isola, I: 219.

Fer Fer, I: 416.

Ferryville, II: 177.

Fez, II: 162.

Fezzan, I: 98, 102, 103, 106, 112, 122, 124, 184, 250.

Fiambiro, I: 572.

Fiandre, II: 147.

Ficcè, I: 825. II: 13, 227.

Fieri, I: 396, 401. II: 334.

Fierzě, II: 352.

Fiji, isole, II: 225.

Filippine, isole, II: 225.

Filtù, I: 547.

Finlandia, I: 800. II, 229, 338, 357, 379.

Firenze, I: 279, 285, 293, 301, 307, 332, 419. II: 214.

Fiume, I: 512, 609, 648, 679, 704. II: 346.

Florina, I: 302, 385, 419, 425, 631, 688. II: 20, 81, 108, 123, 233, 299, 347.

Foggia, I: 79, 109, 203, 301.

Fonte, I; 219.

Forcutà, monte e sella, I: I, 309, 513.

Formentera, isola, I: 847.

Formia, I: 59.

Forno, monte, I: 661. II: 305.

Forte Pilastrino, I: 752.

Francia, I: 6, 7, 13, 20, 27, 32, 41, 42, 44, 50, 51, 57, 66, 76, 77, 78, 86, 87, 96, 102, 103, 108, 110, 115, 116, 120, 121, 127, 133, 139, 145, 146, 155, 156, 161, 162, 165, 168, 169, 175, 176, 183, 184, 193, 200, 201, 207, 208, 216, 217, 224, 231, 232, 236, 238, 239, 247, 253, 254, 258, 265, 269, 270, 271, 277, 284, 291, 298, 299, 306, 311, 312, 318, 325, 326, 332, 339, 340, 345, 346, 353, 357, 365, 371, 372, 377, 382, 383, 388, 393, 399, 405, 406, 411, 417, 418, 429, 432, 435, 436, 441, 446, 447, 454, 455, 460, 467, 473, 478, 486, 487, 493, 494, 501, 502, 508, 509, 516, 521, 522, 527, 534, 542, 543, 549, 550, 555, 556, 561, 562, 567, 574, 575, 581, 588, 591, 593, 594, 599,

607, 613, 615, 621, 623, 629, 630, 636, 637, 643, 649, 650, 658, 659, 660, 667, 674, 675, 682, 690, 691, 699, 707, 708, 715, 723, 732, 740, 747, 748, 758, 767, 768, 778, 788, 789, 800, 801, 811, 812, 813, 821, 822, 828, 829, 837, 844, 852, 853, 860, 861, 869. II: 18, 34, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 67, 69, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 113, 120, 122, 126, 129, 130, 147, 168, 172, 174, 181, 183, 207, 209, 211, 218, 223, 231, 235, 253, 264, 302, 324, 329, 333, 355, 377.

Francoforte, II; 338.

Freetown, I: 388.

Frejus, II: 43, 102.

French Creek, I: 95, 192.

Frosinone, I: 59, 321.

Fuscalli, I: 315.

Gabr Abu Fayres, I: 864.

Gabredarre, I: 397, 416, 427, 465, 477, 483.

Gabr El Ahmar, I: 81, 112, 189, 655.

Gabr El Kahala, I: 848.

Gabon, II: 57.

Gadames, I: 330, 332, 353. II: 221.

Gadurra, I: 286, 294, 570, 590, 703.

Gaeta, I: 59.

Galatina, I: 589.

Galgal, I: 92.

Gallabat, I: 5, 11, 17, 23, 30, 39, 55, 62, 72, 82, 91, 99, 106, 113, 118, 124, 130, 136, 154, 159, 165, 173, 181, 189, 197, 205, 212, 213, 221, 229, 243. II: 10, 16, 35, 36.

Gallafo, I: 465.

Galla-Sidamo, I: 197. II: 12, 191, 193, 194, 228, 239.

Gallipoli di Turchia, II: 319.

Galsida, I: 62, 113, 137.

Gambela, I: 295, 565, 572, 754, 825. II: 193.

Gambut, I: 10, 81. II: 5.

Ganale Doria, I: 416.

Garaa El Far, I: 4.

Gardulla, II: 228.

Garet El Barud, I: 4, 10, 62, 81, 91, 98, 106, 118, 130, 314, 350, 356, 464, 476, 531, 539.

Garet El Cuscia, I: 164, 450, 451, 498, 519, 531.

Garissa, I: 221. II: 86, 284.

Garridia, I: 22.

Gash, fiume, I: 159, 166.

Gasr El Arid, I: 4.

Gasr El Chlega, I: 142, 150.

Gasr El Mrag, I: 212, 222.

Gat, II: 221.

Gauani, II: 238.

Gaudo, I: 207, 526, 552, 558, 570, 590, 607, 662, 682, 782, 794, 812. II: 117.

Gebeit, I: 137.

Gebel, I: 11, 93, 228, 655. II: 20, 173.

Gela, I: 163.

Gelib, I: 137, 315, 329, 337, 343, 351, 363, 381, 386. II: 192, 193, 269, 270, 283.

Genova, I: 61, 77, 92, 108, 115, 284, 285, 287, 291, 293, 294, 298, 305, 310, 315, 317, 321, 322, 323, 342, 452, 459, 463, 492, 517, 518, 602, 632, 703, 831. II: 318.

Gepova, I: 69.

Gerdes Gerrai, I: 243.

Gerfen, I: 16.

Germania, I: 34, 35, 41, 95, 109, 119, 125, 134, 271, 276, 331, 399, 409, 410, 454, 455, 568, 643, 648, 667, 680, 683, 766, 796, 804, 850.

II: 6, 30, 31, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 60, 61, 62, 67, 68, 87, 89, 90, 93, 94, 96, 98, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 120, 127, 128, 129, 152, 165, 166, 174, 175, 180, 181, 184, 195, 201, 203, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 216, 217, 219, 234, 240, 241, 242, 243, 248, 251, 252, 254, 256, 264, 265, 294, 298, 300, 301, 302, 304, 316, 326, 327, 338, 342, 344, 357, 358, 379, 380, 381, 383, 392, 394, 396.

Gerovo, I: 771.

Gezzan, I: 329.

Ghedaref, I: 154. II: 35, 36, 277.

Ghedò, II: 237.

Ghegab, II: 256. II: 20.

Ghemines, I: 564, 640, 664.

Ghergeda, I: 91.

Ghergher, I: 315.

Gherilli, I: 205, 213, 229, 295, 337. II: 239, 283.

Ghescia, I: 124.

Ghezan, I: 343. II: 193, 278.

Ghibiè, II: 227.

Ghimirra, I: 62, 160.

Ghinda, I: 499, 617.

Giaba, I: 47, 119, 124, 137.

Gialo, I: 762. II: 21.

Gialova, I: 286.

Giammà, valle, I: 31.

Gianina, v. Janina.

Giappone, I: 388, 690. II: 119, 225, 264, 266, 344.

Giarabub, I: 4, 10, 11, 16, 54, 61, 72, 81, 91, 98, 106, 112, 118, 124, 130, 136, 138, 142, 143, 150, 152, 164, 228, 250, 256, 296, 314, 328, 344, 350, 356, 358, 374, 380, 386, 387, 390, 396, 402, 408, 421, 422, 426, 432, 438, 450, 451, 452, 460, 464, 476, 483, 491, 493, 498, 499, 506, 512, 514, 518, 531, 539, 546, 553, 559. II: 4, 124, 322.

#### Giarsò, I: 712.

Gibilterra, I: 26, 43, 49, 55, 57, 65, 76, 77, 92, 115, 146, 154, 162, 167, 175, 176, 183, 184, 193, 201, 207, 208, 213, 214, 215, 222, 223, 224, 231, 232, 234, 237, 239, 246, 253, 263, 271, 276, 283, 290, 297, 305, 317, 324, 339, 345, 352, 359, 377, 388, 393, 399, 404, 405, 406, 417, 422, 453, 460, 467, 475, 477, 478, 485, 493, 494, 501, 502, 527, 542, 561, 574, 581, 599, 606, 614, 621, 629, 632, 635, 636, 640, 642, 643, 646, 648, 649, 681, 698, 722, 731, 739, 812, 831, 835, 836, 868.

II: 33, 114, 129, 130, 183, 234, 243, 247, 250, 264, 321.

Gibuti, I: 66, 76,96, 103, 110, 114, 277, 291, 312, 318, 339, 340, 346, 353, 454, 460, 494, 516, 527, 549, 556, 560, 567, 588, 623, 650, 723, 748, 768, 778, 801, 812, 829, 861. II: 10, 17, 18, 36, 40, 73, 119, 125, 193, 272.

Giggiga, I: 23, 39, 92, 125, 397, 421, 427, 491, 499, 525, 532, 540, 597, 611. II: 272,

Gimma, I: 451, 634, 720. II: 9, 194.

Giuba, fiume e regione, I: 84, 85, 159, 181, 190, 197, 205, 213, 229, 235, 244, 251, 256, 263, 268, 274, 281, 288, 295, 309, 315, 323, 329, 337, 343, 351, 356, 363, 369, 375, 381, 386, 391, 397, 409, 415. II: 9, 10, 17, 18, 192, 193, 228, 239, 269.

Giubo, I: 130, 137, 152, 251, 268.

Giumbo, I: 343, 351, 356, 357, 363, 369. II: 284.

Giurgevo, II: 218.

Giurò, II: 227.

Gjorgucat, II; 233.

Glamoč, II: 375.

Glina, II: 350, 392.

Gllava, I: 379.

Gobà, II: 228.

Gobuin, I: 137, 337. II: 269.

Goggiam, I: 64, 166, 174, 229, 275, 452, 521.
II: 12, 16, 17, 193, 227, 228, 237, 238, 258, 259.

Gohà, I: 483.

Golem, I: 3, 413.

Goletta, II: 177.

Golico, I: 355, 367, 385, 407, 413, 419, 425, 457, 458, 475, 481, 497, 523, 529, 537, 545, 569, 589, 609, 625, 631.

Gondar, I: 99, 256, 408, 415, 427, 572, 604, 663, 736. II: 10, 16, 17, 125, 194, 227, 228, 238, 271, 273.

Gondi, I: 491.

Gorai, I: 92, 113.

Gorgopi, II: 108.

Goricë, I: 686.

Gorrahei, I: 459, 572.

Gospic, I: 709.

Gostino, I: 661.

Gostivar, I: 789, 791, 799, 811, 819, 827.

Gota, I: 611.

Got El Amin, I: 142, 150.

Gozo, isola, I: 458, 470, 596.

Goz Regeb, II: 227.

Grabova, I: 261, 710.

Grabovica, I: 710.

Gradec, I: 710.

Gralusa, II: 117.

Gramshi, I: 609.

Gran Bretagna, I: 6, 34, 43, 56, 75, 85, 95, 109, 132, 138, 156, 161, 207, 223, 270, 324, 370, 382, 410, 417, 422, 440, 446, 466, 472, 478, 501, 542, 549, 566, 581, 606, 614, 629, 642, 643, 681, 731, 732, 777, 830.

II: 17, 30, 31, 38, 39, 40, 56, 57, 59, 60, 67, 73, 87, 89, 97, 98, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 120, 127, 128, 129, 166, 189, 201, 203, 205, 207, 210, 211, 223, 231, 247, 248, 250, 251, 252, 253, 256, 257, 260, 261, 262, 264, 266, 294, 297, 301, 302, 321, 323, 324, 334, 345, 346, 354, 355, 364, 379, 381, 382.

Gravusa, I: 211.

Graz, II: 348.

Grecia, I: 6, 12, 19, 26, 34, 43, 49, 56, 65, 66, 75, 85, 95, 108, 109, 114, 120, 127, 128, 132, 138, 145, 154, 161, 168, 175, 183, 199, 206, 215, 223, 231, 253, 258, 270, 276, 283, 290, 295, 297, 298, 305, 311, 317, 324, 331, 339, 345, 352, 358, 365, 369, 370, 376, 382, 388, 392, 394, 398, 404, 409, 417, 428, 432, 440, 446, 447, 453, 460, 466, 467, 472, 478, 493, 501, 508, 515, 519, 521, 527, 534, 542, 548, 549, 555, 561, 567, 568, 573, 574, 581, 593, 598, 606, 614, 621, 629, 636, 642, 643, 647, 648, 649, 650, 658, 659, 666, 667, 673, 679, 681, 688, 689, 696, 697, 698, 705, 707, 713, 714, 722, 731, 739, 746, 749, 755, 757, 759, 767, 769, 777, 785, 786, 787, 788, 791, 799, 800, 810, 811, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 828, 831, 836, 839, 844, 847, 851, 855, 860, 863, 868 II: 7, 29, 30, 31, 32, 52, 53, 55, 59, 61, 63, 64, 68, 71, 85, 86, 98, 103, 108, 109, 114, 117, 123, 126, 127, 167, 170, 178, 184, 208, 220, 232, 234, 236, 242, 243, 247, 248, 249, 250, 252, 254, 260, 261, 263, 296, 297, 298, 299, 317, 318, 321, 323, 324, 334, 340, 346, 347, 349, 354, 366, 367, 372, 377.

Grenoble, II: 43.

Griesieraci, I: 70.

Grika, I: 21.

Gropa, monte, I: 111, 135, 163, 203, 227, 233, 249, 285, 414, 420, 685.

Grossa, isola, I: 733.

Grosseto, I: 285, 419, 587.

Guam, isola, II: 225.

Guanit, I: 39.

Gubba, I: 11. II: 10, 17, 238, 278.

Guidonia, II: 135, 136, 148, 150.

Gudì: II: 297.

Gudrù, II: 237.

Gula, I: 281, 309, 315.

Gundile, I: 295, 303, 323. II: 17.

Gura, I: 99, 125, 221, 256, 262, 336, 343.

Guraghè, II: 227.

Gurë i Llenges, I: 662.

Gurë i Topit, I: 307, 313, 341, 373, 469, 529, 645, 654, 662.

Gusai, II: 228.

Guves, II: 117.

Hadžici, II: 393.

Haf, I: 357.

Hagfet Um Haleiga, I: 118.

Haifa, I, 621.

Halepa, II: 117.

Hal Far, I: 136, 139, 168, 192, 207, 253, 262, 302, 309, 342, 402, 444, 450, 512, 602, 610, 783.

Halfaya, passo, I: 864.

Halodeid, I, 107.

Hamanlei, I: 483.

Hamasen, II: 228.

Hameida, I: 380.

Hammamet, II: 176.

Hana, I: 302.

Han i Balaban, I: 4, 79, 89, 141, 227, 294, 426, 481, 505, 538, 617.

Han i Hotit, I: 733.

Han i Vinocasit, I: 286, 294, 349, 457, 463, 470, 481, 505, 538.

Hannover, II: 252.

Harar, I: 92, 397, 465, 491, 513, 547, 579, 585, 591, 604.
II: 10, 12, 192, 193, 194, 228, 239, 270, 272.

Hararino, II: 273.

Hararoba, I: 295.

Hargheisa, I: 23, 39, 143, 268, 337.

Hatay, II: 62.

Hatiyet El Hacri, I: 164.

Haueina, I: 229.

Haway, isole, II: 225.

Heis, I: 23.

Hikib, I: 771.

Himara, I: 3, 38, 45, 157, 458, 481. II: 233.

Homs, I: 111, 297, 331, 453, 640. II: 165.

Hon, I: 434, 565.

Hosnati, I: 718.

Hotedrsika, I: 685.

Hotit, II: 351, 352.

Hula, I: 754.

Hum, isola, II: 389.

lavello, I: 73, 337, 343, 363, 409, 459, 547, 560, 572. II: 17.

Icaria, I: 727.

Iddidole, I: 213.

Idria, I: 669. II: 376.

Ierapetra, II: 117.

Il Cairo, I: 102, 154, 382, 731. II: 247, 363.

Ilerta, II: 121.

Imperia, I: 89, 97, 287, 512.

Incoronata, isola, I: 733.

India, I: 183, 199, 460, 501, 508, 515, 587, 666, 722.

Indiano, oceano, I: 183, 231, 508. II: 119.

Indie occidentali, I: 441.

Indie olandesi, II: 225, 257, 266.

Indocina, I: 441. II: 119.

Inghilterra, v. Gran Bretagna.

Innsbruck, II: 52.

Insulindia, II: 119.

Ionti, I: 357.

Ipswich, I, 17.

Irak, I: 6, 49, 231, 237, 253, 404, 446, 501, 534, 555, 575, 581, 593, 666, 681, 690, 698, 731, 747, 758, 767, 777, 800, 821, 836, 850. II: 24, 205, 322, 356, 363, 364.

Iraklion, I: 26, 95, 150, 294, 308, 490, 494, 558, 570, 639, 735, 773, 782. II: 117.

Iran, I: 446.

Irlanda, I: 446, 587, 800. II: 256, 257.

Irlanda del nord, II: 56, 257.

Iscia Baidoa, I: 386, 397.

Isiolo, II: 286.

Ismailia, I: 229, 755. II: 271. Isola Capo Rizzuto, I: 171.

Istambul, I: 95, 109, 383, 697. II, 128, 319.

Italia, I: 35, 51, 76, 85, 109, 126. 131, 139, 145, 176, 182, 183, 190, 193, 208, 244, 269, 270, 290, 311, 338, 369, 387, 409, 430, 433, 445, 500, 514, 520, 543, 622, 660, 683, 689, 749, 777, 798, 822, 826, 834, 835, 858, 860. II: 17, 31, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 53, 54, 55, 60, 61, 62, 71, 82, 89, 91, 99, 100, 103, 107, 110, 126, 127, 162, 165, 166, 167, 174, 177, 178, 181, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 221, 235, 242, 254, 264, 265, 294, 298, 299, 310, 311, 318, 337, 342, 345, 378, 381, 383, 392, 396.

Itang, I: 499.

Ivanj, 702, 726.

Jaice, I: 755. II: 340, 366, 392.

Janina, I: 294, 302, 308, 314, 511, 517, 523, 726, 734, 755, 764, 772, 781, 782, 790, 793, 797, 801, 802, 803, 815, 819, 827, 834, 855. II: 233.

Jaregh, I: 408.

Jarse, I: 784. II: 375.

Jeggiù, II: 227.

Jerguçat, I: 772.

Jesenice, I: 693, 701.

Jezero, I: 751.

Jocau, v. Jocau Post.

Jocau Post, I: 189, 295, 350, 375, 408, 427. II: 279.

Joniche, v. Jonie.

Jonie, isole, II: 318, 386.

Jonio, mare, I: 18, 85, 764, 824.

Jugoslavia, I: 12, 56, 65, 85, 109, 120, 132, 138, 145, 207, 223, 231, 246, 258, 283, 305, 324, 325, 339, 345, 358, 359, 360, 376, 388, 392, 434, 446, 453, 460, 478, 485, 493, 501, 515, 521, 527, 547, 549,

555, 561, 568, 575, 586, 587, 588, 592, 593, 599, 600, 604, 605, 606, 612, 614, 619, 621, 622, 628, 629, 635, 636, 641, 642, 643, 648, 649, 650, 651, 653, 656, 6658, 660, 666, 667, 673, 679, 680, 681, 682, 683, 687, 688, 689, 691, 695, 697, 7714, 722, 731, 749, 764, 765, 769, 777, 785, 791, 799, 802, 810, 818, 835, 842, 843, 858, 860.
II: 7, 30, 54, 60, 61, 91, 123, 152, 153, 178, 184, 203, 205, 207, 234, 240, 241, 242, 251, 254, 263, 265, 292, 294, 300, 301, 304, 312, 313, 317, 336, 337, 340, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 352, 354, 358, 369, 371.

Jubdo, I: 143.

Jutland, II: 68.

Kakavia, I: 793. II, 233.

Kalamata, I: 782.

Kalce, I: 693.

Kalibaki, I: I, 726, 727, 734, 761, 772, 781, 782, 793, 815, 834. II: 123, 233.

Kalivai, I: 53, 60.

Kalloni, I: 368, 443. II: 250.

Kalnik, monte, II: 350.

Kalzozo, I: 119.

Kameniak, II: 350.

Kampala, II: 287.

Kapeshticë, II: 233.

Karlovac, I: 693, 696, 701, 721, 775, 776, 796, 797, 843.II: 306, 349, 366, 375.

Karora, I: 165, 173, 181, 189, 197, 205, 221, 229, 235, 243, 250, 256, 274, 280, 288, 295, 303, 309, 315, 323. II: 10, 16, 192, 271, 275.

Karrin, passo, I: 39.

Kars, II: 62.

Kassabat, I: 297.

Kastoria, I: 204. II: 123.

Katerini, II: 170, 347.

Kavala, II: 98, 108, 109.

Kecia, I: 55.

Keeria, torrente, I: 781.

Kelibia, I: 405, 426, 578.

Kemun, II: 360.

Kenya, I: 19, 26, 86, 109, 120, 130, 215, 309, 339, 343, 350, 358, 382, 392, 409, 434, 453, 566.II: 10, 17, 18, 36, 60, 73, 74, 125, 281, 282, 283, 285, 286, 287, 289.

Kerka, fiume, I: 677.

Kerkennah, isole, I: 54, 287, 322, 470, 596, 735, 744, 778, 789, 839.

Keshiari, I: 107, 143.

Keshalan, I: 137.

Khashm El Girba, II: 35, 277.

Kicevo, I: 661, 791, 799, 811.

Kieparò, I: 188.

Kionat, I: 781.

Kisamou, II: 116, 117.

Kitale, II: 286.

Kitgum, II: 288.

Kitui, II: 287.

Klagenfurt, II: 375.

Klisura, I: 9, 60, 69, 73, 79, 80, 89, 98, 100, 141, 149, 153, 157, 186, 188, 195, 198, 203, 204, 211, 227, 241, 273, 286, 293, 294, 302, 313, 314, 341, 385, 401, 420, 458, 475, 482, 490, 743.

Klnci, II: 390.

Knin, I: 709, 712, 717, 721, 725, 761.

Kocevje, I: 693, 733, 771. II: 214. Kollak, I: 653.

Kolonje, I: 413.

Konitsa, I: 805.

Konjusa, II: 214.

Kopliku, I: 693, 702, 718, 733.

Korça, v. Korcia.

Korcia, I: 45, 69, 128, 321, 394, 409, 639, 718, 726, 761. II: 81, 123, 233, 365.

Korciano, I: 394.

Koritza, v. Korcia.

Korondil, I: 72, 82, 107.

Kosica, monte, I: 211, 227, 279, 321.

Kosovo, I: 759, 779. II: 91, 340, 366.

Kosti, II: 279.

Kotle, II: 376.

Kozani, II: 299, 347.

Krain, II: 392.

Krainburg, v. Kranj.

Kranj, I: 756, 784, 789, 791. II: 375, 376.

Kranjska Gora, I: 669, 677.

Krionero, I: 4.

Krios, capo, I: 237, 238, 514, 518, 602, 654, 728.

Kritsa, II: 117.

Krumë, II: 214.

Ktismata, I: 793.

Kuçi, I: 187, 413, 425, 734.

Kuken, II: 352.

Kukës, I: 600, 669, 725.

Kukus, II: 214.

Kulen Vakuf, II: 375.

Kulmake, I: 710.

Kumbur, I: 662.

Kundreviça, I: 90.

Kuomeni, II: 117.

Kupa, II: 305, 306.

Kupho, I: 238.

Kuriate, isola, I: 342, 349, 380, 389, 463.

Kurmuk, I: 244, 451. II: 193, 278.

Kurvelesh, I: 327, 335, 341.

Kyparissia, I: 10, 530, 578, 694.

La Calla, I: 522.

Lagosta, I: 242.

Laeba, I: 173.

La Canea, I: 322. II: 116, 117.

Lach Bada, I: 125.

Lacoatib, I: 221.

Lagosta, I: 655.

La Maddalena, isola, I: 341.

La Maddalena (Jugoslavia), II: 390.

Lampedusa, isola, I: 164, 426, 735.

Landalia, I: 188.

Larissa, I: 308, 314, 425, 431, 517, 546, 802, 842. II: 81, 170, 299, 347.

Las Palmas, I: 152, 182.

La Spezia, I: 241, 285, 469, 498, 517, 640.

La Valletta, I: 80, 90, 118, 124, 142, 158, 244, 253, 280, 302, 309, 322, 328, 420, 450, 458, 482, 552, 559, 564, 570, 640, 711, 719, 728, 752, 773, 794, 806, 807, 864.

Laviano, I: 313.

Lebca, fiume, I: 483.

Lecce, I: 79, 141, 589, 709, 717, 725. II: 291.

Lechemti, I: 288, 329, 665. II: 193, 227, 228, 272.

Le Havre, II: 209.

Lekëdushai, I: 9, 21, 37, 98, 117, 123, 203, 267, 577.

Lekeli, I: 396, 401, 414.

Leminotti, I: 718.

Lemno, isola, I: 666, 835, 836. II: 170, 250.

Leone, golfo, I: 242.

Lepanto di Brindisi, I: 663.

Lepre, monte, I: 677, 685.

Lero, isola, I: 233, 286, 325, 342, 654, 727, 772. II: 378.

Leshmori, I: 781.

Leskovik, I: 781.

Lesina, I: 805.

Leucade, II: 171.

Levadia, II: 299.

Levante, II: 40, 42, 101.

Liban, I: 221.

Libano, II: 173.

Libia, I: 8, 32, 35, 48, 55, 63, 64, 65, 73, 84, 96, 100, 101, 104, 108, 119, 125, 126, 153, 166, 174, 190, 198, 206, 209, 222, 223, 230, 235, 236, 239, 244, 245, 251, 252, 258, 259, 263, 271, 295, 297, 304, 306, 310, 311, 315, 324, 330, 338, 352, 357, 358, 363, 364, 370, 404, 409, 410, 430, 434, 439, 450, 484, 493, 501, 550, 554, 561, 586, 592, 627, 632, 635, 659, 689, 699, 713, 729, 730, 746, 749, 752, 756, 764, 769, 776, 787, 807, 820, 822, 839, 841, 842, 847, 851. II: 3, 5, 19, 21, 22, 23, 31, 60, 89, 99, 102, 113, 114, 124, 125, 130, 182, 212, 223, 236, 247, 261, 262, 316, 324, 326,

327, 341, 355, 371, 384, 385.

Liboi, I: 221.

Librazhd, II: 25, 26, 336.

Libreville, II: 45, 57, 58.

Licata, I: 395, 401.

Ligne, I: 839.

Linosa, isola, I: 426.

Lione, I: 193.

Linate, I: 193.

Lirishte, I: 29.

Lisbona, I: 92, 575. II: 243.

Lissa, I: 805. II: 389.

Litija, I: 808. II: 392.

Litino, capo, I: 558, 570.

Littoria (Latina), I: 59, 321.

Liverpool, II: 201, 210.

Livomo, I: 279, 285, 293, 301, 307, 419.

Livno, II: 375.

Lixuri, I: 431, 470, 551, 563, 718. II: 157, 158.

Lodz, II: 338.

Logora, passo, II: 25, 26.

Lomnizza, valle, I: 141, 204, 227, 385, 401.

Londra, I: 860. II: 110, 129, 173, 266, 372, 379.

Longatico, I: 693.

Loschipotoc, I: 733.

Lothagum, II: 280.

Loutses, II: 86.

Lovke, I: 725.

Lubiana, I: 693, 701, 717, 725, 733, 759, 765, 771, 796. II: 305, 340, 346, 366, 375, 392, 394.

Lugh Ferrandi, II: 10, 270.

Lukovë, I: 3, 70, 717.

Lumes, I: 669.

Lumi, I: 669.

Luru, II: 157.

Lusati, I: 449.

Lushnjë, I: 157.

Lussino, isola, II: 389.

Maaten Bisciara, I: 243.

Maaten Giofer, I: 564.

Maaten Sciarra, I: 350.

Macallè, I: 262.

Macedonia, I: 85, 132, 803, 809, 869. II: 61, 62, 85, 87, 94, 108, 109, 110, 299, 367, 395, 396.

Madagascar, isola, I: 87, 103, 133, 139, 306, 312, 318, 418, 435, 441, 486, 542, 575, 582, 708.

Madrid, I:: 243, 247, 382.

Magi, I: 386.

Maharba, I: 173.

Mai Mescic, I: 663, 754, 774.

Maison Carrée, I: 371.

Makalli Wells, I: 62.

Makeir, I: 137.

Malacca, II: 225.

Malaxa, II: 117.

Malca, II: 17.

Malca Guba, I: 403.

Malešov, I: 3, 367.

Mali Beikes, I: 3.

Mali Brezhanit, I: 219.

Mali Hormova, I: 349, 458.

Mali Kalaze, I: 15, 149, 157, 219, 233, 255, 505.

Mali Kosica, I: 21, 29, 37, 45, 69.

Mali Kungullit, I: 157, 179, 219, 220, 233, 314, 662.

Malindi, II: 285.

Mali Ostrenit, II: 336.

Mali Palciës, I: 9, 29, 37, 53.

Mali Pupatit, I: 15, 21, 45.

Malig, II: 233.

Mali Scutara, I: 29, 37, 211, 219.

Mali Shëndeli, I: 233, 335, 349, 367, 379, 413, 414, 420, 481, 545, 583.

Mali Spadarit, I: 195, 286, 341, 437, 458, 469, 470, 601.

Mali Tabjan, I: 69, 79, 89.

Mali Taronine, I: 45, 60, 79, 98.

Mali Topojanit, I: 15, 37, 45, 60, 98.

Mali Trebeshines, I: 117, 123, 129, 141, 157, 163, 171, 179, 195, 212, 219, 227, 233, 241, 249, 261, 273, 285, 286, 293, 294, 307, 308, 313, 321, 327, 335, 341, 414, 420, 431, 457, 470, 481, 497, 505, 506, 538, 545.

Mallà, I: 593.

Malta, isola, I: 20, 27, 38, 50, 57, 61, 66, 71, 76, 80, 86, 90, 95, 102, 105, 115, 118, 123, 126, 135, 139, 158, 168, 176, 180, 188, 192, 198, 199, 207, 222, 237, 242, 244, 247, 253, 255, 274, 280, 302, 310, 311, 328, 336, 345, 350, 355, 358, 373, 380, 391, 396, 399, 402, 408, 414, 420, 426, 444, 458, 470, 475, 482, 506, 518, 546, 549, 552, 559, 578, 596, 602, 610, 632, 633, 640, 646, 694, 703, 711, 719, 720, 728, 752, 764, 773, 783, 794, 807, 818, 840, 848, 856. II: 113, 117, 235, 318, 372, 384.

Maltesana, I: 602.

Maman, monte, I: 92. II: 10. Manchester, II: 201.

Manciukuò, II: 379.

Mandera, II: 10.

Mandukio, II: 86.

Manfredonia, I: 654.

Manica, canale, II: 111, 120, 189.

Mansur, I: 323, 329, 343, 351, 363.

Marabetiè, I: 55, 275. II: 237.

Marada, I: 350, 416, 434, 444, 453, 464, 500, 514, 533, 553, 565. II: 5.

Maraua, I: 99, 172, 181, 196, 220, 243, 655, 670, 840.

Mardà, passo, I: 491, 525, 532, 540.

Mareb, I: 343.

Marfa Ridge, I: 848.

Marghera, I: 97.

Margherita, lago, I: 337, 357, 381.

Marhatopolis, I: 584, 589.

Marignan, I: 139.

Maritsà, I: 158, 261, 286.

Marizai, I: 335, 367.

Marmarica, I: 5, 12, 32, 241. II: 3, 20.

Marocco, I: 115, 268, 208, 305, 325, 365, 406, 422, 430, 441, 446, 567, 614, 650, 714.
II: 34, 40, 101, 102, 107, 162, 163, 181, 234, 342.

Marocco Spagnolo, I: 777.

Marsa Baggush, I: 753.

Marsabit, II: 282.

Marsa El Brega, I: 322, 356, 362, 380, 402, 408, 464, 498, 512, 524, 559, 571, 578, 585, 603, 618, 626.

Marsala, I: 37, 79, 97, 219, 395.

Marsa Lucch, I: 4. II: 3.

Marsa Matruh, I: 642, 735, 753, 764, 777, 788, 818, 819, 830. II: 371, 385.

Marsa Ruaia, I: 753.

Marsa Scirocco, I: 71, 90, 253.

Marsa Teclai, I: 295, 315.

Marsa Zeitum, I: 816, 824.

Marsiglia, I: 237, 271, 284, 388, 723, 748.

Martuba, I: 62, 106. II: 20.

Massa Marittima, I: 285.

Massaua, I: 23, 39, 47, 55, 72, 107, 130, 137, 307, 315, 318, 323, 329, 369, 375, 408, 415, 421, 427, 445, 476, 483, 560, 604, 618, 634, 657, 663, 671, 679, 687. II: 9, 12, 15, 16, 36, 88, 119, 125, 192, 228, 271, 273.

Matauarsisa, I: 173, 181.

Matera, I: 53, 79, 117, 141, 301, 307, 781.

Mazani, I: 414, 419, 431, 470.

Medio Oriente, I: 521, 614.

Mediterraneo, mare, I: 12, 16, 19, 22, 26, 34, 35, 38, 42, 46, 50, 54, 57, 60, 66, 70, 76, 82, 86, 90, 98, 103, 105, 109, 111, 114, 118, 120, 123, 129, 135, 142, 145, 150, 158, 164, 172, 175, 176, 196, 198, 200, 204, 212, 220, 223, 228, 234, 242, 247, 249, 255, 267, 280, 284, 287, 291, 294, 296, 297, 302, 308, 311, 314, 317, 322, 327, 336, 342, 349, 352, 359, 361, 368, 377, 380, 389, 396, 408, 414, 418, 420, 422, 423, 426, 428, 432, 438, 443, 450, 452, 454, 458, 460, 464, 470, 475, 482, 490, 498, 506, 508, 512, 515, 521, 524, 530, 538, 542, 546, 552, 558, 562, 566, 570, 578, 584, 590, 596, 602, 607, 610, 618, 621, 626, 640, 646, 649, 654, 658, 663, 670, 673, 678, 682, 686, 690, 694, 698, 703, 707, 711, 714, 719, 722, 728, 744, 752, 762, 773, 782, 794, 800, 806, 816, 821, 823, 824, 828, 830, 831, 832, 839, 840, 844, 847, 856, 860, 863, 869 II: 21, 30, 31, 36, 40, 42, 52, 60, 98, 113, 117, 119, 176, 179, 207, 208, 234, 242, 243, 247, 261, 263, 266, 270, 316, 318, 321, 345, 354, 384

Mega, I: 99, 113, 329, 337, 350, 356, 363, 459. II: 271.

Mekan, I: 195.

Mekali Weells, I: 92, 137, 143.

Melada, isola, I: 709, 717, 805, 858. II: 389.

Melenda, I: 363.

Mellaha, I: 611.

Menastir, II: 3.

Mengascià, II: 238.

Mens, I: 31. II: 237.

Menscia, I: 432.

Mentone, I: 86, 122, 554. II: 76, 77.

Merano, I: 375.

Mergheb, I: 297.

Mersa Cuba, I: 432.

Mersa Gulbub, II: 275.

Mersa Teclai, I: 303. II: 275.

Mertinji, I: 60.

Mescelit, passo, I: 397.

Messara, II: 117.

Messene, I: 764.

Messico, I: 690.

Messina, I: 69, 117, 227, 301, 735, 782, 824, 832, 839. II: 66.

Mestre, I: 97.

Meta, II: 17.

Metaponto: I: 53, 117, 301, 307, 419.

Metemma, I: 5, 17, 39, 47, 99. II: 16, 227, 277. Metković, I: 730, 743, 751. II: 393.

Mezgorani, I: 233, 413, 475, 481, 498, 505, 506, 511, 563.

Micabba, I: 38, 61, 136, 139, 158, 168, 192, 253, 262, 280, 302, 309, 314, 322, 328, 342, 402, 482, 493, 518, 559, 719, 728, 773, 806, 864.

Migiurtinia, II: 10.

Milano, I: 89, 135, 141, 192, 279, 383, 469. II: 212.

Milna, I: 805.

Milo, isola, 1: 380, 806.

Miloti, II: 26.

Mirabella, I: 57. II: 117.

Mirna, II: 392.

Missolungi, I: 302, 631, 781, 818.

Misurata, I: 390, 453, 507, 530, 603. II: 165.

Misuratino, II: 221.

Mitile, I: 546.

Mitilene, isola, I: 310, 325, 368, 380, 443, 866. II: 170, 250.

Mitrovica, II: 392.

Mizda, II: 221.

Modun, I: 323, 337, 381, 386. II: 270.

Mogadiscio, I: 256. 315, 397. II: 9, 10, 12, 17, 88, 269, 270, 273.

Mogareb, torrente, II: 200.

Moggio, II: 13, 237.

Moguol, torrente, II: 199, 200.

Mojstrana, I: 693.

Moldavia, II: 6, 93, 96, 121, 357.

Mombasa, I: 297, 317, 376, 382, 453, 555. II: 9, 74, 285. Monaco, principato, I: 477, 514. II: 104.

Monastir, I: 30, 157, 293, 327, 414, 505, 511, 529, 563. II: 395.

Moncalieri, I: 97.

Monginevro, I: 265, 593.

Montecarlo, I: 429.

Montenegro, I: 756.

Monteverde, I: 301.

Mont Saint Luis, I: 821.

Moraitika, II: 86.

Morava, fiume, II: 242.

Morea, II: 159.

Morgova, I: 157, 211, 286.

Morina, I: 662.

Mosca, I: 587. II: 62, 243, 379.

Mosic, II: 376.

Mossul, II: 243.

Mostar, I: 1, 661, 662, 718, 737, 743, 751, 756, 764, 771, 779. II: 315, 366, 375, 393.

Motà, I: 763, 808, 825. II: 227, 258.

Moyale, I: 39, 113, 221, 229, 337, 343, 356, 386, 403. II: 193, 271.

Mrega, I: 10, 16.

Msus, I: 655. II: 326.

Mudros, II: 250.

Muggado, I: 337.

Mugjensha, I: 60.

Mukban, monte e torrente, I: 137, 143,

Munini, torrente, I: 386.

Muri, I: 321.

Murro di Porco, capo, I: 188.

Murvica, I: 701.

Murzuch, I: 91, 98, 124, 184, 243, 549.

Nacfa, I: 397.

Nairobi, II: 272, 287.

Nakuru, II: 287.

Nalut, II: 221.

Namuruputh, I: 323.

Nanyuki, II; 286.

Napoli, I: 37, 53, 59, 79, 86, 114, 119, 126, 127, 138, 198, 203, 236, 283, 301, 308, 322, 373, 410, 506, 587, 730, 776, 839. II: 214.

Narenta, fiume, II: 390, 393.

Narus, I: 408.

Nasso, II: 70.

Nauporto, II: 376.

Navarino, I: 279, 294, 302, 551, 595.

Neapolis, II: 117.

Nefasit, I: 391.

Neghelli, I: 143, 152, 397, 409, 416, 459, 507, 513, 547, 553, 560, 572, 579, 754, 825.
II: 10, 193, 272.

Negotin, II; 178.

Nemours, I: 615, 621, 630.

Nencia, I: 437.

Nero, mare, II: 243, 319, 379, 396.

Neum, II, 279.

Nevi, I: 733.

New York, I: 674.

Nicaria, I: 102. II: 170. Niger, I: 259.

Nigeria, I: 398.

Nilo, Fiume, I: 159, 244, 270, 525, 579, 655, 755. II: 10, 11, 17, 193, 272, 273, 384, 385.

Niš, II: 315, 348.

Nizza, I: 852. II: 76, 183.

Nizzardo, II: 231.

Nonno, II: 227.

Norvegia, I: 607, 681. II: 68, 111, 112, 252, 329, 333, 338, 357.

Nova Varoš, II: 392.

Novi, I: 721, 771.

Novigrad, I: 693.

Novi Lazi, I: 717, 725, 733.

Novi Pazar, II: 392.

Novi Sad, II: 315, 351.

Novo Mesto, I: 789, 796. II: 349, 375.

Nuchiff, I: 152.

Nuova Caledonia, isola, II: 58.

Nuova Zelanda, isola, I: 137. II: 225.

Nuove Ebridi, isole, II: 58.

Oceania, II: 58.

Ocrida, Iago, I: 622, 665, 669, 686, 688, 694, 702, 710, 858. II: 184, 336, 340, 352, 395, 396.

Oder, fiume, II: 338.

Odonoc, I: 408.

Ogulin, I: 733. II: 340.

Olanda, II: 329, 333.

Oletta, II: 13.

Om Ager, I: 5, 17, 39, 83, 118, 136, 137, 143, 152, 159, 165, 173, 181, 189, 197, 205.
II: 10, 14, 16, 192.

Omo Bottego, fiume: I: 303, 309, 315, 720, 745.

Opatovo, I: 661.

Orano, I: 77, 162, 184, 232. II: 39, 42, 44, 69, 177.

Orbetello, I: 285, 419.

Oristano, I: 241, 341, 344, 743.

Ormovo, I: 335, 506.

Osilnica, I: 717, 725.

Ostreni, I: 669.

Ostro, punta d', II: 390.

Osum, fiume e valle, I: 3, 9, 21, 37, 79, 117, 179, 227, 249, 255, 261, 286, 367, 413, 469, 475, 601, 654, 726. II: 232, 233.

Otoçac, I: 733.

Otranto, I: 8, 30, 70, 197. II: 341.

Otrub, I: 92.

Ottava, I: 60.

Pacifico, oceano, II: 225, 264, 266.

Padana, valle, I: 429.

Padova, I: 59, 69, 97, 123, 631, 653.

Paleokastron, II: 117.

Pago, isola, I: 751.

Palermo, I: 3, 29, 37, 54, 59, 69, 79, 105, 107, 117, 203, 279, 301, 744, 781.

Palestina, I: 33, 42, 145, 154, 167, 192, 270, 305, 352, 382, 422, 428, 434, 453, 466, 472, 479, 493, 501, 508, 526, 534, 593, 606, 621, 681, 690, 705, 707, 722, 740, 758, 767, 768, 788, 821, 842, 853, 868.
II: 110, 116, 180, 248, 321, 322, 323, 324, 354, 364.

Paliokara, II: 117.

Panama, canale, II: 225.

Pantelleria, isola, I: 70, 71, 470, 524, 564, 570, 632, 711.

Paola, I: 301, 601.

Paraboar, I: 420, 523.

Paramythia, I: 557, 584, 734.

Parenzo, I: 552.

Parga, I: 373.

Parigi, I: 494, 503, 522, 534, 543. II: 120, 129, 172, 231, 316, 329, 372.

Parma, I: 141. II: 310.

Pasan, I: 505.

Pasman, isola, I: 733.

Passero, capo, I: 90.

Patmo, isola, I: 238.

Patrasso, I: 291, 302, 578, 809. II: 98, 233.

Paudrit, I: 60.

Pavari, I: 505.

Paxos, isola, I: 793. II: 171.

Pec, I: 756, 826, 835.

Pegli, I: 293.

Peloponneso, I: 694, 738, 782, 831. II: 248, 261, 263, 347, 354.

Perati, I: 718, 726, 727, 734, 761, 772, 781, 782, 793. II: 233, 365.

Perim, I: 107. II: 18.

Peristeri, II: 345.

Persico, golfo, I: 95, 154.

Pesclani, I: 341.

Petrinja, II: 392.

Petrovo Selo, I: 761.

Philippeville, I: 396.

Philippias, I: 793.

Piacenza, I: 89, 141, 157, 285.

Piakovica, I: 756.

Pianosa, isola, I: 389.

Pigì, II: 117.

Pindo, catena montuosa, I: 747, 834, 858.

Piqerase, I: 3, 38, 60, 70, 141, 188, 425, 438, 751.

Pirenei, catena montuosa, II: 181.

Pireo, I: 149, 308, 313, 686, 689, 696, 719, 727, 735. II: 109, 297.

Pisa, I: 279, 285, 293, 301, 307.

Piskopelia, II: 213.

Pistoia, I: 285, 307, 419.

Plati, I: 212.

Plunig, I: 733.

Plavnica, I: 726.

Pleu i Kieve, I: 30.

Plitvice, I: 751.

Ploesti, II: 127, 218.

Plymouth, II: 56.

Podgorani, I: 286, 413, 419, 431, 470, 481, 505, 726.

Podgorica, I: 662, 677, 694, 710, 718, 726.

Podkluze, I: 677.

Pogradec, I: 9, 443, 639, 710. II: 233.

Pola, II: 245.

Poljane, II: 375.

Poljica, I: 701.

Polonia, I: 607, 681. II: 67, 111, 252, 333, 338, 357.

Pomigliano d'Arco, I: 203.

Pontarlier, I: 269, 291.

Ponticelli, I: 10, 16, 203.

Porto Bardia, I: 17.

Porto Edda, I: 70, 149, 458, 482, 752, 772. II, 233.

Portogallo, II: 119, 129.

Porto Palermo, I: 38, 60, 188, 420, 726, 751.

Porto Said, I: 831.

Porto Sudan, I: 65, 113, 125, 305, 555. II: 10, 24, 35, 74, 192, 275.

Portsmouth, II: 56.

Postumia, I: 627, 677, 733, 771.

Potenza, I: 301, 601.

Potokzhani, I: 314.

Pracă, II: 392.

Premeti, I: 3, 60, 141, 157, 187, 204, 211, 227, 286, 294, 302, 394, 401, 458, 475, 482, 490, 726, 727, 734, 751. II: 233.

Premuda, isola, I: 717.

Prevesa, I: 105, 158, 214, 222, 237, 279, 286, 302, 308, 313, 341, 379, 414, 417, 420, 425, 431, 447, 463, 472, 551, 563, 583, 692, 726, 731, 772, 793, 810, 818, 819, 826, 834, 835, 847, 858. II: 233, 318.

Prezid, I: 701.

Priboj, II: 392.

Prijedor, II, 392.

Pristina, I: 756, 779, 786. II: 392.

Prizren, I: 756. II: 366. Prjievor, II: 392.

Progonat, I: 79, 90, 105, 219.

Proj Caurit, I: 129.

Proj Falenari, I: 414.

Proj Rodin, I: 111, 481.

Provicchio, isola, I: 805.

Prussia, II: 111, 338, 357.

Prut. II: 121.

Psarà, isola, I: 441.

Psari, I: 286, 470, 482.

Puglie, I: 24, 42, 73, 74, 117, 133, 450, 776. II: 28.

Puka, I: 600.

Pyrgos, I: 793.

Qafë Badres, I: 781.

Qafë Begirit, I: 59, 179.

Qafë Bubesit, I: 141, 195, 203, 349.

Qafë Curt, I: 187, 219, 227.

Qafë Kiçocut, I: 141, 158.

Qafë Kuk, I: 212.

Qafë Kulmakes, I: 3, 9, 639, 654.

Qafë Lusit, I: 149, 163, 219, 469, 482, 497, 545. II: 336.

Qafë Mallasit, I: 219.

Qafë Mezgoranit, I: 233, 457, 482.

Qafë Murit, I: 187, 470.

Qafë Posthme, I: 710.

Qafë Pusit, I: 129, 141, 157, 158.

Qafë Qarrit, I: 726, 734.

Qafë Sirakut, I: 21, 219, 718.

Qafë Sofiut, I: 79, 129, 141, 157, 211, 212, 437, 463, 470, 481, 497, 498, 505.

Qafë Sposit, I: 60.

Qafë Thanë, II: 25, 336.

Qafë Veshës, I: 9, 97, 517.

Qarishta e Fratarit, I: 3, 37, 60.

Quarà, I: 205, 281.

Qukës, I: 602. II: 25.

Rabit, I: 284.

Rade, I: 149.

Radkersburg, II: 392.

Radovljica, I: 701.

Ragusa d'Italia, I: 203.

Ragusa di Jugoslavia, l: 693, 712, 713, 730, 733, 743, 751, 756, 764, 771, 779, 834, 858.
II: 366.

Raheita, I: 454.

Rakovica, I: 751.

Raolo, I: 369.

Raona, I: 717.

Rapone, I: 301, 307.

Ras Al Arah, II: 288.

Ras Azzaz, I: 17. II: 3.

Ras Dimas, I: 287.

Ras El Heg, I: 158.

Ras El Medauar, I: 136, 159, 164, 753, 773.

Ras Fcherin, I: 196, 205.

Ras Hilal, I: 159.

Rateče, II: 366.

Raviane, isola, I: 709.

Ravna, I: 725.

Rayack, I: 388.

Reggio Calabria, I: 69, 117, 227, 335, 444.

Regima, I: 22, 603, 655. II: 4, 20.

Rehove, I: 327.

Rehovica, I: 420.

Remada, II: 221.

Resen, I; 710. II: 395.

Rethymnon, II: 117.

Rhodesia, II: 285.

Rias, I: 569.

Ridotta Capuzzo, I: 719.

Ridotta Maddalena, I: 670, 816.

Rieti, I: 321.

Rif, II: 102.

Rivani, isola, I: 717.

Rizzuto, capo, I: 322, 329.

Rocchetta S. Antonio, I: 301.

Rodano, fiume, I: 47, 48, 126.

Rodi, isola, I: 89, 123, 172, 204, 229, 286, 294, 302, 308, 314, 322, 327, 331, 349, 426, 439, 482, 580, 590, 632, 635, 654, 662, 674, 703, 744, 806, 815, 831.

Rodin, I: 437.

Rodolfo, lago, II: 9, 10, 17, 228, 272.

Rodozda, I: 669.

Rogozhinë, II: 336.

Roma, I: 50, 59, 81, 131, 289, 321, 324, 330, 435, 583, 627, 634, 747, 767, 810, 849.

II: 29, 33, 54, 56, 60, 62, 65, 73, 91, 93, 95, 97, 98, 99, 106, 108, 111, 115, 116, 119, 121, 141, 144, 152, 162, 168, 170, 172, 173, 175, 178, 179, 181, 195, 203, 207, 214, 221, 223, 225, 226, 229, 231, 236, 240, 242, 247, 249, 249, 251, 254, 256, 258, 260, 261, 265, 266, 292, 294, 296, 300, 302, 304, 312, 318, 319, 321, 334, 342, 354, 363, 377, 379, 381, 383, 395.

Romania, I: 12, 19, 34, 56, 138, 145, 154, 161, 168, 175, 183, 192, 199, 207, 223, 237, 264, 290, 298, 352, 365, 370, 422, 430, 460, 494, 844.

II: 6, 7, 31, 68, 71, 81, 89, 93, 95, 96, 109, 110, 111, 113, 115, 129, 152, 166, 167, 175, 179, 184, 207, 216, 217, 218, 232, 240, 242, 254, 317, 333, 344, 358.

Romasi, I: 3.

Roseires, II: 278, 279.

Rossani, I: 3.

Rosso, mare, I: 49, 183, 231, 257, 331, 339, 345, 370, 404, 555, 758, 788. II: 12, 73, 119, 321.

Rotondo, scoglio, II: 391.

Rovigo, I: 59, 69, 97, 123, 631, 653.

Rovitella, capo, I: 395.

Rovizza, I: 123.

Rudo, II: 392.

Ruse, II: 94, 219.

Ruspoli, lago, II: 193.

Russia, v. Unione Repubbliche Socialiste Sovietiche.

Ruvo, I: 307.

Sabatà, II: 13.

Sabbioncello, I: 858, 867.

Sabderat, I: 83. II: 200.

Sabratha, I: 308.

Sacco, torrente, I: 572, 754, 825.

Sahara, I: 331, 432, 471, 501, 540, 606, 619, 672, 821,

Sajani, I: 772.

Sakar, I: 107.

Sala Dingai, II: 237.

Salah, I: 122.

Salamina, isola, I: 702, 710.

Salerno, I: 69, 79, 203.

Saliari, I: 414.

Salisburgo, II: 209.

Salonicco, I: 60, 75, 158, 160, 188, 212, 215, 294, 317, 549. II: 7, 29, 30, 31, 52, 64, 72, 87, 89, 94, 98, 108, 109, 110, 114, 123, 127, 170, 205, 234, 242, 299, 317, 340, 347, 348, 372.

Salzagärten, II: 157.

Samanna, monte, I: 513, 565.

Samo, isola, I: 102. II: 157, 170.

Samobor, II: 392.

Samotracia, I: 827, 836. II: 170.

Sampierdarena, I: 293.

Sanakos, I: 60, 211, 212.

San Cataldo di Lecce, capo, I: 663.

Sanchil, monte, I: 309, 343, 513, 519, 525, 539, 579.

Sancur, II: 376.

San Demetrio, I: 38, 188, 425.

San Giovanni di Medua, I: 4, 10.

San Giorgio a Cremano, I: 203.

San Giusto, I: 285.

Saniet Ed Deffa, I: 106.

San Remo, I: 285.

San Salvatore, monte, II: 86.

San Severo di Foggia, I: 301.

Santa Caterina, I: 241.

Sant'Antioco, I: 69, 341, 505, 743.

Santa Maria di Leuca, I: 823.

Santa Maura, I 805, 806, 860, 863.

Sant'Antonio, II: 389.

Sant'Elmo, punta, I: 783.

Sant'Eufemia, II: 157.

Santi Quaranta, I: 139, 302, 308.

Santorino, isola, I: 158.

San Vito dei Normanni, I: 54.

Šar, II: 396.

Sarajevo, I: 662, 721. II: 315, 351, 366, 392, 393.

Sardegna, isola, I: 55, 190, 234, 241, 276, 421, 445, 500, 640, 847, 849.

Sarsareib, II: 35.

Saseno, isola, I: 420, 530, 743.

Sassabaneh, I: 477.

Sassari, I: 341.

Sassetines, valle, I: 53.

Saurazzi, I: 669.

Sava, fiume e valle, I: 669, 677, 701, 756, 766, 784, 796. II: 305, 306, 314, 340, 375.

Savigliano, I: 89.

Savona, I: 97, 517.

Sazzering, II: 209.

Scarda, isola, I: 717.

Scardona, I: 754, 757.

Scarpanto, isola e canale, I: 80, 246, 322, 342, 349, 458, 570, 584, 590.

Scebà, II: 200.

Sceboterè, torrente, II: 200.

Scelab, I: 350.

Sceleidima, I: 262, 274, 646. II: 4, 20.

Scelgu, I: 69, 79, 186.

Scemmas, I: 22.

Sciacca, I: 164.

Sciaglet, II: 199, 200.

Sciarona, I: 437.

Sciascia, I: 17, 113.

Sciasciamanna, I: 165, 641, 704, 712, 745, 754.

Scilaccò, monte, I: 539.

Scindoà, monte, I: 597.

Scioa, I: 23, 31, 40, 55, 64, 160, 174, 192, 230, 275, 295, 520. II: 12, 16, 17, 193, 194, 226, 236, 237.

Scioghali, I: 159.

Sciusceib, monte, I: 63.

Scupcina, II: 54.

Scutara, v. Mali Scutara.

Scutari, I: I, 600, 647, 651, 653, 669, 677, 693, 710. II: 214, 340, 351, 352.

Scutarino, II: 91, 365.

Sebcha Es Seghira, I: 483.

Sebenico, I: 677, 685, 693, 701, 704, 709, 712, 717, 725, 733, 747, 751, 761, 771, 797, 805.
II: 366, 389, 390, 391.

Sebha, I: 99.

Segna, I: 701, 729, 731, 733.

Seium, II: 370.

Selaclacà, I: 507.

Selalè, II: 227.

Selanie, I: 37.

Sele, fiume, I: 307.

Seletin, II: 121.

Sel'ga, II: 215.

Sella Ducati, II: 25.

Semien, II: 227.

Sendefà, II: 13.

Senecol, I: 129.

Seni, II: 350.

Senna, fiume, II: 120.

Sennar, II: 279.

Sepsiszentgyörgy, II: 215,

Seraè, II: 228.

Serbia, I: 317, 648, 852. II: 61.

Serdeles, II: 221.

Sergole, II: 278.

Serobatib, I: 47.

Serres, II: 108.

Sestri Levante, I: 512.

Sestrugno, isola, I: 709, 717.

Setit, fiume, I: 197.

Sevat Amba, II: 280.

Sfax, I: 735, 744, 839.

Sfinari, II: 117.

Shalesit, I: 308.

Shalla, I: 670.

Sheikh, I: 23.

Sheikh Said, II: 288.

Shëndeli, v. Mali Shëndeli.

Shinpremtja, I: 227.

Shkumbini, fiume, I: 37, 63, 233, 293, 327, 341, 372, 379, 413, 419, 425, 437, 443, 457, 469, 511, 517, 529, 537, 545, 557, 563, 569, 601, 602, 617, 631, 645, 654. II: 25, 59, 109, 233.

Showak, II: 227.

Shushicë, fiume e valle, I: 80, 187, 279, 327, 458. II: 232, 233.

Sibilet, II: 281.

Sicfa, I: 107.

Sicilia, isola e canale, I: 55, 57, 64, 70, 86, 92, 96, 103, 108, 142, 190, 209, 234, 242, 358, 374, 421, 428, 445, 450, 471, 500, 564, 590, 648, 704, 713, 769, 773, 783, 794, 823, 849. II: 66, 89, 125, 129, 176, 371.

Sidero, capo, I: 228, 450.

Sidi Ahmed El Magrum, I: 172, 518, 524, 530, 559.

Sidi Azeiz, I: 81, 832.

Sidi Dauod, I: 61, 81.

Sidi El Barrani, I: 107, 167, 500, 832, 864.

Sidi El Magrum, I: 356, 362, 450.

Sidi Mahmud, I: 151.

Sidi Rezegh, I: 4, 10, 16, 31, 46.

Sidi Suleiman, I: 864.

Siena, I: 293, 301.

Sikatovo, I: 836.

Simi, isola, I: 158.

Singapore, II: 225, 257, 264, 266.

Siracusa, I: 69, 117, 163, 203, 307, 335.

Siret, fiume, II: 121.

Siria, I: 7, 26, 49, 56, 121, 139, 223, 246, 277, 298, 352, 382, 382, 383, 399, 405, 411, 419, 429, 435, 441, 446, 453, 454, 460, 461, 468, 478, 479, 509, 516, 522, 534, 549, 562, 575, 581, 588, 599, 607, 623, 637, 643, 650, 660, 667, 673, 674, 675, 682, 699, 707, 732, 758, 767, 788, 800, 812, 822, 837, 844, 853. II: 38, 40, 50, 62, 173, 174, 179, 248, 262, 302, 324, 354, 355, 363, 364.

Sirte, golfo, I: 250, 273, 289, 296, 297, 328, 331, 450, 531, 565. II: 89, 90, 164.

Sittona, torrente, I: 205.

Siwa, II: 5.

Sjenica, II: 392.

Skagerrak, II: 68.

Škofja Loka, I: 789, 791, 796. II: 305, 375, 376.

Skoplje, I: 675. II: 178, 315, 348.

Slagos, II: 376.

Slonta, I: 243.

Slosella, I: 685, 693, 701.

Slovenia, I: 730, 732, 738, 756, 789, 809. II: 366, 394.

Slunj, I: 733, 789. II: 350, 375.

Smirne, I: 345. II: 62.

Smokovic, I: 701.

Smokhinës, valle, I: 37.

Sobat, I: 113.

Socna, II: 113.

Soddu, II: 193.

Sofia, I: 383, 568, 627, 850. II: 62, 87, 218, 219, 296.

Solluch, I: 172, 243, 274, 314, 322, 350, 356, 564, 571, 578, 596.

Sollum, I: 4, 10, 16, 46, 62, 91, 95, 106, 167, 223, 244, 713, 719, 727, 728, 736, 744, 753, 768, 773, 783, 784, 794, 817, 818, 819, 830, 834, 840, 848, 864. II: 185, 371.

Sololo, I: 197, 213, 251.

Solta, isola, I: 805.

Somalia Britannica, I: 63, 499, 513, 525. II: 10, 17, 18, 73, 125, 191, 193, 270, 272.

Somailand, v. Somalia Britannica.

Somalia Francese, I: 353.

Somalia Italiana, I: 31, 95, 465, 641. II: 73, 125, 191, 192, 194, 228, 239, 269, 270,272. Sora, fiume, I: 796. II: 375, 376.

Sorgente, I: 171, 211.

Soroppa, I: 547, 560, 572.

Sousse, I: 342. II: 69.

Southampton, II: 201.

Spada, capo, I: 572, 573.

Spagna, I: 56, 85, 231, 514, 575, 629, 788, 812, 821. II: 96, 107, 113, 114, 129, 163, 181, 223, 234, 235, 243, 264, 381, 382.

Spalato, I: 108, 661, 704, 725, 733, 819, 843, 847. II: 315, 340, 366, 389, 390.

Spartivento Calabro, capo, I: 71, 287, 512.

Spelià, I: 322, 336, 342.

Spicasti Vrk, II: 376.

Spi Comarate, I: 129, 141.

Spilea, I: 38.

Sgimari, I: 601.

Stampalia, isola, I: 302, 314, 342, 570, 602.

Standia, isola, I: 168.

Stari Bečei, II: 178.

Starovë, I: 255.

Stati Uniti d'America, I: 120, 365, 382, 388, 399, 417, 440, 446, 460, 472, 502, 508, 555, 622, 629, 658, 690, 698, 731. II: 62, 75, 100, 112, 113, 166, 195, 203, 220, 223, 225, 243, 252, 256, 257, 264, 266, 346, 355, 381.

Stavio, capo, I: 238, 393.

Stepez, I: 285.

Stilo, punta, I: 314.

Štip, I: 367. II: 312, 315.

Stiria, II: 340, 392.

Stomora, I: 805.

Storožinet, II: 121.

Stratsani, I: 793, 805.

Strazi, I: 301.

Strebilova, II: 25, 26, 336.

Struga, I: 678, 685, 694. II: 373, 395.

Struma, II: 345.

Subotica, II: 312, 315.

Sucevice, I: 725.

Suda, I: 26, 43, 57, 150, 168, 200, 207, 215, 223, 231, 234, 238, 246, 345, 423, 428, 438, 440, 467, 478, 486, 490, 494, 508, 514, 521, 530, 538, 570, 578, 584, 605, 607, 682, 686, 721, 762, 772, 777, 782, 794, 816, 847, 856, 859. II: 116, 117.

Sud Africa, I: 75, 192, 365, 566, 629, 722.

Sud America, I: 223, 755, 765.

Sudan, I: 26, 75, 106, 114, 137, 145, 154, 175, 183, 199, 215, 270, 276, 281, 303, 309, 311, 323, 350, 365, 370, 375, 408, 434, 446, 466, 485, 587, 690. II: 8, 17, 35, 36, 58, 60, 73, 74, 97, 125, 221, 275, 276, 277, 278, 278, 279, 280, 289.

Sudari, II: 86.

Sudros El Medauar, I: 46.

Suez, canale, I: 49, 136, 221, 229, 276, 283, 297, 317, 352, 370, 460, 501, 549, 575, 612, 619, 649, 681, 722, 748, 755, 777, 779, 817, 819, 859. II: 73, 74, 113, 114, 184, 248, 264, 354, 372, 384, 385.

Suka, I: 4, 211, 227, 286, 294, 302, 341, 367, 385, 401, 413, 431, 437, 463, 470, 475, 481, 482, 505, 538, 726.

Sulultà, II: 13, 227.

Summit, I: 137.

Sušak, I: 693, 701, 720. II: 389, 390. Sväty Barbara, I: 685.

Sväty Jost, II: 376.

Svezia, II, 338, 357.

Svizzera, I: 92, 828.

Tacazzè, I: 604, 655. II: 16, 238.

Tagiura, II: 18.

Tamatave, I: 708.

Tamet, I: 471, 507.

Tana, lago e regione, I: 262, 849. II: 36, 271.

Tangeri, I: 358, 689. II: 162.

Tarabosh, I: 733.

Taranto, I: 53, 70, 79, 117, 141, 233, 301, 307, 322, 342, 350, 361, 419, 449, 614, 761, 771, 781, 816, 824, 832, 849. II: 245.

Tarba, I: 375.

Tarhuna, I: 297, 331.

Tarquinia, l: 329. Il: 135, 136, 137, 141, 150, 195, 207, 212.

Tarvisio, I: 651. II: 392.

Tatoi, I: 324.

Ta Venezia, I: 192, 470, 578, 610, 703, 711, 719, 728, 856, 864.

Tazerbo, I: 386.

Tege, I: 37, 53, 617, 625, 654, 710.

Tegheri, I: 99, 106.

Tehilla, I: 143.

Teleni, I: 367.

Tellai, I: 107.

Temesvar, II: 6, 54, 217, 349.

Teodo, I: 661. II: 389, 390.

Teora, I: 313.

Tepeleni, I: 155, 302, 335, 341, 349, 355, 379, 413, 475, 490, 506, 597, 604. II: 232, 233, 336.

Terbuk, I: 367.

Termaber, I: 720, 728, 736.

Terni, I: 321.

Tertale, I: 113.

Tessaglia, I: 206. II: 372.

Tessenei, I: 39, 62, 63, 73, 82, 83, 91, 99, 106, 143, 152. II: 10, 14, 191.

Tetovo, I: 661, 799, 811.

Thailandia, II: 225, 257,

Thasos, I: 827, 836. II: 170.

Thera, isola, I: 538, 868.

Thiò, I: 720.

Tibesti, catena montuosa, I: 614.

Tibisco, fiume, I: 696.

Tigrai, I: 343, 560, 565, 604, 626.

Tirana, I: 75, 314, 512, 568, 620, 801. II: 92, 178, 214, 336.

Tiriak, I: 771.

Tirolo, II: 209.

Tirreno, mare, I: 242, 433, 632, 640.

Tirso, fiume, I: 241, 252, 316, 341, 392, 395, 417, 731.

Tmimi, I: 11, 91, 172. II: 4, 5, 20.

Tobruch, I: 11, 23, 38, 39, 40, 46, 47, 48, 54, 61, 62, 71, 74, 75, 81, 82, 83, 90, 91, 93, 98, 106, 109, 112, 118, 119, 124, 130, 136, 138, 142, 150, 151, 152, 158, 159, 164, 167, 182, 190, 198, 236, 244,

245, 380, 381, 390, 392, 397, 408, 415, 426, 438, 482, 498, 648, 654, 657, 672, 681, 687, 695, 697, 703, 711, 719, 728, 735, 736, 740, 744, 752, 753, 765, 773, 779, 783, 784, 795, 806, 807, 809, 816, 817, 818, 819, 821, 824, 827, 830, 832, 833, 834, 840, 848, 856, 864, 867. II: 3, 4, 5, 19, 21, 22, 36, 117, 124, 130, 326, 371.

Tocra, I: 646.

Todignac, I: 323.

Togorà, I: 849.

Tolari, I: 211, 437, 463.

Tolè, I: 235, 243, 250.

Tolemaide, I: 166, 167, 168, 172.

Tolone, I: 77, 146, 162, 232, 246, 377, II: 107.

Tomori, catena montuosa, I: 3, 187, 609, 726.

Tomorricës, valle, I: 97, 123, 157, 179, 187, 195, 203, 204, 211, 219, 241, 267, 307, 321, 327, 335, 385, 413, 425, 457, 481, 505, 517, 537, 545, 569, 601. II: 233.

Topojanit, v. Mali Topojanit.

Topsin, I: 212.

Torda, I: 357, 369, 381. II: 270.

Torino, I: 89, 97, 135, 141, 325, 383, 404, 567. II: 38, 49, 310.

Torit, II, 279, 280.

Torre del Lago, I: 241.

Toschisce, I: 79, 286, 294, 470, 481.

Toselli, I: 99, 125.

Tracia, I: 75, 562.
II: 6, 85, 89, 94, 108, 109, 110, 126, 127, 180, 232, 242, 243, 260, 317, 319, 348, 372.

Traghen, I: 99, 106, 112.

Tragino, I: 301, 307.

Trai, I: 106.

Transgiordania, I: 25, 28, 42, 681.

Transilvania, II: 96, 215.

Trapani, I: 57, 59, 69, 79, 97, 203, 219, 301, 349, 380, 584, 596, 602, 661.

Trata, I: 789, 791, 796. II: 375, 376.

Travnik, II: 392.

Trebinje, I: 163, 179, 751

Trebisonda, II: 62.

Trebocconi, I: 737.

Trento, I: 59, 69, 97.

Tres Forcas, capo, I: 35, 359.

Treviso, I: 59, 69, 97, 123, 631, 653.

Triados, capo, I: 311.

Trieste, I: 4, 71, 304, 390, 459, 559, 730. II: 306.

Trigh Capuzzo, I: 4, 10, 32, 62, 71, 81.

Trigh El Abd, I: 172.

Trikhoias, lago, I: 595.

Trikkala, II, 372.

Tripiti, capo, I: 428.

Tripoli, I: 11, 19, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 54, 56, 62, 74, 102, 107, 108, 114, 119, 125, 138, 181, 185, 198, 204, 228, 234, 245, 250, 252, 269, 270, 273, 276, 288, 289, 297, 304, 308, 344, 350, 357, 358, 373, 380, 387, 389, 390, 391, 397, 398, 415, 434, 450, 455, 458, 460, 464, 471, 476, 485, 518, 524, 531, 535, 538, 539, 541, 547, 550, 571, 573, 578, 591, 597, 603, 610, 626, 633, 640, 646, 663, 703, 711, 719, 730, 735, 736, 753, 774, 783, 786, 811, 820, 823, 824, 839, II: 22, 24, 82, 83, 89, 124, 164, 165, 372.

Tripolitania, I: 32, 41, 42, 51, 65, 74, 96, 222, 228, 237, 245, 252, 269, 270, 296, 304, 311, 316, 324, 330, 338, 375, 317, 434, 459, 466. II: 65, 66, 89, 100, 126, 164, 165, 184, 231, 234, 248, 253, 262, 264, 354.

Tropojë, I: 662.

Tsilivi, II: 157.

Tucul Dinghià, I: 408, 427.

Tunisi, I: 57, 139, 146, 183, 593, 778, 791. II: 69.

Tunisia, I: 20, 43, 57, 65, 66, 75, 119, 155, 161, 169, 176, 183, 192, 193, 199, 208, 216, 224, 232, 234, 247, 253, 264, 283, 298, 299, 318, 342, 372, 404, 446, 468, 522, 527, 534, 539, 543, 593, 644, 690, 691, 715, 768, 778, 779, 789, 797, 800, 801, 821, 822, 828, 829, 837, 844, 845, 852, 853, 860, 861. II: 33, 34, 40, 69, 70, 101, 164, 176, 231.

Turani, I: 314.

Turbi, I: 39, 197.

Turchia, I: 26, 56, 132, 138, 154, 161, 175, 200, 246, 158, 317, 324, 325, 340, 358, 365, 370, 388, 428, 447, 453, 460, 487, 493, 521, 561, 562, 567, 581, 587, 621, 649, 650, 658, 666, 707, 713, 731, 767, 852.

II: 6, 7, 55, 60, 62, 87, 94, 108, 110, 114, 119, 127, 128, 167, 174, 179, 180, 205, 234, 243, 247, 248, 252, 254, 260, 261, 317, 319, 323, 324, 345, 346, 354, 355, 364, 372.

Turkana, II: 281.

Tuzi, I: 686.

Uaccai, I: 23, 143, 152.

Uadi Bacur, II: 4, 20.

Uadi Beddahach, I: 220, 243.

Uadi Berra, I: 243. II: 20.

Uadi Bgar, I: 172.

Uadi Charruba, I: 23.

Uadi El Faregh, I: 571.

Uadi El Garridia, I: 16.

Uadi El Mrag, I: 212.

Uadi Er Rambla, I: 173.

Uadi Giaba, II: 275.

Uagh, II: 238.

Ualdia, I: 841. II: 227.

Uarcoi, I: 369.

Ucciari, I: 211.

Udine, II: 212.

Uebi Scebeli, fiume, I: 415, 451.

Ugliano, isola, I, 701.

Ulster, v. Irlanda del Nord.

Umm El Araneb, I: 99.

Umm Zerida, I: 92.

Ungheni, II: 121.

Ungheria, I: 370, 649, 844. II: 6, 54, 55, 60, 215, 217, 242, 344.

Uolcait, I: 275. II: 16, 227.

Uolisò, II: 13.

Uollò, II: 237.

Uomberà, II: 10.

Uroševac, II: 392.

Unione Repubbliche Socialiste Sovietiche, I: 12, 200, 207, 382, 405, 493, 606, 629, 658, 681, 698, 722, 747, 812, 828. II: 7, 62, 67, 87, 93, 94, 96, 111, 112, 113, 114, 115, 121, 128, 152, 180, 205, 217, 219, 220, 229, 243, 247, 248, 252, 254, 264, 294, 338, 357, 358, 379, 380.

Usdarà, I: 774, 825.

Uskub, II: 340.

Ustiprača, II: 392.

Vakufloi, I: 302.

Valacchia, II: 6.

Valdibona, I: 677.

Valjevo, II: 178.

Valona, I: 3, 15, 38, 45, 63, 73, 111, 138, 150, 369, 396, 407, 420, 490, 506, 511,

512, 517, 524, 727. II: 25, 26, 27, 28, 59, 60, 91, 122, 184, 207, 213, 291.

Vardar, I: 620. II: 242, 299, 348.

Varese, I: 89, 141, 157.

Varna, II: 357.

Varsavia, II: 338.

Veglia, isola, I: 712, 729, 731, 733.

Velcishti, I: 60.

Velike Lašče, I: 717, 725.

Venaria, Reale, II: 134, 150.

Venezia, I: 15, 59, 69, 97, 123, 308, 380, 470, 631, 653, 839. II: 318, 389.

Vercelli, I: 141.

Verçes, fiume, I: 163.

Veresha, I: 129, 141, 157.

Vermosh, II: 352.

Verner, I: 133.

Vernet, I: 455, 486, 615, 699.

Verria, II: 299.

Versaglia (= Versailles), II: 300.

Vërzhezhë, I: 105, 511.

Vic, I: 237. II: 392.

Vichy, I: 32. II: 40, 49, 129, 168, 172, 211, 231, 253, 302, 303, 316.

Vicenza, I: 97.

Vienna, I: 616, 822. II: 7.

Vinan, I: 463, 470.

Vinica, I: 789. II: 375.

Visoki Vrk, II: 376.

Visoko, II: 392.

Viterbo, II: 212.

Vittorio d'Africa, I: 386, 391, 397. II: 270.

Vladi Bečkerek, II: 312.

Vodena, II: 299.

Vodice, I: 677.

Vojusa (Vojussa), fiume e valle, I: 3, 4, 9, 15, 69, 89, 105, 123, 129, 135, 157, 219, 233, 273, 335, 341, 379, 385, 389, 394, 431, 437, 443, 457, 469, 481, 482, 489, 517, 538, 545, 577, 595, 609, 639, 726, 734, 761, 781, 793, 805. II: 233.

Vojussa, v. Vojusa.

Volo, I: 158, 302, 631. II: 170, 299.

Von Spass, I: 685.

Voskopojë, I: 21.

Vraca, II: 219.

Vranishta, I: 80, 186, 327.

Vrbas, II: 350.

Vunoj, I: 29.

Vurbiani, I: 793.

Wajir, I: 213. II: 283.

Washington, II: 119, 201, 382.

Wiesbaden, I: 155, 411, 423, 467, 486, 509.

Wurzen, II: 349.

Yemen, II: 275.

Yerà, II: 250.

Zaazega, I: 483.

Zagabria, I: 383, 746. II: 315, 346, 350, 366, 383.

Zagorias, valle, I: 3, 9, 29, 37, 79, 105, 255, 293, 335, 341, 355, 389, 395, 425, 437, 761.

Zahalò, monte, I: 597.

Zante, isola, I: 85, 214, 257, 409, 417, 447, 454, 498, 860. II: 154, 156, 157, 158, 159, 171, 233, 245, 318.

Zara, I: 242, 592, 627, 655, 659, 664, 669, 671, 673, 674, 677, 679, 680, 685, 692, 695, 701, 709, 717, 720, 725, 781. II: 212, 340, 351, 366, 389.

Zara Vecchia, I: 709.

Zarris, I: 299, 306, 316.

Zaton, I: 685.

Zavalje, I: 789. II: 375.

Zavia, I: 22, 559.

Zavia Msus, I: 212.

Zawiet En Neian, I: 670.

Zeila, I: 99, 391, 434, 565, 695, 703. II: 193, 272.

Zelenike, I: 806.

Zella, II: 164.

Zemonico, I: 701.

Zemun, II: 203.

Zereci, I: 188, 211, 341, 419.

Zervat, I: 772.

Zgozhdë, II: 26, 336.

Zhepa, I: 710.

Žilevo, II: 216.

Zilmano, I: 375, 386, 403. II: 280.

Zinder, I: 758.

Žiri, I: 693, 701. II: 392.

Zirovski, II: 376.

Zlarino, isola, I: 805.

Zuai, lago, II: 237.

Zuara, I: 308, 450, 459.

Zuetina, I: 539, 633.

Zuila, I: 432, 439, 451. II: 221.

Zuri, isola, I: 709. II: 389.

Zutalovka, I: 733, 771.

Zvedzeç, II: 233.

# INDICE DEGLI ALLEGATI NON REPERITI

# GENNAIO 1941

da 3 a 5, 9, 10, 13, 17, da 20 a 25, 28, da 33 a 39, 41, 44, 45, da 48 a 50, 54, 57, da 60 a 72, 97, 126, 129, 139, da 142 a 144, da 146 a 149, da 154 a 156, da 159 a 163, da 167 a 176, 178, da 181 a 185, 194, da 217 a 219, da 222 a 229, 231, 234, 235, da 238 a 240, da 247 a 251. 254, 256, da 258 a 262, 264, 265, da 267 a 270, 272, da 275 a 278, da 287 a 289, 298, 302, 303, da 309 a 312, da 321 a 326, da 328 a 330, 333, 334, 337, da 341 a 343, da 350 a 354, 356, 357, da 359 a 361, da 363 a 368, 373, 374, 377, 378, da 380 a 385, 390, da 393 a 397, da 399 a 401, da 403 a 405, 407, 408, da 410 a 414, da 416 a 423, 427, da 430 a 432, da 434 a 436, 439, 440, da 443 a 448, 450, 451, 459, 460, 462, 463, 467, 468, 469, da 471 a 485, 489, 490, 493, 494, 497, da 504 a 510, da 515 a 520, da 522 a 526, da 529 a 532, da 534 a 543, 566, 567, 591, da 595 a 597, 600, 601, 611, da 614 a 618, 620, da 622 a 624, 626, 627, da 630 a 636, 638, 641, 642, 644, 645, 650, 661, da 665 a 669, da 673 a 677, 679, da 682 a 686, 690, 693, 694, 696, 700, da 703 a 706, 708, 710, da 713 a 721, 740, 745, 746, da 757a 761, 771, 772, 775, 776, 779, 782, da 785 a 787, da 789 a 794, da 797 a 802, 804, 819,

830, 842, 847, 850, da 858 a 861, da 864 a 868, 873, 875, 976, 877, 878, 883, da 894 a 906, da 908 a 910, da 915 a 922, 927, 928, 931, 934, 959, da 960 a 968, da 972 a 975, da 978 a 980, 984, 985, 988, 989, 1004, 1005, da 1008 a 1010, da 1012 a 1015, da 1021 a 1023, 1027, 1028, 1031, 1032, 1034, 1042, 1045, 1053, 1055, da 1057 a 1059, da 1062 a 1069, 1071, da 1073 a 1079, 1082, 1083, 1086, 1087, 1089, 1090, 1098, 1099, da 1101 a 1109, 1111, 1112, 1120, 1122, da 1126 a 1128, 1132, da 1135 a 1137, 1142, da 1145 a 1155, da 1159 a 1171, 1175, 1176, da 1179 a 1181, 1188, 1191, 1192, 1196, 1198, 1199, 1201, da 1204 a 1207, da 1212 a 1215, 1217, 1218, 1222, 1223, da 1226 a 1228, 1235, da 1238 a 1243, 1246, 1247, da 1251 a 1254, 1257, da 1259 a 1264, 1268, 1269, da 1272 a 1274, 1274, 1284, da 1287 a 1290, 1292, 1293, 1297, 1298, da 1301 a 1313, 1315, 1318, 1319, 1322, 1323, 1325, 1326, da 1332 a 1340, da 1347 a 1359, da 1361 a 1364, 1366, 1370, 1371, 1374, 1375, 1380, da 1383 a 1390, 1393, 1395, 1397, 1398, da 1400 a 1403, da 1406 a 1415, 1419, 1420, 1423, 1424, 1427, 1434, da 1436 a 1439, da 1441 a 1446, 1448, da 1450 a 1454.

## FEBBRAIO 1941

3, 4, 7, 8, 12, 15, da 18 a 24, da 26 a 30, da 33 a 36, 39, 42, 43, da 45 a 54, 59, 60, 62, 63, 66, 67, 72, da 75 a 80, 82, da 86 a 90, 94, da 96 a 103, da 107 a 109, 112, 113, da 115 a 117, 121, 125, da 127 a 129, da 131 a 134, da 136 a 141, da 143 a 146, 150, 151, 154, 155, 157, 163, 164, da 166 a 170, 172, da 174 a 178, da

182 a 186, 190, 191, 194, 195, da 213 a 220, da 222 a 225, da 228 a 234, 238, 241, 242, 249 da 252 a 259, da 262 a 267, 271, da 273 a 275, 279, 280, 283, 284, 287, 290, 293, 294, da 296 a 301, da 303 a 309, 312, da 314 a 317, 322, 325, 326, 328, 330, 333, da 336 a 342, da 344 a 348, da 350 a 352, da 354 a

361, 366, 367, 370, 371, 375, da 377 a 382, 385, da 390 a 404, da 407 a 411, 413, 415, 416, da 419 a 421, 423, da 428 a 432, 434, 436, 437, 439, da 440 a 444, da 446 a 450, da 456 a 462, 466, 467, da 470 a 472, 477, da 480 a 484, 486, da 488 a 490, da 492 a 504, 508, 509, da 512 a 514, 517, 521, da 524 a 530, da 532 a 534, da 536 a 543, 547, 548, 551, 552, 554, 555, 558, 559, da 562 a 570, da 572 a 578, 581, 582, 583, 585, da 587 a 595, 599, 600, 603, 604, da 608 a 610, 612, 613, 616, 617, da 619 a 622, 624, 625, da 627 a 631, da 636 a 640, 644, 645, 648, 649, 652, 654, 656, da 659 a 667, 671, 672, da 674 a 680, da 682 a 687, da 690 a 696, 700, 701, 704, 705, 710, da 713 a 720, da 722 a 730, da 733 a 735, da 738 a 740, 744, 745, 748, 749, 752, 753, 755, 756, da 759 a 763, 765, 768, da 772 a 780, 785, 786, 788,

792, 804, 812, 837, 868, 870, 878, 885, da 888 a 894, 896, 897, 899, 900, da 902 a 904, da 909 a 912, 916, 917, 921, 922, 929, da 932 a 935/a, 936, 944, da 946 a 952, 956, 957, da 960 a 962, 965, 966, 969, 972, 974, da 975 a 980, 984, 985, 987, 991, 992, 995, 996, 997, 999, 1000, 1003, 1004, 1007, 1008, da 1010 a 1017, 1019, 1020, 1022, 1023, 1027, 1028, 1031, 1032, 1038, 1039, da 1042 a 1055, 1059, 1060, 1064, 1065, 1068, 1069, da 1073 a 1075, 1079, 1082, 1085, da 1087 a 1096, da 1101 a 1106, 1116, 1117, 1131, 1132, da 1134 a 1136, 1138, 1139, 1141, da 1144 a 1147, 1151, 1152, 1154, 1155, 1161, da 1164 a 1168, 1171, 1173, 1174, da 1176 a 1181, da 1183 a 1189, 1197, 1203, 1204, 1207, 1208, da 1213 a 1216, 1218, 1219, 1222, 1226, da 1228 a 1232.

### **MARZO 1941**

3, 4, 8, 9, da 14 a 17, da 20 a 28, da 30 a 33, 35 da 37 a 41, 45, 46, 51, 56, da 59 a 61, da 63 a 67, 69, 71, 72, da 75 a 82, 86, 87, 90, 95, 98, 99, da 102 a 111, da 115 a 118, 120, 121, 124, 125, 128, 129, 134, 135, da 138 a 144, 146, 148, 149, da 151 a 153, 156, 157, da 162 a 169, da 172 a 174, da 176 a 179, 186, 189, da 190 a 200, 203, da 208 a 215, 219, 220, 223, 226, 227, 231, da 234 a 238, 240, 242, 243, 245, 246, da 252 a 258, 260, 261, 264, 265, 267, da 271 a 273, 277, 280, 281, da 283 a 286, 288, 290, da 292 a 296, 298, 302, 303, 304, da 313 a 322, 326, 327, 331, 332, 335, 336, 341, da 344 a 348, 350, 351, 352, 354, 357, 365, da 367 a 370, 374, 375, 377, 382, 385, 388, 389, 392, 393, 395, 396, da 398 a 401, 404, 405, da 407 a 417, 421, 422, da 426 a 429, 433, da 436 a 441, da 444 a 446, 448, 449, 452, 453, 457, 458, da 461 a 465, 470, 473, 474, da 476 a 482, da 493 a 495, 499, 500, 503, 504, 507, 510, 513, 514, da 516 a 530, da 534 a 544/ bis, 546, 547, 549, 550, 552, 558, da 561 a 566, da 568 a 576, 579, da 583 a 588, 592, 593, 595, 597, 598, 601, da 608 a 615, da 617 a 624, 629, da 631 a 634, 638, 639, da 642 a 646, 650, 654, da 657 a 665, 667, da 671 a 675, 679, da 682 a 685, 691, 692, 694, 695, da 697 a 699, da 702 a 704, 706, da 708 a 712, da 715 a 719, 723, 724, 727,

729, 730, da 732 a 734, 737, da 740 a 757, da 760 a 766, 768, 769, 776, 779, 780, 784, 785, 786, da 788 a 794, da 799 a 803, 807, 808, 811, 812, 814, 815, 821, 822, da 825 a 831, da 833 a 840, da 842 a 858, 860, 863, 864, 867, 868, 870, 874, da 877 a 881, 883, 885, 886, da 888 a 894, 898, 905, 909, 910, 916, 917, da 920 a 925, 927, da 929 a 931, da 935 a 938, 945, 946, 955, 958, 963/bis, 973, 979, 980, da 984 a 986, 989, 989/a, 991, 997, 1000, da 1002 a 1007, da 1009 a 1013, 1015, 1018, 1019, 1022, 1023, 1027, 1028, 1031, 1032, da 1035 a 1040, da 1042 a 1045, da 1047 a 1049, 1051, 1052, da 1057 a 1060, da 1064 a 1065, 1068, 1069, da 1072 a 1075, da 1081 a 1088, 1090, 1091, da 1096 a 1100, 1104, 1105, 1108, 1109, 1112, 1115, 1118, 1119, 1120, da 1122 a 1124, da 1129 a 1136, da 1140 a 1142, 1147, 1148, 1151, 1152, 1155, 1156, 1159, da 1162 a 1183, da 1188 a 1193, 1197, 1198, 1200, 1201, 1205, 1206, 1209, da 1213 a 1215, da 1219 a 1223, da 1226 a 1228, da 1231 a 1233, 1238, da 1242 a 1244, 1247, 1250, 1251, da 1254 a 1261, 1263, 1264, 1266, da 1269 a 1271, 1275, 1276, 1279, 1283, 1284, 1287, da 1290 a 1292, da 1296 a 1300, da 1302 a 1304, 1306, da 1308 a 1310, 1312, 1313, da 1317 a 1320, 1321.

#### APRILE 1941

3, 4, da 6 a 8, 11, 14, da 17 a 20, da 22 a 40, da 47 a 50/bis, 53, 54, da 56 a 58, 63, da 66 a 86, da 97 a 106, 110, 111, 114, 115, 119, 120, 124, da 127 a 131, da 133 a 137, 139, da 140 a 143, da 147 a 151, da 153 a 159, 163, 164, 167, 170, 171, 175, da 177 a 188, da 190 a 194, da 201 a 205, 209, 212, 213, 215, 216, da 220 a 228, da 231 a 242. da 244 a 248, 250, 251, da 256 a 261, 265, 266, da 270 a 272, 278, 279, da 281 a 285, 287, da 289 a 291, da 293 a 299, da 301 a 310, 316, da 318 a 332, da 336 a 340, 343, 346, 349, 350, da 354 a 356, da 358 a 362, 364, 365, 367, 369, 370, 372, da 373 a 376, 378, 379, da 381 a 386, 390, 391, 392, da 396 a 400, 403, 408, 413, da 417 a 420, da 423 a 426, 429, 430, da 432 a 437, da 442 a 452, da 458 a 461, da 466 a 469, 474, 475, da 477 a 479, 482, da 484 a 489, 491, 492, da 495 a 505, da 509 a 514, 517, 518, 524, da 527 a 532, da 535 a 537, da 539 a 544, 547, 548, 550, 551, 552, da 556 a 560, da 564 a 566, 568, 569, 572, 573, 575, 576, 581, da 583 a 589, da 591 a 594, 596, 599, 600, 601, 603, da 606 a 613, da 618 a 621, 625, da 630 a 633, 637, 640, 643, 644, da 647 a 655, 657, da 659 a 669, da 672 a 681, da 685 a 691, 694, 697, 698, 701, da 703 a 708, 710, 711, 713, 716, 717, da 719 a 723, da 729 a 732, da 736 a 745, 748, da 753 a 757, 759, da 761 a 765, da 769 a 776, da 780 a 789, da 793 a 799, da 802 a 804, 811, da 814 a 816, da 819 a 825, da 827 a 832, 834, 835, 843, 844, 845/bis, da 847 a 853, da 856 a 858, 861, 862, 866, 869, 870, da 875 a 881, 883, 884, 886, da 888 a 894, da 897 a 902, da 906 a 909, da 911 a 913, da 917 a 922, 925, 928, da 930 a 937, 940, 941, 943, 944, 946, da 949 a 952, da 955 a 963, da 966 a 969, 971, 975, 978, 981, 983, da 985 a 988, da 990 a 994, da 997 a 1002, 1004, da

1006 a 1011, da 1013 a 1018, 1019/bis, da 1027 a 1029, 1035, da 1038 a 1043, 1074, 1076, da 1078 a 1085, da 1095 a 1098, 1104, da 1107 a 1112, da 1114 a 1118, da 1120 a 1124, 1127, da 1129 a 1131, 1133, da 1136 a 1145, da 1147 a 1151, 1154, 1155, 1158, 1161, 1162, 1165, 1166, da 1168 a 1172, da 1174 a 1177, 1182, 1183, da 1185 a 1187, da 1190 a 1192, da 1194 a 1196, da 1200 a 1202, da 1206 a 1211, 1214, 1215, 1225, da 1227 a 1235, da 1239 a 1243, 1249, 1250, da 1253 a 1260, 1263, 1265, 1266, da 1268 a 1273, da 1276 a 1281, da 1284 a 1286, 1296, 1302, 1303, da 1307 a 1313, 1315, da 1317 a 1320, da 1322 a 1325, da 1330 a 1336, da 1339 a 1342, da 1345 a 1347, 1350, 1354, da 1356 a 1359, 1361, da 1363 a 1365, 1369, 1372, 1377, 1378, da 1380 a 1383, da 1385 a 1387, da 1389 a 1401, 1403, da 1405 a 1409, da 1412 a 1414, 1417, 1418, 1421, 1424, 1426, da 1428 a 1432, da 1435 a 1442, 1444, da 1446 a 1449, 1452, 1453, 1455, 1457, 1458, da 1460 a 1464, da 1467 a 1469, 1472, 1476, 1479, da 1481 a 1488, 1493, da 1495 a 1497, da 1499 a 1503, da 1505 a 1514, da 1516 a 1520, 1522, da 1525 a 1528, 1531, da 1534 a 1545, 1547, 1549, 1551, 1553, 1554, da 1556 a 1561, da 1563 a 1567, da 1569 a 1572, 1574, 1575, da 1579 a 1581, 1585, 1589, da 1591 a 1598, da 1600 a 1605, 1607, da 1610 a 1614, da 1617 a 1625, da 1627 a 1633, 1636, 1639, 1642, da 1644 a 1646, 1648, da 1650 a 1652, 1654, 1656, 1657, 1662, 1665, 1668, 1672, 1676, 1679, da 1682 a 1684, da 1686 a 1690, 1692, 1695, 1696, 1699, 1700, da 1703 a 1707, da 1709 a 1717, da 1719 a 1723, da 1725 a 1727, da 1730 a 1732, 1734, da 1738 a 1741.

